DIARIO DELL'ANNO **DEL SANTISS** GIUBILEO 1650. **CELEBRATO IN ROMA** DALLA SANTITA DI...

Giovanni Simone Ruggieri, Alexand Mathia.





Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

7.-1. 3 55.





J 319.



## DIARIO

DELL' ANNO

DEL SS. 40 GIVBILEO MDCL.





# OIJIAICI ORUS SIN ON SINCE SINCE









## BEATISSIMO PADRE.



A questo parto delle mie satiche, che riconosce l'essere dalla cele, bratione del Giubileo vniuersa le ordinata da Vostra Santita, hauessi procurato altra protectione che la sua, ne sarci stato à

ragione ripreso, mentre gl'istessi siumi, che sene so non hanno, addottrinati dalla sola Natura, vanno à terminare il corso loro nel mare plonde hebbero il loro principio. E se queste mie curiose diligenze nacquero dall'ammiratione, ch'io presi, di tanti Popoli, e Nationi, che vennero pellegrinado alla sacrosanta Sede del Prencipe degli Apostoli, ben conueniua, che subito nate pellegrinassero anch'elle, e venissero riuerenti al piede di Vostra Santità, ch'è Successore di Pietro, e Vicario di Christo. Nè sotto ch'all'obra del pacifico VLIVO poteua ricouerarsi chi non solo immaturo, ma nudo d'ogni venustà riconoscendosi, teme il liuido dente di coloro, ch'à guisa di quel Drago dell'Apocalisse.

calisse, aspettano con auida gola gli altrui parti per lacerargli: anzi forse auuerrà, che questi tali perdano ogni amarezza, rimirandolo coperto dall'ali d'vna COLOMBA così amorosa, che con illuftri , & immortali effettifà vedere il privilegio fingolare, il quale ella sola hà riceuuto infra i Viuenti dalla Natura, di nascer senza fiele, tutta ripiena di Glemenza, di Benignità, e d'Amore. E si come a Popoli qui venuti fù da Voltra Santità comparsitoil resoro delle sue benedittioni; così sorse que-Romio parto riceuerà dal suo benigno sguardo il pregio di fingolarissimi honori. Viua lunghissimi tempi così amabile COLOMBA, che porta seco à prò di tutti Fedeli il fimbolo della Pace, e della Tranquillità. E qui humilmente prostrato, bacio riverentemente i piedi di Vostra Santità. 

. the control of acida

and the second of the second

Humilis. e Diuotifs. Serno

Gio Simone Ruggieri.

PE'L

## PE'L DIARIO DELL'AYTORE

GIACOMO FILIPPO CAMOLA Romano Lettor di Filosofia Morale nello Studio di Roma

V, che ne l'Anno de superni doni Correfti al pie del successor di Piera, E de le nuoue meraniglie il vero Su le sponde natie scopri, e risuoni, Segiri il guardo à l'honorate carte, Quel che confuso ne la mente baurai. In breui note rimirar potrai E compreso, e distinto à parte à parte : Etu, meschino, à cui non die la forte Promer le vie de la Città Latina, E la' ve abonda la pieta diuina, Aperte riverir le facre Porte; Impara bomai, qual premio, e qual tesoro Riporti il Peregrino al patrio lito : Con acquisto si degno, e riuerito S'oscura in paragone il Vello d'oro. Mirale spesse, e numerose schiere Con profonda humiltà sciogliere i voti, Bne le man de popole diuoti Sparfe al vento ondeggiar facre bandiere. Le varie forme de le pompe illustri , Che risplendono à gara in belle guise, L'imprese, gli ornamenti, e le diuise Furon le cure di ben cinque luftri. Vedrai sù l'ampie vie splender souente D'infolita pietà le glorie, e l'vanto: E fia ch'odir ti sembri il flebil canto De la turba pentita, e riuerente. Econ la scorta de lo stil sacondo Mirando le bell'opre ad una ad una, Attonito dirai, che qui s'aduna Con bel compendio epilogato il Monde.

Im

Imprimatur, fi videbitur Reuerendife, P.Mag. Sac. Palatij Apoft.

## traces and an an an an an an an

D'ordine del Reuerendis. P. Maestro del Sacro Palazzo ho riusto il presente Diario, eperche non ho scorte in esso se non inecatini alla pieta, lo giudico degno delle Stampe.

Fr. Giacinto Libelli Maestro dell'Ord.de' Predicatori.

Imprimatur 1 Charles Reucreadiff, P.Sac. Pal. ApoR. Mag. Ord. Przdicatorum.

The state of the state of the state of

Literary and for marial

#### APPRESARATED AND SEDIMENTAL AND SEDIMENTAL

DOMINYS IOANNES SIMON RVGGERVS ROMANVS
A CADE MICVS STERTLIS,

. . wil. . Anagramma purum.

VIR MIRE SYGGERENS MODO SVAVISSIMO RES NOVAS
ANNI SANCTI M. DC. L.

Garolus à S. Antonio Patauino Anconitanus Scholarum Piarum Secretos contexebat.

chart in a feet in the



## DIARIO

DELL'ANNO DEL S. GIVBILEO MDCL: CELEBRATO DA N. SIG.

## PP. INNOCENTIO X.

Raccolto da GIO. SI MONE RVGGIERI Romano .





VVICINAVASI l'Anno della nostra salute 1650, che conforme l'vso della Santa Romana. Chiefa, e secondo le Traditioni, e Constitutioni Apostoliche, doueua esser Anno di santiscatione, d'allegrezza, di perdono, d'Indulgenza plenissima, e di Giubileo, ad'imitatione di quello della Legge Mosaica, quado INNOCENTIO, di quetho nome X. Vicario di Cristo in Terra la mattina delli 12, di Maggio 1649, che si dell'Ascensione

di N. Signore Giesà Christo, vestito Pontificalmente, e portato in sedia si conduste coi sacro Colleggio de Cardinali, e con numeroso Corteggio d'Ambasciatori di Prencipi, di Nobiltà, e di Prelati dal Palazzo Vaticano alla Bassica di S. Pietro ad assistera alla Messa solonne, che vi celebro l'Eminentissimo Sig. Cardinal Bernardino Spada; e finita, sotto al Portico di detta Bassica auanti alla Porta Maggiore sù alla, presenza sua letta la Bolla del presente Anno Santo in lingua latina, se Italiana, da Pietro sennel Abbreviatore della Curia, e perche penso, che non sarebbe sorse discaro al Pio Lettore d'intendere quali siano stati quegl'asserviosi, e diuoti concetti, che nel publicare il presente Giubileo nelle sue lettere Apostoliche vsò quest. nostro Sommo Passore, e Clementissimo Padre, hò giudicato di trassiruerne qui la còpia giusta quelle, che surono sampare, assissi in Roma, se mandate a tutta la Christianità dall'istesso Pontesice in diversi parti del Mondo.

INDI-

#### DIARIO DELL'

## INDICTIO

2

#### VNIVERSALIS IVBILEI ANNI SANCTI Millefimi Sexcentesimi Quinquagesimi.

IN NOCENTIVS EPISCOPVS Seruus Seruorum Dei.

Vniuersis Christi sidelibus presentes litteras inspecturis Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Propinquat dilectissimi filif, continuis expetitus bonorum votis, annus Sanctificationis, atque Indusgentia, annus à Partu Virginis quinquagesimus supra millesimum, sexcentemumque. Adj quem in bac V rbe fanctitatis regia celebrandum, ex veteri Ecclesia ritu, quem Bonifacius Papa VIII. Pradecessor Noster, intra saculi spatium, sine institutor, fine instaurator inclusit, ac alif deinde Pontifices Pradeeffores quoque Nostri in breuiores annorum circulos, quo plures fruerentur Iubilai solemnia, redegerunt. Nos eadem fulti authoritate, que in nobis per Dei misericoraiam perseuerat, vos acceptabili hoc tempore , non , ve olim , Tubis clangentibus, & Hebrorum Populum excitantibus ad recolendum annum ab egressu filiorum Israel ex Agypto quinquage simum, annum I ubilai, ac remissionis, libertatifas captinorum, bereditatum, ac possessionum, sed infins Altissimi fiit voce compellamus , qui primus per sanguinem suum enangelizauit Mundo Iubilei annum, clamans per ora Prophetarum, ad annunciandum manfuetis miffum fe, vt medeatur contritis corde, vt pradicet captiuis Indulgentiam, & clausis libertatem, & annum placabilem Domino. Aus dite hec omnes Christi sanguine redempti; Intrate exultantibus animis portas eius. Haurite cum iubilo de fontibus Saluztoris aquas salientes in vitam aternam. Inuitat vos Sanctarum aperitione Portarum Ciuitas bac Sacerdotalis , & Regia bac Petri fedes , & fidei petra , bac · Magifira Religionis , Vinea Domini Turris , communis omnium Patria, & commune perfugium. His aperto foirituali arario divitia meritorum Christi , Sanctorumque in Ecclesiam congesta,in has plenitudine temporis , pleniore in amnes manu dispensantur, & reseratis Cali foribus cœlestium benedictionum manna in Christi sideles abundantius pluit. Inuitant vos Trophea Apostolorum, tanto apud omnes Gentes ab ipfo nascentis Ecclesia exordio venerationi semper habita,ve ex lonex longinquis Mundi partibus ad ea venientes, quamuis viderent, vigentibus Imperatorum persequtionsbus, detegs se per eum cultum, & tanquam Christianos observari, atque adeò mortis discrimen adire, non tamen à sacris peregrinationibus absisterent, ac plures ob eam causam martyrij palma decoraret. Hac sunt illa Apostolorum sepulchra Imperatorijs manibus adificata, quorum vel externos Bafilica gradus. ac limina genibus flexis Imperatores aliquando subiffe legimus, ac Reges magnam gratiam putaffe, sinon prope Apostolorum monumenta, sed vel extra Basilica vestibula eorum corpora sepetirentur, ac Reges fierent Piscatorum Ostiarij . Verum hac ipsa , fælicium temporum recordatio magno doloris fensu angit cor nostrum, dum animo subinde renoluimus quam longe à maiorum pietate distent hec tempora, quam multas Prouincias, ac Nationes à consortio Catholica Religionis baretica labes absciderit, atque ab hac Iubilei latitia, & calestium bonorum communione seiunxerit . At vos Principes , ac Reges , qui vexillum Crucis in fronte gestatis, Vos filij Promissionis, gens Sancta, Populus acquisitionis, Vos, qui timetis Deum, pusilli, ac magni, ono omnes ore offerte in templum eius facrificium, laudis, & condonatis inuicem offen sionibus in anno remi fionis, ac pacis, abiectifque tandem\_ armis, que cum funesta Christiani sanguinis effusione nimis iamdiù exercentur, ad communem hanc credentium Matrem ex qua lac fidei omnes pariter suxistis, fraternis, ac iubilantibus animis conuenite. Qui Vos vocatione sua sancta dignatur, mittet è sede magnitudinis sua Angelos salutis, qui vos ad hac sacra Apostolorum limina peregrinantes doceant vias eins, & dirigant in semitas aternitatis. Erit hac vestra è varijs Mundi partibus in Domum Domini conuenientiu frequentia Populorum incundum cælo, cælitibufq; spectaculum. Erit & Vobis acceleratio Dinina propritiationis, & cumulus gratiarum. Si enim oratio Iufti plurimi valet, quid preces tot millium communi Charitatis spiritu in unum pfallentium non impetrabunt ? Erit quoque. Religionis bostibus rubor, & confusio (vinam, & resipiscendi occasio) dum tabescentes videbut omnia Christi mebra suo capiti cobarere, intel ligëtq; se Patris loco no habere Deu,qui Romana Ecclesia, Matrë no agnoscunt. Nos interim, quos Deus, nullo quide merstor in suffragio voluit suoru mysterioru dispesatores prasidere Ecclesia, qua acquisiuit sanguine suo, de eius misericordia confisi sanctissimis Pradecessorum no strorum vestigijs inhærentes, eorumque sanctum institutum tenentes, de venerabilium Fratrum nostrorum S.R.E. Cardinalium affensu vniuerfale, maximumque Iubileum in hac Sacra V rbe aprimis. V esperis V.igilia Nativitatis Sanctiffimi Saluatoris Nostri Iefu Christi proxime futura incipiendum, & per totum eiusdem pranarrati anni millesimi fexcentesimi quinquagesimi, Deo Dante, prosequendum, auctoritate

#### 4 DIARIO DELL'

Dei Omnipotentis, ac Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, ac no-Stra, maxima, & inenarrabili no firi cordisiubilatione, ad 19 fius omnipotentis Dei gloriam, Sancta Ecclefia exaltationem, & tranquillitatem, barefum extirpationem, Catholicorum Frincipum concordiam, Christianorumque omnium Populorum solatium, & sanctificationem indicimus, promulgamus, & statuimus. Qua Sanctissimi Iubilei celebratione durante omnibus vtriusque sexus Christi sidelibus vere pænitentibus , & confessis , qui Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum Basilicas, Lateranen. quoque, ac Sancte Marie Maioris Alme Vrbis Ecclesus semel saltem in die per triginta continuos, aut intermissos dies , si Romani , vel Incola Vrbis fuerint , seù per quindecien dies si fuerint Peregrini, aut alias externi deuote visitauerint, or pro inforum fidelium, ac totius Christiani Populi salute, pace, & concordia, pias ad Deum preces effuderint, plenissimam omnium peccatorum suorum. Indulgentiam, remissionem, ac veniam misericorditer in Domino concedimus, & impartimur. Et quoniam euenire potest, ot exifs, qui bac de causa iter aggressi fuerint vel ad V rbem se consulerint, aiiqui in via, aut etiam in i, sa V rbe morbo, vel alia legitima causa impediti, aut morte prauenti , prefinito dierum numero non completo , ac ne quidem fortasse inchoato, premissa exequi, & dictas Basilicas, & Ecclesas visitare nequeant. Nos pie, prompteque illorum voluntati quantum in Domino possumus benigne fauere cupientes, eosdem vere pænitentes, & confessos pradicta Indulgentia, ac remissionis participes perinde fieri volumus, ac si dictas Basilicas, & Ecclesias, ve prefertur à nobis prascriptas re ipsa visitassent. Vos autem venerabiles Fratres nostri Patriarcha Primates, Archiepiscopi, & Episcopi in partes sollicitudinis nostre vocati, Duces, & Pastores Populorum, Lux Mundi, & Sol Terra capite tubas argenteas, quarum ofus est in Iubileo, idest, adhibite pradicationem verbi Deing annunciate Populis boc gaudium, et sanctificentur, & Dei innante gratia parati sint ad ea celestia dona capienda, que bonorum omnium largitor Dei Filius dilectionis sue per Ministerium bumilitatis nostra praparauit, adducite fratres verbo, & exemple paruulos ad buius carissima Matris obera, que eos per Euanelium in Christo genuit, adducite Filios ad Patrem, ones ad Paftom Summum, membra ad caput, fideles ad fidei petram; in qua omnis edificatio Catholica Ecclesia constructa consurgit, adducite Populum ad S. Rom. Ecclefiam, & adgloriofos Principes Terra Petrum, & Paselum, qui vniuer sum Mundum legem Domini docuerunt, & quorum fides, dignitas, & authoritas indigno etiam in harede non deficit. Ad. facras igitur Indulgentias, earu mque salutares fructus ipso Iubilei anno Roma percipiendos vocate, catum congregata, Populum fanctificate Ecclesiam docete , oues fidei vestra creditas , quia aduena , & peregri-

regrini fumus in bac vita, & ciuitatem his permanontem non hahemus , fed futuram inquirimus . Ideo quia breues dies funt buine no-Stra arumnofa peregrinationis. & nefcimus qua bora Pater familias, & Sponfus Christus venturus sit; ideirco vigilent, & iampadas rdentes, et plenas oleo Charitatis, & misericordia gestent in manibus, of festinent ingredi in illam requiem. Nam si unquam alias, nunc potiffimum ira , rixa , & contentiones , & inneterata odia dimittenda propter Christum, nune maxime feruos decet mifereri conferuorum fuorum, ot Dominus clementi fimus tam debitum dimittat eis; nunc pracipue omnes carnis impuritates abluenda, ot Templum Dei mundum sit , et unufquisque vas suum possideat in bonore , & sanctificatione, er portet Deumin corpore suo . Postremò furta, rapina , homicidia , & adulteria, & omnia peccata exterminanda vot placetur ira Dei, & eos, qui Christiano nomine gloriant ur, agnoscant verè Christianos & imitatores Christi , & sectatores bonorum operum, docete autem eos quemadmodum ad falutares Indulgentias confequen in animo contrito , & in spiritu humilitatis assiduis orationibus , & ieiunijs , caterisque pietatis operibus se ipsos praparare, atque exercere debeant, & qui Substantias buius Mundi habent , aperiant viscera sua , & fratrum fuorum pauperum inopiam subleuent, pracipue verò erga Peregrinos Romam venientes misericordes sint , & sanctam bospitalitatem Deo gratifimam, & quam vetuftifimi illi Christiani etiam inter persequtionum fluctus diligenti fime coluerunt, ipfi quoque multa cum Charitate fpiritus renouent, atque observent. Admonete etiam eos, vt orent pro Regibus, & Principibus Christianis, ot quieta, & tranquilla vita agamus, as pax, or concordia perpetuò conferuetur. Postremò docete eos,cu fanttam peregrinatione susceperint, quamo destia, qua denotione, quà fraterna pacis obseruantia lucere eos oporteat, ve fint Christi bonus odor in omni loco . Prabete autem vos ipsi fratres venerabiles, o omnis Clerus exemplum in primis bonorum operum, & formamgregis, et vestra virtutis, & Religionis, veluti sale cæteri condiantur, & omnem peccati putredinem abborreant, ac denique omnes manimes in vno Spiritu Christiana Charitatis, atque in omni fanctitate, & iustitia Deo seruiamus. Hortamur quoque, & rogamus in Domino charissimos in Christo filios nostros Imperatorem, ac Reges, & Principes omnes Catholicos, vt quò plura, & magis illustria beneficia ab eo, per quem Reges regnant, acceperunt, tantò ardentius, ot par est, ad Dei gloriam procurandam, pio zelo excitentur, pracipue verò Venerabilium fratrum nostrorum Episcoporum , & Superiorum Antistitum. Pastoralem sedulitatem, ac vigilantiam adiunent, & à suis magistratibus, & Ministris adiunari mandent , ot improborum licentia coerceatur, et bonorum ftudia corum Regia ope, & gratia faucantur,ma-Kime

wime autem erga Peregrinos beneficentiam , & liberalitatem exerceant, curentque, et tutis incedant itineribus, & nulla hominum perditorum vexatione perturbentur , sed Hospitalibus , Domibus, & publicis bospitifs amanter excepti, & commeatu, & rebus ad vitam necessarijs recreati, fine vlla concustione, & iniuria inflitutum iter lati veragant, & cum gandio in Patriam revertantur. His enim boftiis Reges pott fimum , & Principes Deum fibi pracabilem reddent , vo diù in terris fælices viuant , & demumin aterna Tabernacula recipiantur ab illis infis Pauperibus, erga quos mifericordiam. exercuerint, in quibus Chriftus pascitur, & nutritur. Vt verò prasente: littera ad omnium fidelium quibuscung; locis existentium notitiam facilius perueniant, volumus earum exemplis, etiam impressis, manu Notarij publici subscriptis, ac Persona in dignitate ecclesistica. constitut e sigillo munitis eandem prorsus fidem adbiberi, que habere. tur si exibita forent, & ostensa. Nulli ergò omninò hominum liceat banc paginam no fire indictionis , promulationis , conceffionis , impositionis, hortationis, rogationis, & voluntatis infringere, velei ausu temerario contraire, si quis autem boo attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud Sanctam Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominica millesimo sexcentesimo quadragesimo nono, quarto Nonas Maij Pontificatus Nostri Anno Quinto .

Finita di leggere, e publicare la sudetta Bolla, con hauer anco datala Benedittione al Popolo Sua Santità diede fine alle sue funtioni, e doi Cursori à cauallo che surono Pietro Paolo Desiderii, e Gio. Giacomo Pelliccia accompagnati dà molta gente, & applausi popolari d'allegrezza à suono di trombette, e di Tamburri andarono ad assignere la predetta Indittione prima alle porte di S. Pietro, di S. Paolo, di S. Gio. Laterano, e di Santa Maria Maggiore, significandos per questi quattro Bassiliche, che sono inuitati alla Pellegrinatione Romana, tutti li Fedeli Christiani dalle quattro parti del Mondo, e poi a que lle della Cancellaria Apostolica, & in Campo di Fiore; e su parimente in tal giorno nelle Bassiliche, e lochi, come sopra da medesini Cursori assissa.

to, del tenore seguente.

## SVSPENSIO

QVARV MCV MQVE INDVLGENTIARV M durante Anno Vniverfalis Iubilei 1650.

#### INNOCENTIVS EPISCOPVS Seruus Seruorum Dei. Ad futuram rei memoriam.

C M. Nos nupèr Sancti Iubilei celebrationem, à Vigilia Natiui-tatis Domini Nostri Iesu Christi anni proximè venturi inchoandam, & pfque ad finem eiufdem anni duraturam, Vniverfo Populo Christiano, de Venerabilium Fratrum nostrorum Sancta Romana Ecclesia Cardinalium affensu, indixerimus, ac omnibus otriusque sexus Christi fidelibus vere panitentibus, & confessis, qui Beatorum Apofolorum Petri , & Pauli Basilicas Lateranen quoque , & Santta Maria Maioris alma V rbis Ecclesias visitarent , plenissimam omnium peccatorum fuora Indulgentia, remiffione, o veniam concefferimus, prout in nostres nuper desuper confectis letteris plenius continetur. Cupientes, ot Christiana Nationes ex omnibus terrarum Orbis locis in alma Vrbe nostra in fidei , ac Religionis vnitate congregata, eodem pietatis , ac denotionls Spiritu Bafilicas , & Ecclefias pradictas , quò maximo fieri poterit concursu, durante eodem Iubileo, visitent, & frequentent, multorum Romanorum Pontificum Pradece forum nostrorum\_ exemplo adducti, omnes, & singulas Indulgentias, etiam perpetuas, & peccatorum remissiones, ac facultates, & indulta absoluendi ctiam à cafe us Sedi Apostolica reservatis, etiamin litteris die Cona Domini legi folitis contentis, quibufuis Ecclesiis, Monasteriis, Hofpitalibus, etiam Sancti Ioannis Hierofolymitani, Domibus, Militifs, Ordinibus, etiam Mendicantium, Congregationibus, Confraternitatibus, etiam Laicorum , Vniuersitatibus , & Pifs locis , illorumque Ordinibus , Capitulis , Conuentibus, Magistris , Superioribus , & tam Sacularibus , quam quorumuis etiam Mendicantium, Ordinum Regularibus perfonis , coronifque , Granis , Imaginibus , & numifmatibus , ex metallo , seu quacunque alia materia confectis, tam singulariter, quam vniuerfaliter, perquoscumque Romanos Pontifices Pradecessores nostros, ac etiam Nos, etiam ad inflantiam Imperatoris, Regum, Reginarum, Ducum, & aliorum Principum, aut iffis etiam Imperatori, Regibus, Reginis , Ducibus , & Principibus , vel alijs quacunque alia mundana, vel Ecclesiastica dignitate, etiam speciali nota digna, sulgentibus etiam ad instar I ubilei , aut anas quomodocunque , & ex quibusuis causu, &

occasionibus sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusuis claufulis, & decretis, etiam motu proprio, & ex certa fcientia, ac alias quomodolibet concessas, quorum omnium tenores, formas, derogatio. nes, & decreta prasentibus pro expressis baberi volumus Apostoiica. authoritate, de corumdem Fratrum consi io, & affensu, ac Apostolica potestatis plenitudine suspendimus, & suspensas esse declaramus; eafque, & ea, codem anno durante, nulli prodesse, aut suffragari debera. Irritum quoque, & inane decernimus, si secus super bis à quoquam. quauis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca per prasentes authoritate Apostolica pracipimus, & mandamus ne interim alia quam indicti à Nobis pradicti Iubilei Indulgentia, sinè publice, sind prinatim, quouis pratextu, obinis locorum, et gentium, fub excommunicationis eo ipfo incurrenda, aliffa; arbitrio Ordinariorum, infligendis pænis publicentur, vel nuncientur, aut in vfum demandentur. Non obstantibus pramiffis , ac Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, necnon Ecclesirum, Monasteriorum, Conuentuum, Ordinum, Congregationum, Hospitalium, Confraternitatum, Vniuersitatum, Collegiorum, et locorum, aliorumque pradictorum, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegijs quoque, exemptionibus , et indultis Apostolicis illis , corumque Superioribus , et personis, alisque quibuscunque per cosaem Romanos Pontifices , Pradecessores nostros , ac Nos , et dictam Sedem , eiusque Legatos, sub ouibuscunque tenoribus, et formis, ae cum quibusuis clausulis, et decretis, et ex quibusuis causis concessis, confirmatis, et innouatis. Quibus omnibus, etiamsi in illis caucatur expresse, quod sub fimilibus, vel disfimilibus suspensionibus nequaquam comprehendantur, nisi de illis specialis, et individua mentio fiat illes alidein suo robore permanfuris , ad effectum pramifum , bac vice dumtaxat , Specialiter , et expresse derogamus, caterifque contrarijs quibuscunque . Et quia difficile nimis effer prafentes quocunque obi illis opus fuerit perferri . Volumus earum exemplis , etiam impressis, Notarit publici manuet sigillo persona in dignitate Ecclesistica constituta obsignatis eandem prorfus fidem in Iudicio, et extrà, obique locorum adhiberi, qua adhiberetur prasentibus sieffent exibite, vel oftenfa. Nulli ergo omnind bominum liceat banc paginam nostra suspensionis, declarationis decreti, pracepti, mandati, et voluntatis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem boc attentare presumpscrit indignationem omnipotentis Dei , ac Beatoram Petri, et Pauli Apostolorum. eius se nouerit incursurum Datum Rome apud Sanctam Mariam. Maiorem anno Incarnationis Dominica millesimo sexcentesimo quadragesimo nono pridie nonas Maij Pontificatus nostri anno Quinto . Eper

E per eccitar maggior divotione ne'Peregrini, e Forallieri, che for gliono concorrere all'acquifto di così gran tesoro, ordinò S. Santità, che fi follecitaffe in perfettionar le fabriche delle Basiliche de' SS. Pietro, e Gio Laterano, nelle quali co maestoso decoro si vedono hora rispiedere la Pieta,la Religione, & il paterno affetto d'un tato Papaverio questa S. Città sua Patria;no potedosi fino al giorno d'hoggi specificamente inquella di 5. Pietro, fatiarfi gli occhi in rimirare vn'ornamento così sitperbo, che come afferma nellib.2.cap. 3. il Molto Reu. Padre Marsilio Honorati Prete della Congregatione dell'Oratorio nel suo libro intitolato Tefori dell'Anno Santo, non è stato più praticato da altri, rimirandofi con ammirabile esquisitezza dell'Arte in quelle sei prime Cappelle d'essi Angeli, e Putti tutti di finissimo marmo di rilieuo inte forme, e scurci diversi sostener Medaglioni con le teste, e busti di din-e di vene bellissime con vna incrastatura la più soda, e madiccia sichie fi fia mai vsato per l'addictro , hauendola defiderata tale il Sig. Caualier Lorenzo Bernino, di cui ne fu'il disegno, per farli più stabili; e. perpetui, e che resistino quanto più possono al freddo, & all'humido secondo l'intemperie de' Tempi,

A di 29. di Nouembre l'Eminentissimo Sign. Card. Martio Ginnetti Vicatio mandò ad ogni Chiesa di Roma gl'ordini infrascritti.

## MARTIVS GINNETTVS

Miseratione Diuina S. Petri ad Vincula.
S.R.E.Præsbyter Cardinalis S.D. N.Papæ
Vicarius Generalis, Romanæquè Curiæ, eiusquè districtus Iudex
Ordinarius. F.

Ruerendi Curati, & altri, a' quali appartiene la cura delle Chiese fe. Auuicinandosi l'Anno Santo, e desiderando Nostro Signore, che le Chiese di Roma siano bene accommodate, e prouedute di quelle cose, che sono necessarie al culto disino, & alla celebratione delle. Messe, e ministratione de' Santissimi Sacramenti; Perciò d'ordine espresso della Santità Sua doueranno di farsì, che quanto prima si prouegga à dette Chiese disupellettile Ecclessastica d'ogni colore, B

conforme alli tempi, di Chierici, Croci, Candelieri, Tonaglie, & altre cose bisogneuoli per il fine detto di sopra specialmente per li Saccerdoti Forassieri. e Pellegrini, che in quelle volessero celebrare, o riccuere detto ministerio, assistendo alla cura, e gouerno d'este, con tenerle talmente pultte, & acconcie, ch'iui si vegga risplendere il vero culto della Religione Christiana, come si conuiene in tempo così celebre, quale sarà questo del Santissimo Giubileo; auertendo di più, che s'ecommodino le vitriate, o tele alle sinistre, si rifaccino li tetti, sa uolato, e pauimento, & anco li coperchi delle sepolture, oue sono guassi. Si dia il bianco, oue è necessario, e ch'alla Tribuna, ò arco dell'Altar Maggiore vi sia l'Imagine di Christo Nostro Signore. Crocissiso, e sopra la porta di suori l'Imagine del Santo, ò Santa, à cui è dedicata la Chiesa. Tutto ciò si ricorda, acciòche habbiano occassone di fare quello à che sono obligati, e perche non diano causa di douer procedere contro di loro alle debite pene; e Dio benedetto li

guardi . Di Roma li 29 dl Nouembre 1649.

Alli s, poi del seguente Mese di Decembre l'Eccellentissima Signora Principessa Donna Olimpia Pamfilij Cognata di Sua Santità come Priora dell'Hospedale della Santissima Trinità de' Pellegrini, per eccitar mazgiormente la Pietà nelle Dame Romane, l'inuitò tutte ad vn deuoto, & eloquente Sermone del Padre Nicolò Zucchi della Compagnia di Giesù nella Chiesa del sudetto Hospedale, che effortò tuttequelle Signore a gli Officij di carità verso i Pellegrini, & al somenimento di quel luogo bifognoso d'elemosine per lo numeroso concorfo dell'Anno Santo. Finito il Sermone Sua Eccellenza prego le medesime Signore Dame voler cooperare in commune, & in priuato all'aiuto di quel fanto Luogo; ele trond così pronte, ch'ogn'vna di loro à gara offeri l'orera, e l'ainto suo, e perciò surono per l' 14. Rioni di Roma elette allhora tre Dame per ciascheduno Rione delle più prin cipali, à fine di cercarper tutte le case della Città elemosine per l'alloggio de' Pellegrini ; il che cominciarono, e continuarono con molta diligenza, e carita per molti giorni, pigliando non folo denari, ma biancheria, comeflibili, etutto quello, che le veniua offerto dalla. Pieta Romana, quale fu esperimentata non inferiore all'altre attioni Religiose, e pie, che si fanno in quest'Alma Città di Roma In tutti li tempi, & in particolare nell'Anno Santo. I Nomi delle Dame, e l'elemofine haute Rione per Rione, sono i seguenti.

SS. Maria Ifabella Vbaldini . Vna fo Maddalena Varefe . dira Coftanza Nerli. ra V In danari 222 Cinque Vn barile di vino dall'Hofte de'tre Rè . Due ru Wn'altro da quello de' Cauallegieri . E più ir

Vna foma di Paglia da chidirà la fopradetta Signo
ra Vbaldini .
Cinque medaglie .
Salviette num.z.
Due rubia di grano dal Ma
ftro di cafà di S. Spirito.
E più in denari 23.10.

#### Dame per lo Rione della Pigna.

SS. Marchefa Strozzi.

Vetturia Bonauentura Caualerini.

Elena Baccelli.
In danari 207. 58.

Vn mandato dall'Eminen.
Sig.Card.Cornaro 50
E più 6
Cinque rubbia di grano da
chi dira la Sig. Marchefa Strozzi.

Quattro rotola di faluiette Dua rotola di feingatori. Vn rotolo di faluiette n.20 Lenzola para due Vn rotolo di feingatori n,8 Saluiette num.2. Vna pezza di tela da far lenzola. Vn rotolo di faluiette n.50 Mezza libra di canapa. due candele di ceta.

#### Dame per lo Rione di Traffeuere.

SS. Faustina Atauanti Raucnna.
Costanza del Drago Gottifredi.
Gincuera Caualletti.
In danari
Saluiette num. 17. 80
Vno sciugamano.

Due fazzoletti,
Scilibre di filato di diuerafe forti.
Piatti pezzi 26. e due fcudellette.
E più piatti num.100.
Due boccaletti.

#### Dame per lo Rione di Campitelli.

Touaglie num.2. Filato lib. Barili 8. di vino dal Mara chese Serlupi.

B > Dame

1. 17

#### DIARIO DELL

Dame per lo Rione di Treut. Marchela del Bufalo. . Otto barili di vino vecchio dalla Contessa Alueri. Marchefa Corfi p Porria Gabrielli. Vn barile di vino dalla Sign. In danari : :: Francesca Orandi. 726.64 Quattro rubbia di grano, e E più vn madato di Mons. quattro Vaccine dalli Sig. Virgilio Spada 300 Marchefe e Marchefa Cefi. Epiè in danari 16.45 . Lenzola para num.30. Quattro rubbia di grano dal E più paro num. 1. Sig. Marchese del Bufalo Camiscie num. 3. Diece libre di vitella da Gia como Macellaro à capo le Scuffie num. 3. Saluiette num:2. Piatti num.2.

#### Dame per lo Rione di Campo Marzo!

SS. Anna d'Afte 21. L'Felice Rondaning ? Fuluia Cardelli indanari " · Safuiette in pezza num. 30 Sciugatori in pezza num. 18 Saluiette vsate num.20.

Sciugatori vlati num.8 12 Lenzola vlate para num.3. Tela di Benagna per due para di lenzola para num.2. - Canevacei num.6. E più dall'Eccellentissimo Signor Prencipe Borghese 150

#### Dame per lo Rione di S. Eustachio .

SSi Marchefa de Totres . ? Marchela-Melchiorri. Contelfa Marelcoetti In danari ( 11-1 ) 309.45 Epiù dall'Eccellentiis. Sig. Prencipe Giustiniani 100 Da Monfig.Pallauicino 18 Line lib. 3. E più E più Ephillo Hal 12 E più dall'Eminentis. Sig. Card. Cenci Saluicete num 116 Scingaturi num. 7.

-100 Tela in più pezzi canne 14.c mezzo. 13 Due decine di lana. Vna canna di tela da pagliariccio. Fazzoletti num, 8. Filato lib.26. Canestri due . Vna fporta . Ibrin 1 . ? Vn grattacacio Due Cucchiare d'ottone. Vn bicchiere.

Due pettini: ...

Vn2

Vna fedia

Tre (asuictremuoue. Barili 24. di vino dall'Eccellentissimo Sig. Duca di Santo Gemini. Vna pezza di touaglie can ne 17.

#### Dame per lo Rione di Colonna .

SS. Portia del Bufalo. : Contessa Ripa. Vittoria Fani. In denari 174.85. In due mandati dell'Eminentissimi Signori Cardin.Roma,e Raggi. 100 E più in danari Barili 30.dall'Eccellentifs. Sig. Duchessa Ceri. Barili 20. dall'Eccellentifsimo Sig. Duca di Ceri. Barili cinque dalla Contes sa Ripa. Barili 8. dalla Sig. Portia. del Bufalo

Barili 4. dal Sig. Girolamo Valerio.
Vn rubbio di erano dalla.
Sig. Vittoria Fani.
Barili 13. dal Sig. Scipione Renzi.
Barili 4 dalla Sig. Scipione Za Tofcanella
Vn paro di lenzola
Saluiette tra nuone e vec chie num 13.
Sciugatori num.2.
Alcune matasfette di filato Vn'inuolto di tela cane 9.
Due faluiette.

#### Dame per lo Rione di S. Angelo .

Dionora Falconieri.
Girclama Carducci
In danari 171.10
E più vna Piaftra. 1. 5
Rubbia 3 di grano dall'Ec-

SS. Marchela Coftaguti.

cellentifs. Sig. Ducheffa.
Matthei
Seingatori num. 12
Vn giomero & vna matafla di filato.
Scingatori num. 6.

#### Dame per lo Rione di Ponte .

re
SS. Francesca Rocci
Casandra Sacchetti
Dionora Pansilij
In danari
480
Barili nu. 30. dall'Eccellentis. Sig.

Ducheffa di Bracciano Saluiette num. 21. Corone dozzine num. 3. Vna matassa di filo, & alcu ne medaglie.

Dame

#### DIARIO DELL

Dame per lo Rione di Parione.

SS. Portia Mazzarini
Clementia Alberini
Ceçilia Genci

In danari 206
Barili num. 50. dall'Emitifsimo Sig. Card. Bar-

berino.
Saluiette fra nuoue, e vecchie num.8.

Due matasse di filato, & vn giumero.

Due matasse di bombace.

Vn mandato di bocali 60.

d'oglio dal Sig. D. Masse Abbate Barberino.

E più in danari 2 10

E Più in danari 10

#### Dame per lo Rione della Regola.

SS. Marchefa Aftalli Marchefa Lena S.Croce . Ifabella Palombara . In danari 191.40

re

Saluietti num. 18 Vn paro di Lenzola Vna touaglia in pezza ? Vn giumero di filato.

E più in danari

#### Dame per lo Rione de' Monti.

SS. Laura Altieri
Marchefa Nari.
Maria Rofarij.
In danari
Lenzola para num.22.
Touaglie num.2
Saluiette num.45.
Sciugatori num.9
Fazzoletti num.11.
Foderette para nu. 8.
Galze para num.1.

Camicie vsate num.2
Filato,e lino da filare li.i8
Vna cădela di cera piccola
Piatti num.2
Vn poce di farro.
Vn cuscino seza foderetta
Barili tre di vino.
Vn cancuaccio vsato.
E più tre libre di filato.
Canestri grandi nuoui n. 2

#### Dame per le Rione di Ripa.

SS. Laura Paluzzi.

Lucretia Inghirami.

Luifa Schenardi Vrfini.

In denari

Pile con i loro coperchi
num. 8

. 177.5

Teghami tra piccoli, e gran di num 12. Cucchi ara di legno nu. 2. Saluiette num: 9. Libre di filato num. 3.

COR-

Continuandosi dunque con questi si opportuni, e santi ordini di prouedere la Città di tutto quel necessario, che si richiede in questi tempi di così numerosa, e celebre Hospitalità, non si maned eriandio dall'Eminentissimo Sig, Card. Procamerlengo per ordiue di Sua Santi, tà di pensare, e di procurare all'indennità, e dà commodi de Pellegrini medessimi, e de Forastieri, e d'ouviare ad ogni inganno, che potessero vsare gli Osti, Albergatori, e simil gente circa il prezzo delle robbe mangiatiue, è alloggi verso i medessimi Forastieri, cheperciò fotto li 10, del sudetto mese mandò suori vn'iditto di questa, forma.

### EDITTO

Sopra il prezzo delle Robbe, & Alloggi per Forastieri, Passaggieri, & altri per il presente
Anno Santo.

F B D E R I C O D E' SS. VITO, E MODESTO Diacono Card. Sforza della S. R. C. Procamerlengo dalla. Santità di Nostro Signore specialmente Deputato.

J Olendo la Santità di Nostro Signore pronedere, che li Forastieri Passaggieri, & altri nel presente Anno Santo siano ben trattati, tanto da gli Hosti, Albergatori, e Camere locande, quanto da Fornari, . Macellari, Pizzicaroli, & altri Venditori di vittouaglie, e possino stare con ogni commodità possibile, e perciò possino hauer le robbe conforme alli loro bilogni, e sappino li prezzi, c'hanno à pagare, acciò non siano in alcun modo ingannati. Perciò Noi d'ordine di N. Sign. datoci à bocca, e per l'authorità del nostro officio di Procamerlengo. ordiniamo, & espressamente comandiamo à tutti, e singoli Hosti, Albergatori, e Camere locande, che debbano ben trattare tutti quelli, che da loro faranno alloggiati, e darli, ò folo il mangiare, se questo vorranno, ò il folo alloggio, quando vorranno alloggiare, ò l'vno, ò l'altro, come ne saranno richiesti, e quando hanno da dare da mangiare dibbano darlo à conto, à à pasto conforme ne saranno richiesti senza eccertione alcuna. E per detto effetto ordiniamo, e comandiamo alli medemi, che debbano tenere le loro hostarie, & alberghi ben prouisti di robbe per il vitto, tato delg'Huomini, quato degl'animali, e

li letti buoni, e politi con altre commodità, come anco le.stalle con. fieno, biade, e paglie per alloggiare le Bestie, ne possino sar pagare. più ch'alla ragione dell'infrascritta tassa,

E quanto al vino. Vogliamo che lo vendino con le misure bollate, ne lo possino vendere ad occhio, ne à fiatco, massime à quelli man-

giano à conto, ouero pigliano folo il vino.

Quanto por al i Fornari, Macellari, Pizzicaroli, & altri Venditori di vittouaglic. Comandiamo, che debbano parimente tener le loro botteghe ben fornite, e copiose delle robbe del lor mestiere, e vendere à ciascheduno, che gli ne cercherà, conforme alla quantità, che ne vorranno, e che debbano eff. r di buona qualità, ne vendere, o dare vna cola per vn'aitra, & alli prezzi espressi nell'infrascritta tassa, e non altrimente.

Votendo, & ordinando, che ciascheduno delli sopranominati fia. tenuto, & obligato offernare, & adempire le cofe suditte, e vender le robbe alli prezzi nell'inf. aferitta taffa espressi; e contragenendo incorra per ciascheduna volta, o per ciascheduno delli sodetti casi nella pena di tre tratti di corda da darsegli in publico, e scudi vinticinque, & altre maggiori, e minori pene corporali, e pecuniarie à nostro arbitrio; e vogiamo, che fia tenato il Padre per il figlio, vn compagno per l'altro, il Padrone per il Garzone, e si procederà con ogni rigore fenza amettere fcufa alcuna .

Et accioche ogni Compratore, e Passaggiero habbi commodità di fapere quello, c'hauera da spendere, & il modo, che hauera da tenere, vogliamo, chil presente nostro Editto si debba tenere aifisto dall' Hosti, Albergatori, e Camere locande nelle loro Holterie, Locande, & Alberghi, & in luogo publico separato da gli altri Bandi, doue si poffa facilmente leggere, e vedere, & alli Fornari, Pizzicaroli, Macellari, e Venditori di Vittouaglie nelle foro botteghe fotto pena di scu-

di vno per ciascheduna volta, che manchera.

Volendo in oltre, e dichiarando, che il presente Editto affisso ne' luoghi foliti altringa ciascheduno come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Camera Apostolica questo di 10. Decembre 1649.

Bianco a decina oncie 10. q. 8. Bianco oncie 8. q. 5.

Vaccina seccaticcia la lib.a q. 16.

Calirato la libra q. 21.

Mongana la libra 9.60. Campareccia la libra q. 21.

Bufalala libra q. 11.

Vitella Bufalina la libra q. 12.

Pecora, e Capra q. 11.

Porco la libra q. 16. ) fegato la libra q. 20. commune ordinaria con pepe q. 21. Salciccia di Soprafina finissima, etiam con muschio q. 26. Ceruellata soprafina finissima etiam con muschio la lib. q.31. Onto, grasso, mentrolla, ventresca, guanciali, tanto freschi, come falati, etiam dalli Pizzicaroli à minuto la libra q.20. Sale bianco dà Rinenderoli la lib.q.15. Assogna fresca q. 22. Vaccino di Riuiera la libra q. 40 Cascio Pecorino vecchio la libra q. 32. Pecorino fresco la libra.q.25. fresca, che non sia leuato il butiro la libra q.12. salara la libra q. 12. i Butiro di Vacca Rossa la libra q. 85. ) fresche moscie l'vna q. 10. Prouature ) Marzoline la libra q.40. Fiaschette la libra q.20. Candele di sego la libra q. 35.

#### Garne falata .

Lingue di Porco l'vna q. 12. !
Lingue di Bufala l'vna q. 25.
Sommata la libra q. 50.
Assona vecchia da cocchi la libra q. 29.
Presciutto di qualfiuoglia forte la libra q. 32.
Lardo la libra q. 32.
Strutto la libra q. 30.
Salcicciotti la libra q. 47.
Sopresata la libra q. 27.
Ventresca, e mentrolla la libra q. 27.

Fieno il cento baiocchi 20.

Paglia il cento b. 10.

Stallatico d'vn Mulo, o Cauallo per vna nottè b.7.

Stallatico detto per vn giorno b.7.

Stallatico detto per giotno, e notte b.14.

Stallatico per vn fomato per vna notte b.4.

Stallatico detto per vn giorno b.4.

Stallatico detto per giorno, e notte b.8.

Rimesse scoperte .

Cauallo, ò Mulo, giorno, e notte b. 10. Semola lo feorzo b. 5. Carbone lo feorzo b. 4.

Sotto li 15. del 'Afteso mese l'Eminentissimo Signot Cardinal Vicario spedì li seguenti Editti, che surono però assissi sotto li 17. contro le Meretrici, e Fautori d'este, Hosti, Tauernieri, & altri per impedire ogni scandalo, che da simile persone potesse nascer ne' Pallegrini, e Forastieri in quest'Anno Santo nel conseguire il Santissimo Giubileo.

## EDITTO

Delle Meretrici, e Donne dishoneste, e loro Fautori, e Ricettatori.

MARTIVS GINNETVVS MISERATIONE
Diuina Tis. S. Perriad Vincula S.R.E. Presbyter Cardinalis
S.D.N. Papæ Vicarius Generalis, Romanaque Curia
eiusq; Districtus Iudex Ordinarius, &c.

Ouendo noi prouedere alla troppo libertà, che giornalmente si vanno pigliando le Merctrici, con il presente Editto publicato anco d'ordine espresso di N.S. si comanda, e prohibisee, che per l'auuenire nessima di dette Merctrici, o Donne dishoneste (ancorche maritata) ardista, o presuma sotto pena della frusta in publico & essilio
dalla Città di Roma, e distretto se d'altre pene a Noi arbitrarie, entrate, albergare, mangiare, ò dornire nelle Camere locande, Hosterie. Alberghi, Bettole, o luoghi simili di Roma, essos simburbis, ancorche sossero esercitate da Padri, Madri, o altre persone in qualsuoglia modo loro attinessi socongiunte, ne meno per se stesso, o per altri à nome loro esercitare, o fare esercitare, simili sorte d'artio mestieri.

Non stiano à finestre, o in publico con vestiri da huomo scopertesne, possimo vicire di notre dalle caso loro, ne anco colli proprij vestiti da: Donne, ne sole, ne accompagnate sotto le medesime pene, e perdita de' vestiti, e chi l'acompagnerà se larà huomo, incorra in pena di tres tratti di corda, e dell'essimo dalla Città, e suo distretto, e se sarà Donna,

1140 7

na , nella pena della frifta ; & efilio , come fopra .

Non vadino nelle Chiefe; e luoghi, que fiano Stationi, Perdoni, Indulgenze, o feste, se non digiorno, e con quella modestia, che si coquiene, non occupando i luoghi, che si deuono alle Dame, & altre Signore, e Donne honorate, no facendo per strada, ne mosto meno in Chiefa arti dishonesti, o lasciui, li quali possano apportare scandalo veruno, ne s'accompagnino, o trattenghino con huomini in Chiefa; o suori, sotto le medestime pene, & à gli huomini, che l'accompagnerano, o si tratterrano co esse di tre tratti di corda, & essis, come di opta In niun conto vadino in carrozza, o cocchio, ne portino manto, que-

In niun conto vadino in carrozza,o cocchio, ne portino manto, ouero spumiglie, ne habito di Monache, Voti, o Pinzoche, sotto le medesime pene, , oltre la perdita delle robbe, & habiti, che porteranno con-

tro la presente prohibitione.

Non ritenghino, o ricettino nelle case loro, etiam sotto pretesto di seruità, Donne Giouani, ne Ragazzi, o Paggi di minore eta di 20 anni, ne da quelli si saccino accopagnare, ne men si faccino seruire, ò teng vi no in casa Madri, Padri, Pratelli, e Sorelle, mà si seruino per se stesso pu resoccorredo) si faccino seruire da persone estranee, e d'eta, sotto le me desime pene, nelle quali pene incorreranno si Padri, e Madri, & altri probibiti, come di sopria, che non obeditanno, dentro al termine di 15, giorni prossimi a venire. Aduerten do, che contra si s'rase gressori si procedera con ogni termine rigoroso, anco per via d'inquisitione, & sin ogn'altro miglior modo; e che la publicatione, & affissione del presente Editto nel luoghi soliti, così leghera, come se sossimi se personalmente intimato à tuttì. Dat, nel Palazzo della solita, Residenza questo di 15. Decembre 1649.

L'altro Editto fù del feguente tenore,

### EDITTO

Per gl'Hosti, Tauernieri, Bettolieri, & Albergatori, Camere locande, & altri.

MARTIVS GINETTVS MISERATIONE
Divina S. Petri ad Vincula S.R.E. Prasbyter Card S. D. N.
Papa Vicarius Generalis, Romanaq: Curia, et ufq. districtus tudex Ordinarius, &c.

P Er prouedere à gli abufi, che possano accadere particolarmente con l'occasione dell'Anno Santo prossimo. D'ordine di N. S. INNO-CENTIO Papa X. à noi dato viuz vocis oraculo. Si prohibisce, e. C. 2 coman-

comanda, ch'alcuna Donna Meretrice so di vita dishonesta non pos-.fa in alcun conto per se stessa, ouero altro in nome suo essercitare l'arte del l'Hosteria, ouero di Tauerniere, Bettoliere, Albergatore, o di Camere Locande, o simili fotto pena della frusta, & esilio dalla Città di Roma, e suo distrette. Riuocando espressamente ogni licenza., ouero tolleranza, che fin qui hauessero estorta, sotto qualfinoglia. pretefto. E che quelli, ch'efferciteranno dette atti, ò alcuna di effe, così maschi, come semine di qualsiuoglia grado, ò conditione nonardiscono, ne presumono sotto pena di cento scudii d'applicarsi alla. Reu. Camera Apostolica, e per vna parte all'Accusatore, & anco di carcere, esilio, & altre pene à noi arbitratie, riceuere, albergare, ò riteuere, ne anco per poco spatio di tempo, Meretrici, o Donne di mala, e cattiua vita, nelle loro Hosterie, Bettole, Alberghi, ò luoghi: ancorche fossero figlie, moglie, sorelle, o parenti, ne in quella, o quelli permettere, che si gluochi à giuocho prohibito di carte, o dadi, nè che vi fi,tenghino figure, quadri, pitture, o altre forti di caratteri, fegni, ò lettere ofcene dipinte nel muro delle franze,o m altri luoghi patenti, sotto le medesime pene; ma si bene procureranno, che vi sia. falmeno ne' luoghi que si dorme) qualche quadro, ò ritratto di N. S. o vero della B. Vergine ,o de' Santi , & il vaso dell'acqua benedetta per eccitar maggiormente à diuotione quelli, che vi alloggeranno. Di più vogliamo, & ordiniamo, ch'accadendo, ch'alcuno s'ammali nelle loto hosterie, ò camere come di sopra, siano essi tenuti, & obligati di procurare, che fi confessi sacramentalmente almeno nel terzo giorno della sua infirmità, o prima ancora, se così mchiederà il pericolo, nel quale fi trouasse, coche perciò debbiano denuntiare detto tale al Parocho, acciò si pigli cura di consessarlo, e di ministrargli gli altri Sacramenti occorrendo, fotto la medema pena di cento fcudi, & altre à noi arbitrarie, come di sopra, alle quali si procederà con ogni forte di rigore. Con dicheratione, che la copia del presente Editto

refidenza questo di 13. Decembre 1649.

L'istesso Signor Cardinal Vicario il giorno de' 17. del mede mo mandò doi ordini, o comandamenti l'vno à tutto il Clero di Roma, in cui comandana, che la Vigilia del Santissimo Natale prossimo il Religiosi, e Clero douestero processionalmente ritrouarsi ad hore i 7. se mezza à 5. Pietro per interuenire alla solennità, che si douqua fare nell'aprir la Porta Santa sotto pene arbitrarie, l'altro a; tutte le Chiese, che dottesso sono compane i giorni segnenti del messe sudetto i E prima nel giorno 21. sessa da l'hore 15. si moalle 20.

Ne' giorni 22. e 23. dall'hore 15, fino alle 16. e dall'hore 19. sino alle 20.

affifio, e publicata ne luoghi foliti, comprenda ogn'vno come se a tuttifose perioralmente intimato. Dat nel Palazzo della nostra solita.

le 20. e dall'hore 24. sino ad vna hora di notte.

Nel giorno 24, dall'hore 15, fino alle 16, dalle hore 19 fino alle 22. Il giorno poi feguente, il 18, del fudetto furono affissi doi altri ban-

di pur dell'istesso Sig. Card. Vicario, nell'vno de' qualisi comandana, che nella prossima notte di Natale com'è solito di publicarsi ogn'anno si duesse andar con quella modessia, che si conuenua sotto alcunepene, nell'altro, che gli Artisti nella Vigilia di Natale prossimo, in cui si doucuano aprir le Borte Sante douessero tener serrate le lor botteghe dalle hore 18. sino alle 22.

Vn'altro auuiso parimente; come Sua Santità nel sudetto giorno di Venerdi prossimo Vigilia del Santissimo Natale hauerebbe aperto lla Porta Santa di S. Pictro, & insteme mandarebbe ad aprir l'altre nelle tre Bassiliche, e che poi anco la mattina di Sabbato giorno del Satissiudetto Natale, hauerebbe data la benedittione sopra le loggie di detto S. Pietro, oue à chi sosse interuenuto concedeua Indulgenza plenaria.

L'vitima Domenica dell'Auuento, che su li 19. del sopradetto, si rilesse la mattina la Bolla predetta del Santissimo Giubileo su la Porta del Palazzo Pontsicio di Monte Cauallo col'interuento di tutti i Signori Ministri Camerali, & a suon di Trombe, di Tamburi, e publicata di nuouo in lingua Latina, & Italiana dal Sig. Christosta Paccialicta suddiacono Apostolico, mentre era Sua Santità entrata nella

Cappella del medefimo Palazzo alle Sacre funtioni .

Doppo dei Cursori di Sua Beatitudine, che surono Gio. Antonio Bertarelli, e Gioseppe Marchesati si portarono à Cauallo con la sudetta Bolla à suoni di trombe, e di tamburi, alle Bassiche de' SS. Pietro e Paolo I di S. Gio. Laterano, e di Santa Maria Maggiore, & iui auanti gl'atrij delle sudette Bassiche publicarono di nuono, & in vitimo affisseo le copie della sopradetta Bolla alle porte delle medesime Bassiche ; pur'à suono di Trombe, e di l'amburi, come anco poi secro l'issesso pri l'accompany di Fiore.

Campo di Fiore.

Si erano fatte in questo mentre molte provisioni, e dato molti ordini opportuni tanto da Sua Santità, quanto da' Ministri Camerali, imperoche oltre hauer satto aprire Sua Santità vn'Hospitio in... Borgo, que si douesse rocuevet e utti i Vescoui Poueri di qual si sossiro Paese, e tutti i Sacerdori Oltramotani à sue spese, su dalla Congregatione parimente dell'abbondanza satta grossissima provisione di grani, e d'altre cose spettanti al buon governo, & ad ogni commodo, e sollenamento della Pouertà, e de Forastieri, che venissero pellegrinando all' acquisto di questo Santissimo Giubileo.

Le Compagnie de' Laici, come quelle del Confalone, di S. Marcello, della Morte, del Suffragio, di S. Rocco, e d'altre; e gl'Hospidali anco-



ra, e le Case delle Nationi straniere, delle quali in Roma ve ne sono assai, si posero medesimamente tutte quante in ordine per riceuere spesare, incontrare le Compagnie Porastiere à ciascheduna d'esse agregate, e tutti i Pellegrini, che capitassero dalle loro Patrie, e Prouincie.

Con quest'ordini dunque, e con simili provisioni il giorno delli 21. del sopradetto Mese, sesta del Glorioso Apostolo S. Tomaso trasserita si Sua Beatitudine il doppo pranzo col seguito di 15 Eminentissimi Cardinali, e molti Prelati, e Nobiltà Romana dal Quirinale al Palazzo Vaticano per sare nella prossima Vigilia di Natale la Sacra Cerimonia dell'aprir la Porta Santa, apparse sinalmente la tanta sospitata Aurora del giorno di Venerdi li 24 di Decembre 1649. Vigilia del sopradetto Santissimo Natale, che si ritrouarono per ordine di Sua Santisa serrate tutte le Porte delle quattro Chiese.

Furono nella piazza di S. Pietro disposte in molti luoghi, e particolarmente ne' Capostrade per outiare ad ogni inconueniente, che potesse succedere piri I gran concorso del Popolo, molte truppe di sbirrariai In mezzo di esta piazza leguardie soltte de' Caualleggieri di S. Santità, sùle scale di S. Pietro la Soldatesca di leua, che si mise in spalliera in una vaghissima ordinanza, e li steccati dentro, e fiori dell'Atrio, e delle porte di detto S. Pietro, erano guardati da' Suizzeri, e dalla

Soldatesca de' Corsi.

Furono quasi nel medesimo tempo mandati ad assistere alla cerimonia dell'istessa apericione dell'altre tre Porte Sante per guardarle dal tumulto alcuni Capo Rioni con le genti de'loro Rioni, e sue in fegne, cioè a quella di S. Paolo il Sig. Francesco Gottistedo Caporiona di Ripa, il Signor Marchese Scipione Santa Croce Caporion della. Regola, e comandante di quelle Genti; all'altra di S. Giouanni Laterano il Signor Cesare de' Molari de gli Annibali Caporione de' Montis & in vitimo a Santa Maria Maggiore alcune guardie de' Corsi, & issignori Marcello Gherardi, e Leiio Alli, quello Caporione del Rioni di Colonna, questo in luogo di suo fratello Signor Stefano 'Alli Caporion di Treui, che gli bisognò assistere appresso sua santità alla Sacta Cerimonia, come appresso si dirà.

Il doppo pranzo auanti il Vespro, vestitosi il Papa con il Piuiale s'inuiò alla Capella di sisto accompagnato dal Sacro Colleggio, o da molti Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Prelati, Eccellentis, suoi Nipoti, Ilustriss. Senatore Sig. Giouanni Inghirami, e dal Magistrato Romano, & entrato in essa Capella, & inginocchiatosi auanti il Santissimo Sacramento, sece vn poco d'oratione sino à tanto, ches' accesero le torcie, e le candele per darle in mano de Signori Cardinali, e d'altri Prelati; doppo di che incensato da Sua Beatitudine

tudine il Santissimo Sacramento, & intuonato il Veni Creator Spiritus, e seguitando l'istesso Hinno i Musici di Cappella, scese processionalmente portato in sedia con la Croce auanti, e col medesimo seguito dal Palazzo alla Porta de' Suizzeri fotto il baldacchino, che fù portato fino à questo luogo da' Signori infrascritti. Frà Henrico di Estampes de Valence Ambasciator di Francia, Giouanni Giustiniani Ambasciator di Veneria, Nicolò Ludouisij, & Andrea Giustiniani Nipoti di Sua Santità: Camillo del Bufalo, Girolamo Muti Papazzurri, Marchese Gasparo de l'orres Conservatori, e Stefano Alli Priore de' Caporioni, e Caporione del Rione di Treui vestiti tutti questi quattro vitimi di ricchi robboni di lama d'oro rapresentanti il Popolo,e Magistra to Romano. Giunto il Papa alla sudetta Porta, che su di subito serrata dalla Guardia de'Suizzeri fermatofi fece la speditione de'tre Cardinali Legati à Latere per l'aperitione dell'altre tre Porte Sate, che furono gl' Eminet. Marcello Lati Decano per quella di S.Paolo, Girolamo Colona per quella di S.Gio. Later ano, come Arciprete di essa Basilica, e Fracesco Maildechino per l'altra di S. Maria Maggiore come pro Arciprete di essa in absenza dell'Eminentissimo Signor Cardinal Antonio Barberino Arciprete di essa, e Camerlengo, che si ritrouaua allhora in Francia Doppo la quale accompagnato di più da tutto il Clero di Roma attranersò la piazza, e si portò sotto l'atrio di S. Pietro, e giunto alla porta Santa, ch'era ancora serrata di muro, e riparata da vn duplicato steccato molto spatioso dalla furia, e moltitudine del Popolo scese di fedia, e presa vna candela accesa in mano ascese sopra la sua Catedra preparata vicino alla Porta Santa alta da terra tre gradini, & iui alquanto seduto con gli Emtnentissimi Signori Cardinali intorno secondo i loro gradi, scese di nuono colla Mitra, e ricennto dal Sig. Card Luigi . Capponi Primo Prete vn martellino d'argento dorato, accostatosi alla Porta Santa, le diede con esso il primo colpo dicendo. Aperite mibi portas iuftitia, Et i Cantori risposero. Ingressus in eas confi ebor Domino. Indireplicatole il secondo colpo diste. Introibo in Domuntuam Domine, & i Musici seguirono. Adorabo ad Templum Sanctum tuum, in timore tuo; E finalmente datole il terzo con queste parole. Aperite portas, quoniam nobiscum est Deus, e rispostogli parimente da' Cantori. Quia fecit virtutem in I frael; rese il sudetto martello al medesimo Signor Cardinal Capponi in difetto del Cardinal Sommo Penitentiero per esser questa carica vacata per la morte alcuni mesi auanti seguita del Cardinal Horatio Giustiniani Genonese; e ritornato alla sua Catedra senza Mitra in testa, mentre intonaua.

Domine exaudi orationem meam, . B. El Clamor meus ad te veniat,

V. Dominus Vobiscum.

24

R. Et cum spirtu tuo. E diceua la seguente oratione.

#### Oremus;

A Ctiones nostras quesumus Domine aspirando preueni, & adiuuando prosequere, ot cunsta nostra oratio, & operatio à te se mper incipiat, & per te cæpta siniatur, Per Christum Dominum nostru. R. Amen.

-Il fuderto Sig. Card. Capponi in mezzo doi Penitentieri Minori battè anch'esso tre volte la Porta, &in un subito sù per di dentro la Chiesa gettato à terra 'a' Muratori il muro di essa Porta, e dà Cantori sù can-

tato il Salmo sequente.

Iubilate Deo omnis Terra: servite Domino in latitia.

Introite in conspectueius in exultatione. Scitote quonium Dominus ipse est Deus; Ipse secit nos, & non ipse

Populus eius, & oues pascua eius, introite portas eius in confessione:

atria eius in bymnis confitemini illi.

Laudate nomen eius, quoniam suauis est Dominus in aternum mifericordia eius; & vsque ingenerationem V eritas eius.

Gloria Patri, Oc. Sicut erat, erc,

Fra tanto i Penitentieri vestiti di vesti Sacerdotali lauarono condi l'acqua benedetta i pilastri, e la soglia della Porta, & hauendo di già i Muratori smurato affatto la Porta Santa, leuatosi dalla sua Catedra il Papa mentre s'auuicinaua alla Porta Santa intonò questi Versetti, ripondendogli il Choro de' Musici.

V. Hac dies , quam fecit Dominus .

Br. Exultemus, & latemur in ea.

V. Beatus Populus tuus Domine . B. Qui scit Iubilationem .

W. Hac est Porta Domini . B. Iusti intrabunt in eam .

E qui fermatoli auanti la sudetta Porta seguitò.

V. Domine exaudi oratiouem meam .

R. Et clamor meus ad te veniat .

V. Dominus Vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

D<sup>Bus</sup>, qui per Moysem sa mulum tuum Populo I sraelitico annum Iubilei, ac remissionis instituisti, concede propitius nobis samulis

lis tuis Iubilei-annum bunc tua vestioritate institutum, 440 Portam banc Populo tuo, ad preces tue Maiestatis porrigendas ingredienti solemniter aperiri voluisti, saiieiterineboare, vi in eo venia, co-Indulgentia plene remissionis omnium delictorum obtenta, cum dies nostra aduocationis aduenerit, ad calestem gloriam perfruendam tua misericordia munere perducamur. Per Christum Dominum nostrum.

B. Amen,

112.5

Finita questa Oratione con la Croce inastata in mano inginocchiatos senza Mitra in testa intonò il Te Deum laudamus; e mentre da Cantori si finiua di proseguire l'Hinno sopradetto, entrò per la medefima Porta in Chiesa; e doppo di lui il Sacro Colleggio, gli Arciuesco ui, Vescoui, Prelati, e tutta la Corte, e falito di nuouo sopra la sua sedia gestatoria si portato all'Altar Maggiore de gl'Apostoli, oue si cominciò con gran solennità il Vespro; è in tanto tra il rumore del Popolo, tra le voci de Musici, tra il suono delle Trombe, e delle Campane tra il rimbombo dell'Artigliarie, e de mortaletti, che si spara rono in mosta quantità nella Piazza di detta Bassica, e nel Castello di S. Angelò, e tra la mischia, e la consusione della gente, che gridaua, e strideua in raccogliere per deuotione de frammenti della Porta Santa parcua di stare vicino alle catadupi del Nilo, che con il loro

ftrepito rendano fordi gli habitanti vicini.

In quelto mentre gli Eminentissimi tre Signori sopradetti Cardinali Legati à Latere si portarono ad aprir l'altre Porte Sante, il Signor Cardinal Lantiin Carrozza, non hauendo potuto caualcar per la sua graue età per la parte di Trasteuere à S. Paolo, e gli altri doi Colonna, e Maidalchino sù le mule di concerto insieme verso le lor Chiese, seguiti da numeroso corteggio di Nobiltà, e Caualieri Romani à cauallo; fra quali v'erano il Prencipe di Carbognano, Giulio Cefare. Colonna, Don Aleffandro" Duca di Baffanello, il Duca Strozzi, il Duca Matthei, Don Flauio Orsino Don Orsinio Orsini, Don. Maffeo Abbate Barberino, Don Paolo Sforza, il Caualiere. suo fratello, jil Marchese Melchiorre; & arrivati per la strada di Campidoglio in Campo Vaccino, e resist vicendeuolmente i complimenti il Cardinal Maildachino voltò da S. Martina verso l'Arco de'. Pantani, & il Cardinal Colonna segui per l'Arco di Tito, e per il Colisco l'vno à Santa Maria Maggiore, l'altro à S. Gio. Laterano accompagnato ciascheduno dal proprio corteggio.

Arrivato, che su il Sig. Cardinal Colonna alle Scale Sante smonto della Mula, e su incontrato dal Clero di S. Gio. Laterano processionalmente insieme con i Scolari del Colleggio di Capranica, e

del Nardino con candele accese tutti in mano, che surono Intimati à quello effetto dall'Archiconfraternità del Santissimo Saluatore in. Sancta Sanctorum, indi condottofi di fopra nella Capella di S. Lorenzo si vesti di Piniale, e Mitra, e dapoi entrò nell'altra di Sanca Sanctorum, que fu cantato. Ecce Sacerdos magnus, & incensato, che egli hebbe l'Altare fi condusse all' Atrio di S. Gio. Laterano, oue con le solite cerimonie gettò la Porta Santa à terra hauendo adoperato in. questa funtione vn ricco martello d'argento di otto libre di bellissimo lauoro, cranui molti palchi di Dame, e Signore principali di Roma, e tirolate di Casa Colonna, che stettero à vedere la cerimo-· nia

Il Cardinal Maildachino giunto à Santa Potentiana fù incontrato da tutto il Clero di Santa Maria Maggiore pur con le candele accese in mano, e da Monaci di detta Chiesa di Santa Potentiana processionalmente, & ini vestitosi come sopra, e cantati i medesimi versetti fi conduste parimente all'Atrio della Basilica di Santa Maria Maggiore oue sece anch'esso la cerimonia d'aprir la Porta Santaserano molti Palchi ancora sotto questo Portico di Signore, e Nobili, & altri titolari di Casa Orsina, che si compiacquero vedere la funtione.

Ma al Signor Cardinal Lanti Decano successe la cosa differente da. quella de gl'altri doi Signori Cardinali Legati, perche vna buona mezz'hora auanti, ch'egli arrivasse à S. Paolo sù inauerrentemente gettata la Porta Santa à terra, & auuenne in questa maniera, che giunto che fu il Signor Carlo Vincenzo Carcarasio vno de' Mastri di Cerimonia, che assister douena à questa funtione, picchio doi, ò tre volte con le

deta il muro d'essa, onde scioccamente i Muratori di dentro alla Chiesa credendos, che sosse il rempo, & il segno destinato gettarono con. furia la porta à terra, fi che la plebe ignorante cumulenaria, te consufamente sforzò le guardie, e molte persone entrarono per essa in. Chiefa, prima che fosse fatta la fontione, e la Cerimonia dal Sig. Car-

dinale, tanto fu l'anfiera del Popolo .

· Veduto l'impensato accidente il sudetto Signor Mastro di Cerimonie, ne fece alzar subito da quei medesimi Muratori de gl'istessi frammenti d'essa quanto era l'altezza d'vn'huomo con quella prestezza, che fu più possibile, perche già s'aunicinana il sudetto Sig. Card. Decano vestito, e parato, come glialtri Signori Eminentissimi Legati detti di sopra, & accompagnato da' sudetti Monaci vestiti da Sacerdoti con candele eccese in mano, e da gli Abbati d'esso S. Paolo in habiti Episcopali pur con candele accese in mano, che poi giunta sua Eminen-22 fece le folite cerimonie, & apri la Porta Santa; restando ogn'vno di questi Eminentifs. Legati alla propria Chiesaià celebrar di poi li Vespro:

Datofine, c'hiebbe Sua Santità al Vespro in S. Pietro se ne ritornò di sopra alle sue stanze nel Palazzo Vaticano rimanendo con gli sign. Cardinali, Ambasciatori de' Prencipi, & altri Prencipi, a' quali seculare la notte in vu'appartamento separato lautissima collatione di cofetture per assiste poi come secero in questa medessima notte alla Capella, che si tenne da Sua Beatitudine in quella di Sisto, nella quale cantata la prima Messa, benedisse so svoco, & il Cappello, che si suo mandare dal Pontesice in dono a' Prencipi Cattholici, che militano contro l'Insedeli.

Sparò nel far della fera la fortezza di Castel S. Angelo.

In questa notte surono musiche bellissime à S. Apollinare Chiesa del Colleggio Germanico.

Nella Chiefa d'Araceli à Matutino fù esposto nel Presepio il Bambi-

no miracoloso.

In S. Adriano in Campo Vaccino su fatto vn bel Presepio.

In questa sera il Venerabile Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò

Pellegrini num .709. Donne 24.

SABATO 25, feita del Natale di N.S. Giesù Chrilto sparò la fortezza di Castel S. Angelo all'Alba, e Sua Beatitudine disse la seconda Messa nella sudetta Capella di Silto, doppo la quale se ne calò à dir la terzain San Pietro accompagnato da tutti i Cardinali, Patriarchi, Arciuescoui, e Vescoui, ancor'essi vestiti pontificalmente, e da gli Ambasciatori de' Prencipi, e Senato, e Popolo Romano; que cantata ina Maestá da lui la sopradetta Messa all'Altar de gl'Apostoli, e cómunica ti gl'Eminentis. Signori Cardinali Diaconi, & Ambasciatori sudetti, e parte della sua famiglia, se ne ascesse alla solita Loggia sopra il Portico di quella Bassica, di doue benedisse il Popolo quasi innumerabile concorso per esservato di doue benedisse il Popolo quasi innumerabile concorso per esservato di successo di cui ne vsci l'aquiso, come dicemmo di sopra, sotto li 18. di quelto mese.

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore stette esposta con gli altri

doi seguenti giorni la Cuna di N. S. nella Capella di Sisto.

I Pellegtini nella Trinità 745. Donne 16.

DOMENICA 26. Decembre 1649 festa di S. Stefano Protomartire si tenne da N.S. Capella in quella di salto al Vaticano col'interuento del Sacro Colleggio.

Et in tal mattina parimente la Compagnia del Santis. Saluatore à S. Gio, Laterano diede la dote alle Zitelle, e si mostrarono se Reliquie in

detta Basilica.

Si cípose il Santiss. Sacramento per l'orationi correnti delle 40. hore à S. Gio. Euangelista de' Bolognest. In S. Maria di Tresteuere sti la Communione Generale solita farsi ogni vitima Domenica del mese dalla Congregatione della Communione Generale.

\_\_\_\_X

· In questa fera alloggio la Compagnia della Santifs. Trinità, Pellegrini num. 520. Donne 11.

LVNEDI 27. festa di S. Gio Enangelista cantò il Papa la Messa Pa-

pale nella Capella di Sisto al Vaticano.

Il Magistrato Romano presentò vn Calice, & otto torcie à S. Gio. Laterano, oue si mostrarono le teste de' Santi Apostoli Pietro, & Paolo; e fi se banchetto nell'Hospedale di S. Gio. a' Poueri dalla Compagnia del Santifs, Saluatore.

In questa sera il numero delle Pallegrini nella Trinità su di 42 8. del-

le Donne 4.

MARTEDI 28. festa de gl'Innocêti nella Chiesa di S. Stefano del Cac cho furono esposte la mattina le solite Orationi correnti delle 40, hore Sua Santità doppo pranzo si portò tra le 19, e le 20, hore in Lettiga à Visitar le quattro Chiese, col seguito di quasi tutti gli altri Signori Cardinali nelle lor carrozze à sei.

Alpartirfi, che fece il Papa delle fue stanze per andare à visitare, come si è detto le Chiese, mentre scendeua per le scale di Palazzo per condursi in S. Pietro, gli si gettarono à piedi doi pellegrini Oltramontanisch'af loro aspetto mostrauano d'esset huomini ben nati nello suoltare, ch'ei fece per le scale della forcria, e gli cinsero cost force vno di quà, & vno di la le gambe, che Sua Santira vedendo la lor gran deuorione, e non fapendo, che volessero diste loro con volto ridente; Figlioli che fate ? mi volete far cadere ? che volete, che chiedete! ma essi non intendendo il linguaggio Italiano, soggiunse loro il medesimo il Papa in ingua latina, onde essi soggiunsero in latino, desideramo baciare il piede à Vostra Santità, benignamente il Papa li sodissece, e diede loro la beneditrione, e pocopiù giù in faccia proprio di quella statua di S Pietro, che si vede su le scale per donde si scende à dirittura nell'Atrio della Chiefa di effo Santo, vn'altro Pellegrino non conoscendo Sua Santità, credendosi ch'ilsuo Maestro di Camera Monsignor Latrantio Lattantij fosse il Papa, gli baciò il piede con vna grandissima furia, il che veduto da Sua Santità fi mise alquanto à ridere, e vi dispensiamo, diffe, al sudetto Pellegrino, il bacio, come se l'haueste dato à noi; e nell'andar, che fece Sua Beatitudine alle Chiefe per la strada riceucua con molta benignità fino alla portiera della fua Lettiga tutti i Peliegri ni, che volcuano accostarsele parlando loto, e chiedendo di che paese orano, e compartendo loro benedittioni e medaglie d'argento in gradi sima quantità; vi su ad accompagnare il Papa grandissimo concorso di Popolo, spinto dal credere d'acquistare in quella sol volta il Giubileo, come se l'hauessero gli habitanti in Roma visitato zo, volte le Chiefe 15, li foraftieri conforme canta la Bolla; & egli la fera finita. ·la visita ritornò al suo Palazzo di Monte Cauallo.

In questa mattina si espose il cadauere del Sig. Marco Antonio Vittorii Pronepote delle sel. mem. di Papa Paolo Quinto nella Chiesa del Giesa apparata tutta di lutti con 100, torcie intorno sopra vn. letto assa alto, e per esser detto Sig. morto senza prose si suscitarono molti pretendenti sopra le sue facoltà.

Alloggiarono la fera nella Trinità Pellegrini num. 285. Donne 4.

MERCORDI 29 alla Chiefadel Colleggio de gl'Ingless per la festa di S.Tomaso Cantauriense si disse Messa solenne coll'interuento conforme

al solito di molti Signori Cardinali.

Alli 22, hore si scopri in Santa Maria in Via Lata al Corso l'Imagine della Gloriosa Verg, dipinta da S. Luca, e si sermoneggió, e si cantarono le I.cetanie di essa B. Verg, il che si incominció da si s. di questo meste di Decembre 1649, per durarsi tutto l'anno seguente del Giubilco 1650, come per inuiti stampati, & affissi per Roma si lesse.

Alloggiarono la fera nella Trinita Pellegrini num 240. Donne 16. GIOVEDI 30. Giorno della Translatione di Giacomo Apostolo su

festa nella Chiesa di esso Santo della Natione Spagnola.

In questa martina nella Chiesa di S. Maria sopra Minerua surono sat te l'essequie al Signor Vincenzo Arrighi Nobile Romano iui esposto sopra vn'atea, e nobile Bara con 60, torcie intorno al suo corpo, su apparata la Chiesa di lutto; e nell'istessa martina ancora auanti la Cappella della Santissima Madonna del Rosario sù esposto il corpo di Stesano del Grillo Mercante al Torsanguigna.

In S. Siluestro à Monte Cauallo su esposto il Santissimo per le solite.

orationi correnti delle 40. hore.

Alloggiarono nella Trinità la sera Pellegrini num. 240.Donne 15. VENERDI 3 1.sesta dis. Siluestro Papa su Vespro Papale in Capella. Il giorno doppo Vesproj si mostrarono in S. Pietro il volto Santo, la Lancia, e la Croce

· Alloggiarono nella Trinità la sera Pellegrini num. 269. Donne 15.

### GENNARO 1650.

SABATO il primo di Genuaro 1650. Festa della Circoncissione del Si gnore, si spararono all'Alba l'Artigliarie, e Mortaletti in Castello; su Messa Papale in Capella al Quirinale.

Furono confermati da Sua Santità gl'Officiali stati gli mesi addietro del Popolo Romano, che in talgiorno entrano in Officio, i nomi de' quali si sono detti disopra nel giorno della Vigiliadi Natale.

In S. Pietro la mattina doppo la Messa, & il giorno doppo Vespro si

mostrarono il Volto Santo, la Lancia, e la Croce.

Fù

Fù festa folenne al Giesù con musiche, & apparati magnifichi.

I Fratelli della Congregatione della Communione Generale andarono in visita delle quattro Chiese.

Nella Chiefa di S. Giacopo in Borgo fi esposero l'orationi correnti delle 40, hore come anco in quella de' Santi Celso, e Giuliano in Banchi dalla Compagnia del nome di questi Santi, com'è solita sare ogn'an

no in questo giorno.

Nella Chiesa di S. Maria sopra Minerua la compagnia del Santissimo Nome di Dio, oltre l'hauer dato le soitte doti alle Zitelle, sece, vna bellissima processione, che dalla sudetta Chiesa della Minerua su le 23 hore, e mezzo in circa voltò per la strada, che conduce dritto alla Compagnia delle Stimmate, e di là a mano dritta girò alli Cesarini, & à Roberti per la strada dell'Androssilla, Nari, e Lanti, e riuscendo sù la piaza della Dogana, voltò per S. Eustachio, e si ricondusse à silo alla Minera della Dogana, voltò per S. Eustachio, e si ricondusse à silo alla Minera della Chiesa della Chiesa della Dogana, voltò per S. Eustachio, e si ricondusse à silo alla Minera della Chiesa della C

nerua, l'ordine della quale fù il feguente.

Alcuni Trombetti auanti del Pop. Rom. i Padri della Minerua col'a lor banda de Croce auanti, Gentil'huomini à due à due con fiaccole accese in mano, l'Eccellentissimo signor Prencipe Andrea Giustiniano con Monsignor Paluzzi con torcie pure accese in mano, dietro a' quali immediatamente seguiuano senza torcie, l'Illustrissimo sig. Marchese Vincenzo Marini Maestro di Camera del sudetto Prencipe, e'l Siguor Gio. Battista Alconiti; molte coppie d'altri PP. Domenicani veltiti di Piuiali nel fine de' quali vedeasi vna Reliquia di S. Giacinto Frate del medesimo Ordine portata in mano da vno d'essi Padri, doppo di cui venne sotto vn ricco Baldacchino di brocato d'argento vn Bambino rapresentante Giesù adornato di splendori d'oro, seguito dall'Eminentissimo sig. Cardinal Raggi, e da buon numero d'altri Illustrissimi Prelati, e da questo giorno ino per tutti li 9. di Gennaro si espose in detta Chiesa della Minerua egni giorno alle 21. hora il Santissimo con Musiche, sermoni, e col recitarui ancora il Santissimo Rosario.

Alloggiarono nella Trinità la fera Pellegrini num. 295. Donne 3.

DOMENICA li 2. fecesi la solita processione del Rosario nella Chiesa
della Minerua.

Si scopri il Crocifisso à S. Paolo.

Fù sepellito nella Chiesa di S. Maria Maggiore l'Abbate Orsi Parmeg

giano Refidente di Polonia.

L'Eminentissimi Cardinali Girolamo Verospi, Gio, Battista Pallotta, Giulio Gabrielli, e Francesco Angelo Rapaccioli, visitarono tutti quattro insieme le quattro Chiese, e per le strade, e prati di S. Paolo andarono à piedi dicendo, e recitando orationi insieme con grandissima deuotione, & edificatione di chi li vedeua colla lor servitu bassa auanti, & i Gentil'huomini di dietro, che parimente recitauano il Santissimo Rosario, & altre Orationi.

Alloggiarono la sera nella Trinita Pellegrini num. 294. Donne 10. LVNERI 3. in S. Gio. de' Fiorètini si secero l'essero l'essero lui esposto del Sig. Horatio Pucci Nobile Fiorentino, che passò all'altra vita il 1. di Gennaro soura vn'alta bara in mezzo à 60. torcie, e glissu carta la Messa da mezzo d'essero d'esse de sero d'esse de lutti, e vacò per questa morte alla Camera Apostolica da 16. mila seudi, chena hauca in testa sua in diuersi ossiti, tra quali vn segretariato Apostolico. S'esposero in S. Mauto de' Bergamaschi al Seminario Romano le 40 hore correnti.

In questa sera l'Hospedale della Santiss. Trinità lalloggiò Pellegrini

num.243.Donne 11.

MARTEDI 4. Giúse questa sera có nu merosa comitiua di molti Signori Polacchi Monsig. Vescouo di Vladislavia in Polonia per conseguire il Santissimo Giubileo,

L'Hospedale della Santissima Trinità alloggiò in questa sera Pellegri-

ni num.213. Donne 10.

MERCORDI 5. furono esposte le solite correnti Orationi delle 40. hore in S. Saluatore in Lauro.

Il doppo pranzo per la Vigilia dell'Epifania N.S. tenne Vespro Papa-

e à Monte Cauallo.

In questo giorno si vidde affisso il Bando del Protomedico Gio. Benedetto Simbaldi.

In questa sera l'Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò Pellegrini

num.233.Donne 10.

GIOVEDI 6, festa dell'Episania si spararono all'Alba l'Artigliaria di Castello, e Sua Santità tronc Cappella al Quirinale, e doppo essa Sua Beatitudine se ne passò alla Loggia à dare la Benedittione al numero-so popolo concorso sopra di quella piazza in tanta moltitudine, ch'alcunc carrozze stroppiarono molte persone, per conseguire l'Indulgenza plenaria, di cui alcuni giorni auanti hauca Sua Santità sattine assiger l'aussi per Roma, per tutti quelli, ch'in questa mattina alla benedittione presentialmente si sosse o in trouati.

Nella Chicla di S, Atanafio de' Greci si sece la solita cerimonia del

Battesimo del Nostro Saluatore.

In S. Pietro doppo la Messa grande, e doppo il Vespro si mostrarono

il Volto Santo, la Croce, e la Lancia.

In Araceli circa le 23, hora, e mezzo si sece la solita processione del Bambino, che per esser la medesima, che si vede ogn'anno, la trala-sciremo di descriuerla.

In questa sera l'Hospedale della Santissima Trinità alloggiò Pelle-

grini numero 197. Donne 11.

VENERDI 7. si espesero le solute Orationi correnti delle 40, hore in SS. Martino, e Giuliano in Piazza di pietra.

La Compagnia dell'Albergatori diede la dote al le Zitellel.

Nella Chiefa del Giesù la Mattina gli Illustrissimi Signori Auditori di Rota interuennero alle solenni essequie celebrateui alli desonti loro Colleghi.

E parimente in questa mattina gl'Illustrissimi Monsignori Chierici di Camera secero la solita estrattione, e distributione delli loro Officij; essendo toccato à Monsignor Franzone il gouerno di Castel nuovo, à à Monsignor Pallauicino quello di Cesi, a Monsignor Caraccioli il Presidentato della Zecca, à Monsignor Astalli quello delle Carceri collatopraintendenza di Collescepoli, à Monsignor Vecchiarelli quello delle Dogane, e della Grascia, à Monsignor Torregiani quello dell'una, e l'altra Ripa, à Monsig, Homodei la presettura dell'Archinio, à Monsignor Casino quello delle strade, & à Monsignor Paluzzi il gouerno di Valmentone.

In quelta sera l'Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò Pellegrini

num.2 14. Donne 3.

SABATO 8. in S. Saluator del Lauro fi cantò il primo, Vespro per la festa del B. Lorenzo Giustiniano Patriarca di Venetia.

In quelta sera l'Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò Pellegrini.

num. 178.Donne 2.

Nel fine di questa settimana su fatta la mutatione d'alcuni gouerni nello Stato Ecclesiastico, sendo setto Monsignor Morazzani destinato al gouerno di Fano, Monsignor Matino a quello di Fabriano, Monsignor Beuilacqua à Rimini, Monsignor Butio à Tiuoli, il D. Francesco Erasmi à Terni, il Dottor Fabio Tempessini à Forli, & à Bertinaro il Signor Francesco Benzone.

In questa sertimana giunse Monsignor Bolognetti Vescouo di Rieti per vistare Limina Apostolorum, e da Genoua il Sig. Gio. Battista, Raggi, con la sua Signora Consorte, a altre Signore Genouesi per conseguire l'Indulgenza dell'Anno Santo.

DOMENICA 9, sù festa all'Archi confraternità della Dottrina Christiana in S. Martino al Monte della Pieta, que si diede la dote alle Zi-

telle.

Nella Chiesa de' Santi Ceiso, e Giuliano si espose il Santissimo informa di 40. hore con sparata d'alcuni mortaletti à spesa de' Fratelli

della Compagnia.

In S.Saluatore del Lauro la mattina inter factorum fole mnia il R.D. Francesco Zappata di Taranto, orò in lode del B.Lorenzo Giustiniano Patriarca di Venetia.

11

Il doppo pranzo Nostro Signore in carrozza accompagnato da circa 20. Cardinali andò per la seconda volta à visitare le quattro Bassiliche per conseguire il Santissimo Giubileo.

Nella Basilica de' Santi 12. Apostoli si sece la solita processione del

Cordone.

In S. Agostino quella della Cintura, oue si diede la solita dote alle.

Alla Minerua si chiuse la sesta durata per 9. giorni dalla Compagnia del Santissimo Nome di Dio con la processione, che passò circa. le 23, hore, e mezzo per la strada diritta, che conduce à S. Eustachio, e di là voltò per mano manca verso Casa Pia, e qui ui entrata nella. Chiesa delle Moniche di Santa Chiara, che la riceuerono con suoni, e con musiche, se ne ritornò nella Chiesa sudetta della Minerua, oue si diede la benedittione colla Reliquia di S. Giacinto; l'ordine di cui

fù il seguente.

Quattro Accoliti Frati Nouitij della Minerua, con quattro bellissimi Candelieri d'argento con siaccole accese colla lor Banda di Croce in mezzo; seguiua bon numero d'essi Frati con candele accese in mano; doppo à questi molte coppie di persone, e di Gentil'huomini, & Officiali d'essa Compagnia del nome di Dio tutti con torcie accese in mano; quattro Frati Accoliti con cotte bianche, vn Padre parimente colla cotta, & in mano la Reliquia di San Giacinto, il Bambino cinto di splendori, come dicessimo nel primo di Gennaro, portato da quattro Padri del medesimo Ordine vestiti di cotta, doppo cui immediatamente veniua il Signor Caualier Carlo Antonio del Pozzo Priore, il ni mezzo a' Signori Arrigo Arrigoni Camerlengo, Marchese Vincenzo Marini Officiale della sudetta Compagnia.

Parti di quà di ritorno à Napoli il Sig. Marchese Tassi.

Alloggiarono in questa sera alla Trinità Pellegrini nu. 130.Donne 7. Luncdi 10. in Santa Maria Maggiore si celebro messa folenne della. Santissima Trinità in memoria di Pio Papa Quinto, alla quale internennero Eminentissimi Cardinali.

La mattina Sua Santita tenne Concistoro al Quirinale, doue Sua. Beatitudine propose il Vescouado d'Acquapendente trasserito in esta Città dal già Stato Castro Città destrutta per Monsig. Mignucci Arcianescou di Ragusi, l'Eminentissimo Queua la Chiefa Legionen.in Spagna, per Monsignor. Gio. del Pozzo, e l'Eminentissimo Orsino la Chiefa Adonen.in Francia per l'Abbate Benmont.

Finito il fudetto Concistoro, e ritiratasi s. Beatitudine alle sue stanze rimase il sac. Colleg. a sare li soliti Officiali sendo toccato ad essertango del Concistoro all'Eminentissimo Bragadino, e Chivrico al sig. Gio. Holler Todesco, alla cui natione tocca quell'anno per l'algetratiua.

### 34 DIARIO DELL'

Allogiarono in questa sera alla Trinità Pellegrini n.143. Donne 4.
Marredi 11. nella Chicía di S. Giuliano à Monte Giordano si espose-

role solite Orationi delle 40 hote correnti. L'Eminentissimo Cardinal Barberino come Vicecancelliero diede nel

Palazzo della Cancellaria fontuofo definare alli Monfignori Auditori di Rota.

Circale ventidue hore si tennero Conclusioni publiche in' Col-

Circale ventidue hore si tennero Conclusioni publiche in Colleggio Romano dal Signor I sidoro Marchesano da Città di Castello . che le dedicò all'Eminentissimo Cardin. Altieri .

In questa sera gionse quà il Padre Fabritio Campana Generale de'

Celeftini.

Alloggiarono alla Trinità Pellegrini n. 190. Donne 3.

MERCORDI 12. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima. Trinità Pellegrini num. 188 Donne 3.

GIOVEDI 13. Nella Chiefa di Giesú, e Maria al Corso si esposero

le solite Orationi delle 40 hore correnti.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini

num 144. Donne 5.

VENERDI 14. In S. Gio, Laterano alla Capella di Santo Hilario, giorno di sua festa, si diede la dote alle Zitelle, e si mostrarono le teste de' Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo.

Sua Santità la mattina tenne auanti di se l'esame de Vescoui, doue passarono egregiamete Mos. Fracesco Nerli per la Chiesa di Pistoia, il Sig. Alessandro Rocsi per la Chiesa d'Atiano, il Signor Ascanio de Gasperis per quella di Marsi in Regno, & il Padre Rassaelle di Palma per la Chiesa d'Oria.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini

num.184 Donne 3.

. SABBATO 15. in S. Marcello al Corfo st esposero le solite Orationi delle 40, hore correnti.

- Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini

num.184 Donne 4.

In questa settimana si hebbe ausso da Bologna, che il Mastro di Campo Ottauiano Sauli doppo hauerottenuto da Roma la patente di pre cedenza sopra i Comandanti tanto di Caualleria, quanto di Fanteria in quella parte, sosse poi con tuttili voti sauoreuoli del Reggi mento, e Senato di quella Città stato aggregato nella loro Cittadinanza in, riguardo de' suoi meriti, essendo anco detto Signore stato eletto per Goueroatore dell'armi di Sua Santirà in Bolognase suo distretto.

S'intele ancora, ch'in Ciuità Vecchia Porto principale nello stato Ecclesiastico sossero stati giustitiati alcuni forzati della Galera di S. Sebattiano, cioè vno squartato da quattro Galere, & vn'altro appica-

to all'albero, & ad vao tagliato il nafo, e l'orecchie per hauer ten rato d'occidere il Capitano della medefima Galera, & altri Officiali, e procacciato di fuggire con essa Galera.

DOMENICA 16. festa di S. Marcello, la cui Chiesa s'officiò da'.

Musici di Cappella.

A S. Gio. Laterano. si ferrò il Santiss. Saluatore.

Li putri, e le Zitelle spesate dall'Hospedale di Santo Spirito andarono processionalmente à S. Pierro, que si mostrò loro il Volto Santo. Fù satta la sesta, o la processione alla Madonna del Pianto, e si

diede la dote alle Zitelle.

Alla Chiefa delle Stimmate si fece la processione col sangue di San-Francesco.

Il Giorno doppo pranzo nella Chiesa de'ss. Apostolivi surono battez zati vn Turco, & vn' Hebreo, che si tenuto al Sacro Fonte dall'Eminentissimo Card. Colonna, & Eccellentissima Signora Contestabilessa; & al Turco gli sù messo nome Bonauentura, esu tenuto al Sacro Fonte da vn Signore Spagnolo; & all'Hebreo il nome d'Antonio.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini

num. 140. Donne g.

LVNEDI 17. festa di Santo Antonio Abbate alla cui Chiesa concorse consorme il solito d'ogn'anno, gran numero di gente, a sar benedire Caualli, & altri animali; e la Compagnia de'Mulattieri vi diede la dote alle Zitelle.

Il Magistrato Romano presentò alla Chiesa della Minerua vn calice

e quattro torcie, e vi vdi la Messa.

In S. Maria del Piáro furono esposte le correti orationi delle 40.hore. I Fratelli della Congregatione della Communione Generale andarono in visita delle 4. Chiese.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini

num. 159 Donne 9.

MARTEDI 18. Catedra Romana di S. Pietro, quale s'espose sù l'Altare de gli Apostoli in S. Pietro al Te Deum, nella cui Bassilica andò il Sacro Colleggio à tenere Capella, e vi cantò la Messa l'Eminentissimo Cardinal Brancaccio, & vi surono mostrate le santissime Reliquie il Volto Santo, la Lancia, e la Croce, la mattina doppo la messa, e doppo il Vespro il giorno.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Trinità Pelle-

grini num. 1 31, Donne 9.

MERCORDI 19. In Santo Andrea della Valle furono esposte le solite orationi correnti delle 40. hore.

Allogiarono in quelta fera nell'Hospedale della ss. Trinità Pellegrini num. 141, Donne 16.

E 2 GIO-

GIOVEDI 20. Festa de Santi Fabiano, e Sebastiano, il Magistrato Romano presento à S. Andrea della Valle vn Calice, e quattro torcie alla Capella di detto Santo.

In S. Luigi de' Francesi all'Altare di S. Bastiano si diede la dote-

alle Zitelle.

In questa medesima mattina parti di Roma per Venetia il Prencipe Zamoschi Polacco venuto à Roma per acquistare il Santissimo Giubileo.

I Fratelli della Congregatione della Communione Generale anda-

rono in visita delle quattro Chiese.

Circa le 21, hora il Sig. Duca de l'Infantado Spagnolo nuono Ambalciator Cattolico, andò alla prima Audienza di Nostro Signore seguito da vn corteggio di circa 300, carozze, tra le quali cento ne suro mandate dal signor Prencipe Ludousso, ottanta da Signori Codonnesi; sessanta dal signor Prencipe di Gallicano, e vinticinque dalla. Signora Prencipesadi Botero: e con tale occasione spiegò vna bellifisma linrea di velluto piano, con serraioli di panno di spagna per seranta seruitori tra Palasernicri, Paggi, e Gocchieri; la cui prima, carozza, oue egli si porto insieme con sei Illustrissimi Arciaescoui, era fornita di raso torchino siorato d'argento, & adornata tutta di nobile ricamo, tiesta da sei superbissimi caualli; e l'altre due che seguiuano piene di Prelati, eranotirate ciascuna da quattro Caualli, e nonzerano molto inseriori alla primacarozza.

In questa sera l'Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò Pellegrini

num.154. Donne 9.

VENERDI 21 S. Agnesa Romana, il Magistrato Romano presentò alla Chiesa di detta Santa in Piazza Nauona vn calice, e quattro torcie; e vi si esposero le solite correnti orationi delle 40, hore.

In quelta sera l'Hospedale della Santifs. Trinità alloggiò Pellegrini

num. 124 Donne 9.

SABATO 22. Altoggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Trinità Pellegrini num 124. Donne 7.

Giunse in Roma in questa settimana per visitate Limina Apostolo-

rum Monsig. Godebò Vescouo di Mont'Alto nella Marca.

DOMENICA 23. Nella Capella di Paolo Vain S. Maria Maggiore si da quei Canonici, come Beneficiati dalla Maestà del Rè Cattolico, celebrata per la prima volta con gran solennità la sesta di S. Idelsonso, doue à sei Chori d'eccellentissima musica su cantata la Messa da Monsigner Cassa elli Arciuescou di S. Seuerina coll'interuento dell'Ambatciatore Cattolico, buon numero de' Prelati, e molta Nobiltà, come ancosi si cel a detta sesta del sopradetto Santo in S. Giacomo della Natione Spagnola.

Fit-

Fù esposto il Santissimo per le solite orationi correnti delle 40.

hore in SS. Vincenzo, & Anastasio alla Regola.

In S. Marcello si fecela deuotione de serte dolori di M. Verg. one la matrina si communione generale, e si espose il santissimo bacramento, & il giorno, doppo pranzo vi sermoneggiò il P. Ludouico Ginfiniani Reggente di quel Colleggio, e circa le 23, e mezza si sece la solita processione.

Nel Monasterio dell'Oblate di Tor de' Specchi l'Eminentissimo Sig. Cardinal Altieri sece la cerimonia di vestire Monaca vna figlia del Sig. Conte Marescotti coll'interuento de Signori Duca, e Duchessa di

Bracciano, & altre Prencipesse, e Signore Parenti.

In questa sera alloggiò la Compagnia della Santiss. Trinità, Pelle-

grini num. 162 . Donne 9.

LVNEDI 24, la Santità di N. S. la mattina tenne il Conciftoro al Quirinale, nel quale doppo l'audienze date à Signori Cardinali l'Eminentiffimo Quena propose solamente la Chiesa Lucen in Spagna per Monsig. Francesco de Torres.

Nella Chiesa del Giesù surono satte l'essequie al Signor Barone Ro-

berto Ermando Todesco.

In questa sera il numero de' Pellegrini nella Trinità sù di 188 delle

Donne 9.

MARTEDI 25. Giorno della Conversione di S. Paolo nella Bassilica. di S. Pietro si mostrarono mattina, e sera la Lancia, il Volto Santo, e la Croce.

Per essere il giorno della Translatione della Madonna Santissima di Santa Maria Maggiore à questa Chiesa, & alla Capella di essa il Magistrato Romano presentò un calice, e quattro torcie.

A S. Paolo à piazza Colonna si esposero le solice Orationi correnti

delle 40. hore .

Il doppo pranzo il Signor Prencipe Triuultio Ambasciatore estraordinario della Regina di spagna sece la sua solenne entrata per la porta del Popolo con le carozze à sei mádate da tutto il Sacro Colleggio, Ambasciatori, e Prencipi al numero più di so, incontrato da gl'Eminentissimi Signori Cardinali Queua, Cesis, Montalto, e Lugo, e dal Duca dell'Infantado Ambasciator Cattolico, e giunto nel Palazzo di detto Signor Duca si portò poi in carozza priuata insieme con l'Eminentissimi Qeua, e Montalto à baciave il piede à N.S da cui la sera su regalato di diuersi rinsreschi di Pollami, Viselle, Vini, & altro.

Alloggiarono in questa sera nella Trinita Pellegrini num, 196.Don-

ne 16.

MERCORDI 26. Alloggiarono la sera nella Trinità Pellegrini num. 178. Donne 15.

GIOVEDI 27. furono esposte le solite Orationi correnti delle 40.

hore nella Chiefa di Santo Eustachio.

Si pose in habito da Prelato il Signor Lorenzo Lomellini Genouese, per esser stato dal Papa Reserendario dell'una, e l'altra signatura.

Alloggiarono in questa sera nella Trinità Pellegrini num. 163.Don-

ne 25.

VÊNERDI 28. In questa mattina il Prencipe Triuultio nuouo Ambasciatore estraordinario della Regina di Spagua andò alla prima audienza del Papa con corteggio più di 160. carozze insieme con il Sig. Duca de l'Infantado Ambasciatore Cattolico, & 4. Arciuescoui, hauendo con tale occasione spiegato vna bellissima siurea di Paggi, e Palassenieri di panno verde con ricamo d'argento.

Alloggiarono in quelta fera nella Trinita Pellegrini num. 142. Donne 14.

SABATO 29. Alle tre fontane su fatta la solita elemosina alli po-

A Santo Eustachio il Magistrato Romano presentò yn Calice, edoi torcie.

Alla Chiesa noua sù festa de' Santi Papia, e Mauro, oue si riposano

i loro corpi .

Furono le solite orationi correnti delle 40. hore esposte in S. Adriano

in Campo Vaccino.

E visitando io in questo giorno le quattro Chiese, incontrai al ritorno; che sacuo da S. Paolo il doppo pranzo gli Eminentissimi Signori
Cardinali sacchetti, Pallotta, e Brancaccio, che tutti insieme a piedi
visitando le Chiese con grandissima diuotione, & edificatione recitauano il Santissimo Rosario, & altre orationi preceduti dalla corte bassa,
e seguiti da loro Gentilhuomini, e Corteggiani, e secro le Scale,
Sante.

1: Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Trinità pellegri-

ni numero 135. Donne 14.

Furono affidi in questa sertimana Vna scommunica latæ sententiæ contro quelli, che pigiaranno qualsinoglia sorte di Tabacco nella Bafilica di S. Pietro, sne Capelle, Choro, Sagressia, Portico, & Atrij, spedita sotto li 8. di Gennaro 1650.

Vno Editto dell'affitto da farsi delli stati di Castro, e di Ronciglio-

ne.

Doi altri, vno del nouo affitto da farsi à tutto frutto della parte della tenuta di Castel secco, e Poggiatella posta nel Ferritorio della Tolsa in luogo detto Valle Marina, e l'altro d'affittarsi Castel Candoiso, e Rocca Priora dati pur medesimamente sotto li 25, del presente.

Arri-

Arriud in questa settimana il Marchese Odoardo Pepoli Bolognesicolla sua Signora Consorte per dimorar tutto quest' Anno Santo in Ro

ma, hauendo spiegaro vna bella, e vaga liurea di otto staffieri.

Nella Chiefa di S Croce in Gierufalemme in questi giorni sù armato, e vestito Caualière dell'ordine di Galatraua il Sig. D. Alonso della Torre Agente in questa Corte del Rè Cattolico, e suo (Consigliero de gli ordini, e la cerimonia sù fatta dall'Ambasciator Cattolico, e dal Patre Pietra Santa Abbate, e Presidente Generale de' Monaci Cisterciens.

DOMENICA 30. Nella Chiesa del Giesa la mattina si secc la Com-

munione Generale dalla Congregatione di questo nome.

La Santità di N. S. verso le 19. hore col seguito dipiù di 25. Eminentissimi Cardinali in carozza à sei andò a vistare per la terza voltale quattro Basiliche, e sece le Scale sante con molta diuotione, & tenerezza insieme con 23. altri Signori Eminentissimi Cardinali.

In questa sera il Venerabile Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò

Pellegrini num. 157. Donne 17.

L'VNEDI 31.11 Magistrato Romano presentò à s.Francesco à Ripa vn calice, e due torcie per la sesta della Beata Ludonica Albertoni alla Cappella de signoti Paluzzi Albertoni, doue riposa il suo corpo, & in questa Chiesa sudetta surono esposte le solite orationi correnti delle 40. hore.

In questa sera l'Hospedale della Santis. Trinità alloggiò Pellegrini.

num.171.Donne 16.

# FEBRARO 1650.

MARTEDI il primo di Febraro in questa mattina giunsero dallo stato di Castro in questa Città da 400, soldati Tedeschi del Reggimento del Cote David Vidman fratello di questo Eminentissa quali sù asfegnato quartiere à Capo le case.

L'Hospedale della Santissima Trinità alloggiò in questa sera Pellegri-

ni num. 1 16. Donne 13.

MERCORDI 2. Festa della Purificatione della B. Verg. la Santità di N.S. tenne Capella al Quirinale, esti fatta per la sala Regia la Processione con la solita distributione delle Candele benedette.

La Compagnia del Santissimo Sacramento in santa Maria in-Via diede la dote alle Zitelle: come anco si diedero nella Chiesa del-

la Purificatione in Banchi.

In Santa Maria di Loreto fi misero le solite orazioni correnti della o hore.

Nella Basilica dis. Pietro la martina doppo la Messa si mostrarono

il Volto Santo, la Croce, e la Lancia, come su fatto anco il medesimo

doppo il Vespro.

Giuse in questa Città da Modena l'Eminétis Sig. Card. Rainaldo d'Este incontrato da questo Ambasciator Christianissimo per buon pezzo di strada, essendo andato à smontare nel Palazzo preso da sua Eminenza à pigione de Signori Orsini di Campo di Fiore.

In questa sera l'Hospedale della Santissima Trinità alloggiò Pelle-

grinin. 134. Donne g.

GIOVEDI 3. Il Magistrato Romano presento alla Chiesa di S. Eiagio alle Scale d'Araceli giorno della sesta di detto Santo due torcie, & à S. Carlo de' Catinativo calice, e doi torcie.

Alloggiarono in questa sera nella Trinità Pellegrini num. 122. Don-

ne 6.

VENERDI 4. Nella Chiesa di S. Agata in Trasteuere furono esposte le solite orationi correnti delle 40, hore.

In questa sera l'Hospedale della Santifs. Trinità alloggiò Pellegrini

num.122. Donne 7.

SABBATO 5. În questo giorno su affissa per i sori di Roma, & alti luoghi la Confirmatione, declaratione, & estentione delle Constitutioni Apostoliche di Sisto Quinto, Glemente Ottauo, & Vrbano Ottauo di non contrahere in sauore de Forastieri sopra i beni stabili nello Stato Ecclesiastico consistenti date il primo di Febraro 1050.

Alloggiarono in questa sera nella santis. Trinità Pellegrini num. 139

Donne 11.

DOMENICA 6. Nella Minerua si fece la processione della Compagnia del Rosario.

In S. Romualdo de' Camaldoli furono esposte le solite orationi cor-

renti delle 40.hore.

L'Ambasciator di Francia si portò in questa mattina ad vna Audienza estraordinaria di Sua Santità .

Alloggiarono in quelta fera nell'Hospedale della ss. Trinità Pellogrini num, 160 Donne 16.

LVNEDI 7. Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Tri-

nità Pellegrini num. 157. Donne 16.

MARTEDI 8. Nella Chiefa del Santissimo Crocifisto surono espo-

ste le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Alloggiarono in quelta fera nell'Hospedale della santis. Trinità Pellegrini num. 188. Donne 14.

MERCORDI 9. In tal mattina per la festa di S. Appollonia la Copagnia di detta Santa diede in Santo Agostino la dot, alle Zitelle;

Nella Chiefa di S. Gio. de' Fiorentini furono fatte foienni effequie al corpo del defonto Sig. Tomato Betti in mezzo a 60. torcie, e parata.

Districtive Google

Ja Tribuna di detta Chicla di lutto.

Alloggiarono la fera, nella Trmita Pellegrini num. 166. Donne 20.
GIOVEDI 10 In Santa Maria fopra Minerua furono esposte le folite Orationi correnti delle 40. hore.

Nello Studio publico della Sapienza fu incominciara l'anatomia del

corpo humano, che si suol fare ogn'anno del primo Giustitiato.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale dalla Santissima Trinità Pellegrini num. 192. Donne 16.

VENERDI 11. Alloggiarono in questa nell'Hospedale della santis.

Trinita Pellegrini num. 174. Donne, 17.

SABBATO 12. In Santa Maria della Confolatione furono esposte

le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Non hauendo per ancoravistrato doppo la loro promotione al Cardinalato li nouelli Cardinali Cherubini, Vidman, Raggi, e Maildachini l'Eminentissimo Cardinal d'Ette per la sua absenza dalla Corte il doppo pranzo i detti Signori Eminentissimi tutti quattro insieme in carrozza del Sig, Cardinal Cherubino andarono con nobile, e numero o Gotteggio à visitare Sua Eminenza.

Nella Chiefa della Minerua furono fatte l'esfequie alla Signora Clau dia Beger, che lasciò heredevna sua Nepote de' suoi beni ascendenti à

più di cento mila scudi.

Allogiarono, in quelta fera nell'Hospedale della ss. Trinità Pellegri-

ninum.175. Donne 10.

In quelta sertimana l'Eminentissimo Cardinale d'Este venuto qua per essercitare la protetrione di Francia, essendo stato à baciare il piede à sua Santità, riceue prinatamente di molte visite

L'Ambasciator Catrolico il Signor Duca dell'Infantado, & il Prencipe Triunitio hauendo dato fine alle visite della Gorte, nericeuette-

ro quotidianamente da quelli Prencipi Eminentissimi.

DOMENICA 113, Settuagesima su selta a Santo Apollinare per la Manisestatione della miracolosa Imagine di Matia Vergine.

In San Filippo Neri à strada Giulia per esser la festa delle Santissime Piaghe, si espose il Santissimo Sacramento per tutto il Giorno.

La Compagnia della Santissima Trinità la matrina andò co' Pelle-

grini, à Minte Cauallo per la benedittione di S. Santità.

Alloggiarono in quelta sera nell'Hospedale della Santissima Trinità
Pellegrini num. 153, Donne 14.

LVNEDI 14. In S. Valentino alli Mattei s'esposte il Santissimo per

le solite Orationi delle 49. correnti.

La Santita di N. S. tenne Concilloro la mattina al Quirinale, doue l'Eminentissimo Queua propose il suffragancato di Cuerua in Ispagna, ele Chiese d'Ariano in Regito per Monsignor Allessandro Rosso.

MAR F d'Ona

### DIARIO DELL'

d'Oria per il Padre Raffaelle Palma dell'Ordine di S. Francesco ; l'Eminentissimo Cecchino la Chiesa di Marsi in Regno per Monsignor Ascanio de Gasparis; l'Eminentissimo Ludouisio il Vescouato di Pistoia per Monfignor Nerli, e l'Eminentissimo Franciotti in vece dell'Eminentisfimo Mattei quello di Smolenciò in Polonia per D. Francesco Intricocofchii.

Gl'Illustrissimi Signori Conservatori di Roma insieme con alcuni Straord nari, accompagnari da molti Fedeli, andarono per i forni di Roma à pesare il pane, perche si dubitaua, che i fornari non dessero il giusto pelo di ott'oncie per pagnotta.

Allogiarono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinità

Pellegrini num. 166. Donne 12.

M RTEDI 15. Il Signor Duca de l'Infantado Ambasciator Cattolico, infirme col Prencipe Triunltio Ambasciator della Regina di Spagon andarono con numerolo corteggio à visitare l'Eminentissimo d'Efte.

"Il doppo pranzo nella fala della Cancellaria il Conte Andrea Caldetino Bolognese nuouo Augocato Concistoriale sostenne le sue publiche

conclusioni Legali.

istil L

Alloggiarono in quelta fera nell'Hofpedale della Santiffima Trinità

Pellegrini num. 141. Donne 10.

MERCORDF 16. In Santi Faustino, e Giouita de Bresciani surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore:

In questa mattina fuori della porta di Castello segui vn duello fra doi differo Fiamminghi, vno de quali resto ferito, el'altro morto, che si

portò per molti luoghi di Borgo per effere riconosciato.

In quelto giorno su affissa la concessione dell'Indulgenza di quest'an no del Giubileoper le Monache, Anacoreti, Eremiti, Carcerati, & Inf rmi, il tenor della quale, perche concerne alla materia del tratrato di quest' Anno Santo, non hò voluto mancare di stender in quelta forma, ch'yfci fliori, cioè.



. la sold ola SAN-

# SANCTISSIMI D. N. D. INNOCENTII Diuina Prouidentia Papæ X.

Concessio Indulgentiarum prasentis Anni Iubilai pro Monialibus, Anachoretis, Eremitis, Carcerasis, & Instrmis.

# INNOCENTIVS PAPA X

Adfuturam Rei Memoriam.

P Ontificia follicitudo quamuis omnium Christifidelium fal**uti** pro-fpiciat , præipuè tamen spiritualibus sanctimonialium profectibus paterna charitatis affectu studet providere, ipfa enim funt filia, que oblite Populum suum, & donum Patris sui animi splendore cælestem Regem oblectant, ipfa funt prudentes Virgines, qua lampades suas charitatis flamma succensas provide aptantes meliorem partem elegerunt, & dum vitam colitus petitam ducunt, non modo fibi iffis ad cœlum vi am sternunt , sed ieiunijs vigilijs , & orationibus , cateris quoque Christ fi lelibus eam aperire ftudent . Quare summopere optan dum est, vt vita rationem, que eas Angelis quodammodo aquat, confantissime retineant, ac dent operam, ot sicuti praclaros bic agunt de carne triumphos, ita post buius vite certamina in celefti Patri. fe.ieiter coronentur. Quoniam autem consimile vita genus quam plurimi Anachoreta, atque Eremita, vt supernarum rerum contemplationi securius vacent laudabiliter elegerunt, spiritualibus quoq; ip sorum incrementis paternis vifceribus mazeime ducimus confulendum. Cum igitur tamipfi, quam pradicta Sanctimoniales perpetua viuant claufura mancipate : Necnon multi , vt accepimus , vtriufq; fexus Chri-Bifideles partim Carceribus detenti, partim verò diuturna infirmitate. prapediti non folum in Alma V rbe no ftra , & Italia , fed alifs etiam Regionibus , Prouincijs , & locis reperiantur , qui , & que respectiue impedimentis buius modi remotis pro percipiendis prafentis Anni Iubilei fructibus ad Almam V rbem nostram omnino venirent, & Bafilicas, Beelefiafque'ad 'id deputatas benedicente Domino indubit anter visitarent, ob pradicta impedimenta ad V rbem buius modi mini me venire , neque respective Basilicas. & Ecclesias ipsas visitare valeant. Nos pro Pastoralis Officij nostri debito, paternaque charitate illorum omnium animarum saluti quantum cum Domino possumus, prospicere vo-

lentes; Omnibus, & fingulis Sanctimonialibus, nec non Anachoretis, tag; Eremitis huiu modi, vecnah oterifa; fexus Christifidelitustam earceratis, quam infirmis pradictis tantum, & qui alias, impedimentis longe carcerationis; as dinturne infirmitatis ceffintibus ad hanc Almam V rbem pro the fauris spiritualibus buius modi confequendis vensuri fuissent vere pænisentibus, & confessis, quod in locis, vbi eos esse contigerit, pia Christiana pietatis, & charitatis opera iuxta formam ab Ordinarifs locorum, feu Sanctimonialium, co Anachoretarum, Eremitarumq; bajusmodi Superjoribus, vel de corum mandato à prudente Confessarios in Alma verò Vrbe à dilecto filio noblro Vicario, sei eius Vice gerente tantum praferibendam pro cuiuflibet flatu, & conditione, ac loci, & temporis, ratione balita exercendo, & alianostris in litteris Indictionis Anni Iuliiei contenta adimplendo omnes, co fingulas Indulzentias, & peccatorum remissiones etiam plenissimam consequantur, or corum quilibet confequatur, quas confequerentur, or confequi possent, si in boopresenti Anno Iubilei, diebus adid statutis quatuor ad id deputatas Basilicas . & Ecclesias Alma V rbi: ctiam extra illius muros, pro quibus visitandis Iubileum, & Indulgentia pradicta concessa funt personaliter visitarent, & corum quilibet visitaret, & corum quilibet visitaret : eisaema; Sanctimonialil us, & Christisidelibus impeditis huiusmodi, ot ad effectum prasentium, Confessarios Pras byteros feculares, vel cusufuis ordinis regulares, ab eifdem Ordinarijs locorum ad id probatos,qui confessionibus corum diligenter auditis cos, O corum quemlibet à quibusuis peccettis , criminibus, & delittis quantumounque granibus, & enormibus etiam Sedi Apostolica reservatis, etiam in Bulla Cana Domini contentis, injuncta els panitentia salutari, absoluere possint, eligere valeant auctoritate Apostolica tenore presentium concedimus, & indulgemus, non obstantibus constitutionibus; & ordinationibus Apostolicis, caterifq; contrarifs quibuscunque. Volumus autem quod præsentium litterarum transumptis etiam impresti manu Notarii publici subscriptis, & sigillo alicuius persona in dignitate ecclesistica constitute munitis, ea lempro fut obique fides adbibeatur, que i sis presentibus adbiberet yr, si forent exhibita, veloftenfe. Ditun Rone apud San Fim Mirjam Milorem fub Annuls Pifeatoris die 12. Februarii MDGL. Pontificatas Nostri Anno Sexto.

#### M. A. Maraldus.

"Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini num.139. Donne 22.

GIO-

GIOVEDI 17. Nella Chicía dell'Araceli la mattina furono celebrate effequie al P. Reuerendiff. Vincenzo Caraffa, già stato Genetale de Gessiriti, fatte, e procurate da vno di quei Padri d'Araceli molto partiale di esso Generale, e doppo la Messa orò in lode sua Frà Ennio Romano, alla presenza del nuono Generale de Gessirii il Padre Reuerendiss. Piccolomini creato il Decembre passato 1649.

Si mise in habito da Prelato l'Abbate Capecelatro Napolitano, per

esser stato satto Referendario dell'vna, e l'altra Signatura.

Il giorno doppo pranzo su pure affisso un Bando contro i Giocatori, e Bi cazzieri, & altri, e contro quelli, che teneuano in casa detti giochi, cioè della Lauca, Biribis, Ventura, Carte, Dadi, & altri giochi, prohibiri sotto pena della perdita della casa, se ne sosse padrone colui, che reneua il giuoco, e della Galera, e per chi giocasse sotto pena della Galera, e di perdete tutti li quatrini, che hauera su'l giuoco.

Il P.Pietro Iacomo Falconio in Collegio Romano alla presenza degli Eminentis Barberino, & Este, & Ambasciator del Rè Christianissimo, & altri Titolati orò in lode dell'Illustrissimi Canalieri Gerosolimitani.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pellegrini num. 115. Donne 29.

VENERDI 18. In SS. Apostoli surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Alloggiarono in questa fera nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pel-

legrini num. 130. Donne 21.

SABATO 19. Gl'Illustrissimi Signori Conservatori di Roma in carrozza andarono per le piazze, e per le strade, pesando le carni alli spenditori, & ad altri, che le portavano, per vedere, se i Macellari dauano il giusto, e vendevano al prezzo determinato le robbe.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santiss. I rinità Pel-

legrini num. 128. Donne 13.

In questa Settimana giunse Monsig. Baldeschi Vescono di Perugia.
Si partì alla volta di Milano il Sig. Biagio Cennino Camerata dei sig.
Duca dell'Infantado Ambasciatore Cattolico, per ini effercitar la sua
nuona carica di Tenente Generale della Canalleria di quello Stato.

L'Eminentissimo Montalto riceuè le visite di congratulatione di molti Signori, e Titolati di questa Corte per la prouista sattagli dalla. Maesta Cattolica dell'Arcinesconado di Monreale in Sicilia, Inspatro-

nato Regio d'entrata di più di sessantamila scudi.

Venne auifo di Bologna, come iui era giunto di passaggio à Romavn'Ambasciator di Parmaspedito da quell'Altezza à sua santità.

Di Ferrarà, come vi erà giunto da Rauenna il Marchefe Gio. Villa, al quale fua Santità fece gratia d'un feudo, e d'alcun benefici Ecclefia fici ad un fuo figliuolo, in fegno d'aggradimento, per il buon feruita-

prestato nelle passate guerre alla Sede Apostolica .

DOMENICA 20. Sessagesima, si misero le solite Orationi correnti delle 40 hore in S. Maria in Campitelli, oue sù ammirata vna bellissisma prospettiua d'vna Campagna in mezo cui vedeuasi Mossè in atto di ammirare, & adorare il Rouo, che nell'Esodo al 3. ardeua, enon brugiaua, in mezo al quale era la Custodia, oue serbauasi il Santissimo Sacramento.

In S. Marcello la mattioa fu Communione Generale alla Capella, della Compagnia dell'habito de'Settedolori di Maria Vergine, & il doppo pranzo vi fi espose il Santissimo Sacramento, e vi su buonissima mu-

sica, e Sermone, e la sera si fece la solita processione,

Nella Basilica de' Santi dodici Apostoli, su la mattina Communione Generale, e si distribui à tutti quelli, che vi si communicatono vna medaglia benedetta coli Indulgenza straordinaria, che si poteua applicare all'anime del Purgatorio.

La Compagnia della Trinità la mattina andò processionalmente...

la Lancia.

Circa le 19, hore Sua Santità si trasseri per la quarta volta in carozza in vi sita delle 4. Chiese, per la strada delle quali, incontrando la Compagnia della Trinità co' Pellegrini, sece loro distribuire vna gtossa elemosina, e salì anco le Scale sante insieme con circa 22. Cardinali.

L'Eminentiss. Cenci nella Chiesa delle Monache di S. Ambrogio confagrò Monsignor de Gasparis per nuouo Vescouo di Marsi in Regno. Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Trinità Pelle-

grini num. 118. Donne 18.

LVNEDI 21. A S. Francesco Xauerio della Communione Generale furono, conforme il solito degl'altri anni esposte l'Orationi delle 40. hore con sontono apparato di nobili prospettiue apparenti, e lontananze, e gran copia dilumi, oue si scorgeua vna bellissima Scala; incima della quale era vna Porta, soura di cui in vn cartello sostenuto da diuersi Putti per aria, vi era scritto. Ego sum Osium, alludendo, al presente Anno Santo, per mezo di cui, col tesoro di tanta Indulgenza entrano l'anime, sigurate per quelli, che sopra detta Scala saliuano, nella porta Celessiale del Paradiso.

In S. Carlo de' Catinari furono la mattina fatte folenni Essequie al Sig. D. Corinthio Benimcampi da Nocera, stato Segretario delligià Eccellentissimi D. Carlo, Taddeo, & vltimamente del Prencipe Presetto

D. Carlo Barberini.

In questo giorno medesimamente su affisio il modo, che doucuano tenere le Monache di Roma per conseguire il presente Giubileo dell'Anno Santo, che su il seguente.

MAR-

MARTIVS. MISERATIONE DIVINA TIT. S. PETRIad Vincula S.R.E. Presbyter Cardinalis Ginettus S.D.N. Papa Vicarius Generalis, Romanaq Curia, eiufqdistrictus Iudex Ordinarius, &c.

Auendo la Santitàdi N. S. Papa INNOCENTIO X. con le patrerne viscere della solita sua pietà conceduto, che se sono di questa Città di Roma possano dentro si loro Monasteri conseguire, il santo Giubileo, con degnarsi la Santità sua di rimettere à noi questo, che sopra ciò si le deue imporre, perche (anco col meritare) possano conseguire yn tanto tesoro, come nel Breue spedito si 12. del presente mese. Noi adunque intenti alla salute dell'anime soro, dichiaramo, se in virtù della potestà à noi per detto Breue attribuita, ordiniamo, che con l'osseruare esse le conditioni, che appresso si diranno, quadagnino la pienissima Indulgenza, Giubileo, e remissione de peccati loro; come se personalmente hauessero visitato le quattro Chiese da N. S. per questo effetto destinate, e le conditioni sono l'infrascritte, cioè.

Prima. D'esser veramente contrite, e consessa. La seconda.. Di vistare quattro Altari, il primo dentro la Chiesa interiore, e li trealtri, ch'à questo essetto si haueranno da crigere dentro li Claustri, decentemente ornati, e così distinti l'vno dall'altro, che vi si possa conzeto di pia deuotione andate commodamente, anco in atto di sare le

processioni.

La terza. Di visitare detti Altari per trenta giorni continuati, ouero interrotti ; parche si visitino tutti quattro almeno vna volta per ciaschedun giorno, e ciò durante l'Anno santo presente.

La quarta, Di visitarli diuotamente.

El'vitima Di fare oratione in ciascuno di detti Altari (mentre si vidifiteranno, come di sopra) per la falute di se medesime, e di tutto il Popolo Christiano, con recitar Salmi, Litanie, ouero Pater Noster, & Aue Maria, Corone, Rosarij, conforme allo spirito, e capacità di ciaschedona, con l'intentione applicata a quello, che fricerca per l'acquisto di così pretioso tesoro, I quale conseguiranno ancora le Nouitie, Connerse, Zitelle secolari, & altre, che viuono nel Monasterio, metre offeruaranno quanto si è detto di sopra.

Da questi oblighi (nondimeno) di visitare detti Altari si eccettuano quelle, che saranno inferme, e che perciò staranno in letto, ò pure detenute nelle Camere dall'infermità, alle quali basterà d'esseguire, quanto le sara imposto dal prudente loro Consessore. E questo basti

per quello, che fara d'obligo.

E perche l'Orazioni, che si fanno in commune sogliono esserpiù esser

caci, e dimággior frutto, efortiamo paternamente le Monache, & altre, come di fopra, che non faranno legitimamente impedite, à douer fare proceffionalmente questi fanti efercir j, andando con la proceffione alla Chiefa interiore, e di lì a gl'Altari, e ritornando dopoi in detta Chiefa per incominciare, e finite le Litanie, Antifone, Salmi, & Orationi, che per quest'effetto habbiamo ordinato, che si stampino, delle qualine riceuere nno alcune copie da noi.

Et acciò con miglior dispositione, e purità di coscienza possano confeguire questo santo intento, le preghiamo, & esortiamo ad osseruare

le cose infrascritte.

Prima di fare vna Confessione Generale.

Secondo. Di frequentare, durante questi esercitij, più del solito la santa Communione.

· Terzo. Di seruare il silentio, con darsi alli digiuni, ouero ad altre

similiopere di mortificatione.

Quarto. Di fuggire l'andare a' parlatorii, e grate, se non sarà per causa più che vrgente, & allhora per pocospatio di tempo, asten indosi da quelle cose, che possano apportare loro distrattione, ò perdimento di tempo, & impedirle dalla diuotione, con porgerli più tosto occaso-

ne di offendere Dio.

E per vitimo. Di ticotdatii, così nell'orationi publiche, come inprinato di pregare per il Sommo Pontefice N. S. per l'estirpatione dell' heresse, concordia trà Prencipi Christiani, Esaltatione di S. Chiesa, eper li correntibisogni del Christianessimo. Il che eseguendo con quella dinotione, che deuono, potranno sperare di essere essaudite da Dio benedetto, e che le doni la sua santa gratia, così come noi gli la preghiamo.

Di Roma nel Palazzo della nostra solita residenza questo di 16. Fe-

braro 1650.

# A. Riualdus Vicefg.

Iofeph Palamolla See

LITANIE, E PRECI DA RECITARSI NELLE PROCESSIONI,

on the fi faranno nelli Monasterij di Monache per l'acquisto

del Giubileo in quest' Anno Santo 1650.

E Monache radunate nel luogo del Capitolo, ò in altro conueniete, andando proceffionalmente verso la Chiesa loro diranno la seguente Antisona, con il Salmo.

Antif. In viam pacis , & profperitatis dirigat nos Omnipotens, & mifericors Dominus ..

Salmo 99.

T V bilate Deo omnis Terra: feruite Domino in latitia:

Introite in conspectu eius in exultatione.

Scitote quoniam Dominus ipfe est Deus; Ipfe fecit nos, & non ipfi mos .

Populus eins , & oues pascua eins introite portas eine in confessione:

atria eius in bymnis confitemini illi .

Laudate nomen eius Suoniam fuauis eft Dominus in aternum mifericordia eius ; & ofque in generationem, & generatione Veritas eius ? · Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.

Auanti che entrino nella Chiesa interiore à

W. Hao Porta Domini.
B. Iusti intrabunt in eam.

V. Domine exaudi orationem meam.

B. Et clamor meus ad te veniat?

#### Oremus 4

resided to 25 st. to the first two for the fetter Bus , qui per Moyfem famulu m tuum Populo Ifraelitico annum Tubilei , & remiffionis inflituifti , concede propitius nobis famulabus tuis Iubilei annum buno tua auctoritate institutum feliciter inchoare, ot in ea venia, & indulgentia plena remiffionis omnium delictorum obtente, cam dies fancte vocationis aduenerit, ad caleftem\_ gloriam perfruendam tua misericordia munere perducamur. Per Chri-Stum Dominum no ftrum. 18. Amen.

Enerando nella detta Chiefa per accomoderfi inginocchiate alli luoghi loro, diranno il feguento Salmo, Verfi, & Orationi

group to the appropriate constitues after the con-

Salmo 83.

Vàm dilecta tabernaculà tua Domine virtutum: concapifeit; & deficit anima mea in atria Domini .

Cor meum , & exto mea exultanerant in Deum vinum ....

Etenim pafferinaenit fibi domum : & turtur nidum fibi, obi penat 

Altaria tua Domine virtutumit Ren meus , & Deus meus .

Beati qui babitant in domo tua Domine : in facula faculorum lau-

Beatus

Beatus vir, euius est auxilium abs te: ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrymarum in loco, quem posuit.

Etenim benedictionem dabit Legislator , ibant de virtute in virtu-

tem : videbitur Deus Deorum in Sien .

Domine Deus virtutum coaudi orationem meam : auribus percipo.

Deus Iacob.

Protector nofter afpice Deus? & respice in faciem Christi tui .

Quia melior eft dies ona in atrifs tuis : super millia .

Blegi abiestus esse in domo Dei met : magis, quàm babitare in tabernaculis peccatorum.

Quia mifericordiam & veritatem diligit Deus; gratiam, & gloriam

dabit Dominus :

Non privabit bonis eos, qui ambulant in innocentia: Domine virtutum, leatus bomo, qui sperat in te.

Gloria Patris & Filio, & Spiritui fancto , &c.

W. Hac eft Domus Domini firmiter adificata.

Bene fundata est super firmam petram.

V. Domine exauds orationem meam ...

B. Et elamor mens ad te veniat .

Oremus.

DEus, qui inuisibiliter omnia contines, & tamen pro salute generis humani signa tua potenția vissiliter ostendis, templum boc potenția tua inhabitationis illustra, & concede: vt omnes, qui buc deprecaturi conumiunt en quacunque tribulatione ad te clamaneriist, consolutionis tua benesicia consequantur.

Deus refugium no firum, & virtus adesto pijs Ecclesia tua precibus, austor ipje pietatis, & prasta : vt. quod sideliter petimus, essicaciter

confequamur . Per Dominum noftrum , &c. R. Amen ..

Inginocchiate poi verso il Santissimo Sacramento diranno.

- Aneif. O facrum Convinium in quo Christus sumitur, recolitur memoria Passionis eius, mens impletur gratia, & futura gloria nobis pignus datur.

Panem de calo prastitisti eis.

Be. Omne delettamentum in fe habentem .
Oremus

Ens, qui nobis sub Sacramento mirabilis passionis tua memoriam reliquisti, tribut quasumus ita nos corporis. & sanguinis tui sacra mysteria venerari, vi redemptionis tua fructum in nobis iugiter sentiamus. Per Dominum, &c. R. Amen.

Aggiungeranno dipoi l'Antifone, Verficoli, & Orationi del Santo Auto re della Regola loro, e così anco del Santo Titolare, vno, è più

a quali

a' quali farà dedicata la Chiefa, & anco di quei Santi, de' quali conferuaffero Reliquie più principali, come le fara, bifognando, fuggerito dal loro Confeilore, e questo finito diranno cinque Pater, e cinque. Auc Maria, con il, Cloria Patri, &c. in fine di ciascheduno, pregando S. D. M. per S. Santità, esateatione di S. Chiefa, estirpatione dell. heresfie, per l'vnione de' Prencipi Christiani, e per la salute, pace, e concordia di se stesse, e di tutto il Christianismo, e conforme à quello, che deue farfi per confeguire il Giubiteo aggiungendo di più l'oratione; che segue.

Exaudi Domine preces famularum tuarum, & miserere nobis, què eum Patre, & Spiritu santto viuis, & regnas in sacula saculorum.

Amen.

Dipoi daranno principio alle Litanie nel modo, che segue, stando inginocchiate sinche s'arrinerà al W Sansta Maria ora nobis, il quale detto s'inui aranno con la processione verso li tre Alrari, & arrinate al primo, cestaranno dalle Litanie; ponendosi in ginocchioni, diranno l'Antisone, Versicoli, & Orationi diquel Santo, ò Santi, a' quali sarà dedicato l'Altare, aggiungendo di più nel sine li cinque Pater, e cinque Aue Maria, con il, soria Patri, come si è detto di sopra, quali sinitì, partendo con la processione, ripiglieranno le Litanie, oue surono alcicate, seguitando sino al secondo Altare, & iui giunte diranno l'Antisone, Versicoli, & Orationi del Santo, ò Santi a chi sarà dedicato; con li cinque Pater, & Aue Maria, & Gloria Patri, come seceso prima, e così faranno nell'andare à sermarsi all'vitimo, dal quale partendosi per ritornare alla Chiesa proseguiranno pure le Litanie per finirse in ginocchioni dentro à quella inseme con le preci, che seguono.

E qui per non moltiplicare le cose, che sa ogn'vno, e non infastidire il lettore si doucano dire le Litanie de Santi, che surono parimente se pate, e doppo esse le preci, col Salmo, & Orationi, che seguono.

Salmo 69.

Bus in adiutorium meum intende: Domine ad adiuuandum me fessina.

Consundantur, & reuereantur; qui quarunt animam meam.
Auertantur statim erubescentes: qui dicunt mibi mala.
Auertantur statim erubescentes: qui dicunt mibi euge, euge.
Exultent, & latentur in te omnes, qui quarunt te: & dicant semper,
magnificetur Dominus, qui diligunt salutare tuum.
Rgo verò egenus, & pauper sum: Deus adiuua me.
Adiutor meus, & liberator meus es tu: Domine ne moreris.
Gloria Patri, & Filio, & c.
V. Saluss sa cancillas tuas.
B. Deus meus sperantes in te.

2 W. Efto

fint tua protectione tranquilla.

R. Dorn light & ratter forte

Vreigne San Ai Spèritus renes nostros, & cor nostrum Domine: vt tibi casto corpore seruiamus, & mundo corde placeamus.

Fidelium Deus omnium conditor & reakptor, animabus famulorum, famularum que tuarum, remissionem cunktorum tribue peccatorum, vt indulgentiam, quam semper optauerunt, pijs supplicationibus consequantur.

Actiones nostras, quesumus Domine, aspirando preuent, & adiuuando prosequere, set cuncta nostra oratio, & operatio à te semper in-

cipiat , & per te cæpta finiatur .

Omnspotens sempiterne Deus, qui viuorum dominaris simul, & mor tuorum, omniumque misereris, quos tuos side, & opere suturos esse pranoscis, te supplices exoramus, vt pro quibus esfundere preces decreuimus, quosq; vel prasens saculum adhue in carne retinet, vel suturum iam exutos corpore suscepti, intercedentibus omnibus sanctis tuis pietatis tua clementia omnium delictorum suorum veniam consequătur. Per Dominum nostrum Iesum Christium silum tuum, &c.

W. Exaudiat nos omnipotens , & misericors Dominus .

. B. Et cuftodiat nos femper . Amen .

Nel fine per rendimento di gratie diranno l'Inno de Santi Ambrofio, & Agottino, che parimente per effer così noto à tutti, l'hò tralasciato di qui trascriuerlo.

Alloggiacono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinita

Pellegrini nbm: 123. Donne 30! ! ....

MARTEDI 22. In Araceli furono esposte le solite orationi correnti

delle 40. hore.

- Nella Bassilica del Prencipe de gli Apost, per esser la sesta della Catedra di Spictro in Antiochia su esposta di Catedra su l'Altare de gli Apostolia Il Tie Deum, e la mattina doppo la Messa, & il giorno doppo il Vespro surono mostrati al Popolo il Volto panto, la Croce, e la Lancia.
  - · Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini

num.116.Donne 24.

MERCOR DI 23. In questa sera giunse da Parma il Conte Marazzano Piacentino spedito da quel Serenissimo per suoi affari in questa. Corte : & andò à dimorare nel Palazzo Farnese.

- Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Trinità pellegri-

ni numero 120. Donne 129.

GIOVEDI 24. Giorno di S. Martia Apoltolo in S. Maria Maggiore fù esposto il capo di detto S. Apoltolo sú l'Altar Maggiore.

in In S. Lorenzo in Damaso surono esposte le folite Orationi delle 40, hore correnti ; oue in riguardo di quest Anno Santo l'Eminentissimo signor

Signor Cardinal Francesco Barberini Vicecencelliere superò l'espettatione, e quasi l'impossibile nell'apparato d'esse, hauendo fatto erigere dal samoso Pittore chiamato il Signor Pietro da Cortona, va superbo, e magnisico edificto, in forma di Custodia, che sopra l'Altar Maggiore tutta inargentata, sorgeua in proportionata lunghezza, e latitudine ad empire tutto il vacuo della Tribuna, e del Choro del Capitolo d'essa circondato da spesse, e ben collocate nuuole con infinità di cerij, e di lumi, si che trase alla 'sua marau, e glia non solo quasi tutto il Popolo di Roma, mà molte Compagnie, e Constaternite di secolari, e molte Religioni, che processionalmente l'andarono à visitate; e Sua Santità in questa mattina si compiacque ella ancora di trasseriruisi con nobile, e numeroso seguito di molti Signori Cardinali, e di Nobiltà Romana, e doppo restò à pranzo nel Palazzo de' Signori Pansilij in Piazza Nauoaa.

Nella Chiefa de' Santi 12. Apostoli l'Eminentissimo Cardinal Brancaccio consacrò Monsignor Alessandro Rossi per nuouo Vescouo d'Ariano, & il P. Rassaelle della Palma per nuouo Vescouo d'Oria in Regno.

Nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerua si celebro lo Sponsalitio di N. S. con Santa Catarina di Siena, e vi si sece la Communion.

Generale, e fi si distribui le medaglie benedette

Alloggiarono in quelta sera nella Trinità Pellegrini num. 110. Don-

ne 20.

VENERDI 25. Il doppo pranzo nello Studio della Sapienza fit dal Sig. Giacomo Filippo Camola Lettore di Filosofia morale in detto studio orato, conforme il folito d'ogn'anno in simil giorno, in lode del Pontefice Leone X.

Alloggiarono in questa sera nella Trinita Pellegrini num. 108.Don-

SABBATO 26. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima.

Trinità Pellegrini num. 123. Donne 9.

In questa settimana andò l'Emmentissimo Cardinal d'Este à restituire le visite all'accellentissimi signori Duca dell'Infantado, e Prencipe Triuultio Ambasciatori del Rè, e Regina di Spagna.

Giunsero per visitare limina Apostolorum Monsignor Massei Arciuescouo di Vrbino, e Monsignor Cianti Vescouo di Sant'Angelo in...

Regno.

Giunse da Rauenna la Compagnia di Carobine rinforzate del Ca-

pitan Cataneo, alla quale fu assegnato Quartiero alle Pantani.

DOMENICA 27. Quinquagefima si esposero l'Orationi delle 40. hore nelle Bassische Lateranense, Vaticana, & in Santa Maria Maggiore come anco nella Chiefa del Giesù per le solite Orationi correnti dell'anno dalla Congregatione dell'Assunta, che si frequenta nella Casa.

Pro-

Professa de Padri Gesuiti da Prelati, e da Nobili, quali per esser a le più celebri di quest anno, mi è parso bene di descriuerte più dissusa-

mente, che l'altre.

Rappresentaua il Teatro, che s'aprì nella Tribuna della Chiesa, il samoio Tempio di Salamone, che nell'interiore apparenza sostencuasi da 32. Colonne scanellate, ornete co' suoi pi lastri, che disposte per sua regola di prospettiua, lasciauano da' lati doi colonnati d'ordine composito, appoggiare sopra piedestalli, che s'inalzauano à riccuere sù i capitelli vn cornicione, che coronaua con lungo, e ricco giro quasi l'altezza della fabrica, ma in guisa tale, che daua spatio ad vn continuato gran piedestallo di fraporsi con bellissimi scompartimenti sino alla, volta, al colore sembrauano puri, e bianchi alabastri.

Nel fine di detto Tempio vedeuanfi quattro gran pilaftri posti dalla lontananza istessa loro più dirimpetto; sopra quali si raggiraua il cornicione, col rimanente delle suddette vaghezze, e vi s'apriua vn'arco, che mostraua terminarsi all'estremità della volta, ch'in quella parte; che non era ingombrata da altro più nobile oggetto, mostraua. Le sue gran curuature partite in croce co' lor sondi di bianche soglie.

adornati.

Sotto al vuoto dell'arco per termine della veduta non s'incontra-

ua, ch'vna vastissima lontananza.

All afronte di questo Tempio vedeuasi suelata la Gloria, che teneuasi sospesa sopra bellissimi, e bene scompartiti volumi di nuuole, piene di luce, che principalmente si rauolgeuano à tre splendori, il primo de' quali apriuasi sù la più alta cima in vn grandissimo cercinio, con molti beati spiriti, che saccuano sembiante d'adorare il Padre. Eterno, che sedeua in vn trono maestoso; il secondo splendore poco di sotto à questo circodauasi da candide nunolette arricchite di allegrissimi, e suolezzanti Angioletti, che saccuano corona à lo Spirito Santo, ch'alla grossezza del nostro senso sigurauasi per vna Colomba.

Nel terzo, che quali à mezzo il Tempio licendeua, vedeuali vna firaordinaria luce raccolta, che daua luogo ad un'altro più bel globo di luce, in mezzo cui era vn bellifilmo Tabernacolo, oue era la cultodia con il Santifilmo, ch'al viuace cilestro giudicauali da gl'occhi di finifilmo Lapislazzuli. Era il sudetto tabernacolo d'otto ifolate colonne d'ordine lonico formato, che reggeuano vn diadema, dal qualon bellifilma soggia veniuano coronate; essendo questo abbellito di superbissimi fregi, e d'intagli, sostenuti per aria da molti Cherubini, molti de'quali vi sottoponeuano le teste, & altri gli homeri, inmille scherzi, & atteggiamenti diuoti.

Vedeuali poi nello spatioso panimento del Tempio eretto in mezzo vn'Altare d'oro effigiato à rileui, con sopra vna vittima vsanza del Vec [chio

chio Rito, dal manco lato di cui soura ricco origliere inginocchiato in sembianza di supplicheuole staua in adobbi reali il Sauio Rè Salomone, e scendeuano dalle sudette nunole, in segno d'esser lui stato esaudito dal Cielo agilissime siamme sù l'Altare à diuorar la Vittima. Dalla. parte destra scorgenasi l'antico Sacerdote al bisso delle vesti, alla Tiara della fronte, & al Rationale del petto, che diritto in piede pareua accennaffe à suoi Ministri vicini gl'ordini del Sacrificio, e l'vecisioni delle vittime, che con regia magnificenza erano quiui in gran copia. Turto questo Theatro animanasi dallo splendore immenso di quasi infiniti lumi occulti, e sù il cornicione della Chiefa medefinia ardeuano in proportionati spatij compartite su finti dorati Candelieri cento torcie di cera bianca, l'Inuentore di questa machina fu il Sign. D. Carlo Rainaldi Canaliere de' Santi Mauritio, e Lazzaro; le scene. e le prospertiue surono dipinte dal Sig. G.o. Maria Mariani ; e le figure dal Signor Domenico Rainaldi Cugino del sudetto Sig. Caualier Don Carlo.

Vi interuenne il Sacro Colleggio con quantità di Prelati, Nobilta, e gran Popolo, e vi fece il pri mo Sermone il Padre Renerendill, Francesco Piccolomini Gnle della Compagnia del Giesù. Yi andarono percito processionalmente molte Religioni, & Archeonfraternite, e Compagnie di Secolari ne giorni, che stettero esposte le sudette orationi, è particolarmente in questa mattina la Compagnia di S.Giuliano à Móte Giordano! il doppo pranzo quelle de' Santi Celfo, e Giuliano in-Banchi, della Morte in Strada Giulia, di S. Cecilia, e de' Santi Andrea,

e Filippo de' Vaccinari.

In S' Pietro la mattina doppo la Messa, & il giorno doppo il Vespro furono mostrati il Volto Santo, la Lancia, e la Croce.

In S.Luigi de Francesi su fatta la Communion e Generale dalla Co-

gregatione di questo nome.

Nella Chiefa di Santa Maria in Aquirio il Signor Cardinal Domenico Cecchini alla prefenza dell'Eccellentiffima Signora D. Olimpia. Panfilij, e di molte Dame, e Prelati vefti Monache 14 Zitelle di quelle, che stanano in educatione nel Monasterio de Santi Quattro, quali poi furono polte, e rinchiule con doi Monache professe nel nuovo Monasterio di S. Maria della Purificatione degl'Orfanelli cretto vitimamente in Piazza di Pietra!

In questo giorno parimente si viddero affissi doi Bandi, & vno Editto dell'Eminentissimo signor Martio Ginnetti Vicario; vno de' quali era l'offeruanza della Quadragefima, prohibendo à ciascuno il mangiar carni, latticinij, & altro fenza legitima causa, elicenza de' proprij Medico, e Partocchiano fottoscritta, e fermata da alcuno de.

gl'infrascritti Deputati, che furono.

Il Reuerendissimo P. Generale della Minerua.

Il Reuerendissimo P. Generale de Santi Apostoli.

Il Reuerendissimo P. Generale di S. Agostino.

. Il Reuerendiffimo P. Generala de Carmelicani in Santa Maria Mea-Spontina.

· Il Reuerendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo

Il Reuerendissimo P. Generale della Compagnia di Giesu, & in assenza delli fudderti Rouerendi fimi. Padri Generali i Promratori Gonerati delli loro Ordini folamentoninen in quo, efamin Q la cilenti (?

L'altre soprale Spacioni di Roma, in qui 6 prohibina à ciascu no sorto pena di feudias. & altrond arbittio di Sua Eminenza, di dare impedimento, disturbo, o fermarsi nelle Chiese, se non quanto gli bisognaffe per prendere iui la detra Scatione, o fermarfi per le ftrade, che

conducono alle Chicles oue e la Statione . in de la lite de la lite

L'Editto fu fopra i RR. PP. Predicatori, che haueuano da predicare in quelta prollima Quadragelima in Romas comandando elprellamen ce à tutti se fingoli Predicatori , tanto Regolati di qualfinoglia Ordine, Religione, Congregatione no Compagnia, como lecolari, ches fotto pena della suspensione ipso saco incurren, & altre ad arbitrio de quell'Eminenza non ardiffero, o presumeffero sotto qualfiuoglia preselto, caufa, o quefico colore, & ampliffimo prinilegio di predicare. in dette loro Chiefe, come nell'esterne, o in qualsinoglia loco publico, opribaro, le prima non fi fofferd prefentati a Sua Eminenza jo 2 Monfignor Vicegerente A. Riualdi per riportarne la benedictione, o la dies, it ?. Maefre fer It annoedo Cancenti finoritani an estit bib

In questa fera l'Hospedale della Santis. Trinità alloggio Pellegrint num. 141. Doune 14.1. 3 3 31 31/ 3.51 150/50 270 23/5 200

LVNEDI 28. Sua Santità fi compiacque trasferirsi con nobile Cauaicata, e molto feguito, d'Eminentiffimi nella Chiefa, del Giesù all' Orationi delle 40, bore esti O onad dib nittig in ucilibrateb etoli fi

La Congregatione della Communione Generale ando processionale mente à visitare le 4. Chiese, come anco fecero i Frati di S. Francesco 

In questa sera l'Hospedale della Santissima Trinità alloggiò Pellet grini n.151. Danne 15 oit O clear oit . nontrone I . b.oid one

MI Gushill Coo Rho. Mil. a Minerat i P. L. R. L. io 26 a Napol tra e de la co inclinatos to en accel emma ato il P. I canello Acquanna. Carractel fe Ve-

Into Andrea I II Valle it Pader Micho Court . . . . . MAR-

# 28

#### DIARIO DELL

## MARZO 1650

MARTEDI primo di Marzo In Santa Sabina furono esposte le solite orationi correnti delle 40, hore.

Alloggiarono in questa lera nella Trinità Pellegrini num. 130.Don-

MERCORDE 8. Giorno delle Ceneri, e primo della Quadragelima fù Capella al Qurinale, oue si recitò ena Oratione, e vi cantò Messa l'Emmentissimo Cardinal Giornetti Vicario, e doppo sua Bratitudine con nobile, e aumerosa caualcata, e seguito dal Sacro Colleggio verbito Pontificalmente andò per la prima Statione alla Chiesa di S. Sabina, one sece la cerimonia di distribuire le ceneri agli Emmentissimi Signori Cardinali, & ad altrisignori della Corte.

L'All'Oratorio del Giesti fifecero Musiche e Sermoni.

S'vdirono în questa mattina su i Pulpiti di Roma i più celebri Predicatori, che potessivo di celegière le Religioni, per arrichirne Roma in questo Anno Santo; oue concorre quasi tutta la Christianità à riuetirla come suo Capo, e sede della Fede, & insieme ad ossequiare il suo Pastore, i nomi de quali surono i seguenti.

Il Predicatore Apostolico di S. Santità il P. Luigi Albrizio della Com

pagnia di Giesù.

ll Predicator della Famiglia di S. Santità in supplemento del P. Reuerendissimo Maestro del Sacro Palazzo Apostolico Fra Vincenzo Cádido, il P. Maestro Fra Raimondo Capozucchi suo Compagno Domenicano.

In S. Pietro pradicò il R.P. Maestro, e Procurator Generale dell'Ordine di S. Domenico Francesco Maria Campana.

1a S. Gio. Laterano il Reuerendissimo Vescouo Celsistato già Confessore della selice memoria di Vrbano Ottauo, & in suo supplemento per essersi amalato alcuni giorni il P. Gio, Battista Arata da Palermo Teatino.

In S. Maria Maggiore il P. Alfonso Puccinelli da Lucca Abbate di S.

Pietro in Vincola.

In S. Gio. de' Fiorentini il P. Gio. Paolo Oliua Gesuita.

Nel Giesù il P. Gio Rhò.

Nel:a Mineruz il P. F. Basislio Pica Napolitano, & in suo supplemento essendosi ammalato il P. Tomaso Acquauiua Esaminator de' Vefeoui.

In S. Andrea della Valle il Padre Placito Caraffa Napolitano.

In S. Agostino il P. Macstro Fra Vincenzo Marij Napolitano.

In

In S. Luigi de' Francell il Padre F. Gizcinto da Fermo Carmelitano Scalzo.

Nella Chiefa della Madonna in Vallicella detta la Chiefa Nuona il

P. F. Vincenzo detto il Maradino Cappuccino. In S. Lorenzo in Lucina il P. Tiberio Almerici.

.. In S. Marcello il P. M. Baldelli Bergamafco.

In S. Cosmo, e Damiano il P.Pietro Sillano Romano.

In Araceliil P.F. Virgilio da Mondoui.

In S. Carlo al Corso il P. Ortanio Stella de gli Eromitadi S. Onostrio .

In S. Lorenzo in Damaso il P. P. Andrea Lala Carmelitano Scalzo
da Palermo.

In S. Giacomo de gl'Incurabili il P. Clemente da Bisignano de' Mi-

nori Offernanti Reformati.

In S. Andrea delle Fratte il P. Romualdo da Napoli.

Nella Madonna della Traspontina il P. Lorenzo Maria Brancacci Napolitano.

In S. Spirito in Saffia il P. F. Bafilio Gio. Paolo Stoppa da Venetia.

Agoffiniano.

In S. Grifogono il P. Sebastiano Torrelasi Fiorentino

In S. Bartolomeo all'Isola il P. F. Francesco Maria da Castelli .

In San Carlo à Catinari il Padre Tomaso Bustigelli da Fossome

Nella Madonna de' Montril P. Pietro da Cremona Cappuccino l Nella Trinità di Ponte Sisto il Rener. Don Gio, Battilta Lutij Ro-

mano. In S. Maria in Trasteuere il P. F. Hippolito da Brescia Cappuccino.

Nello Spirito Santo in firada Giulia il P. F. Giacinto d'Afcoli Cap-

In S. Maria in Via il P. F. Archangelo Amadei da Bologna.

Nella Madonna di Costantinopoli il P. Antonino Marescalco della Compagnia di Giesù.

Nella Madonna del Pianto l'Abbate D. Pietro Marcellino Oraffi da

Lucca Oliuetano.

In S. Giacomo de Spagnoli in Nauona per non vi esser Predicator fermo, emutarsi quasi per ogni Predica, non vi si è messo il nome: 1 Si partì di ritorno à Polonia il Vescouo di Vlatisiania venuto viti-

mamente ad limina Apostolorum.

In questa notre casualmente si abbruggiarono alcune, casette di legno auanti l'Atrio di Spietro di quelle, che si sogliono erigere in simili occasioni dell'Anno Sanco, sù le scale di detta Basilica per svenderui corone, medaglie, & altrerobbe di diuotione a Pelleggian, e Forasticti.

Da and by Google

#### 60 MOOD KAR LO DELLY

o Alloggiarono in que ha sem nelli Hospedale della Trinità Pellegrini num. 109. Donne 4.

GIOVEDI E Nella Chiefa del Santi Giole Paolo fisiono esposte le solite Orationi correnti delle 40 hore.

Nella Chiefa del Giesà, e nell'Oratorio di S. Andrea della Valle si fecero verso la fera mufiche, edirecciearono sermoni e della Valle si

Alloggiarono in questa sera noll'Hospedale della Trinità Pelle grini num. 11 Donné 121 listos cliente della Citato della C

VENERBI: 41 Sacrato fi andora 5. Pietro, que la mattina doppo la Messa, & il giorno doppo il Vespro su mostrato il Volto Santo, la Lancia, è la Croce di como della c

Fù la Statione à S. Paolo, & à S. Gregorio:

Si predicò a Palazzo coll'internosito de Signori Emi nentissimi Cardinalis fi timb e con 201 al li naismo fiera publica e in a con 201

Nella Chiefa di S. Stanislao della Natione Polacca per efferui in tal giarnola faltadi S. Casimiso signodal Rè di Polonia oro in lode di questo Santo il doppo pranzo il Padre D. Placito Carassa Predicator di S. Andrea della Vallean conflictant Tono fine in incomprendi en l'

Alloggizzono in questa fera nell'Hospedale della Trinica Pellegrini

SABBATO 5. In S. Maria Noua si esposero le solite Orationi correnti delle 40, horo!

Fà la Statione à S. Trifone, & & S. Agostino.

. In quelle fera l'Hospedale della Santis. Trinità alloggiò. Pellegrini

num.77. Donne 7.

In questa settimana la Congregatione di S. Giacomo della Natione Spagnola, hauendo resoluto di celebrare, come sece l'Anno Santo paffato in Piazza Nauona la notte del Sabbato Santo la festa della Resurettione dell'assistante la rettione della rettio

Giunse per viticare limina Apostolorum Monsignor Sersale Arciue-

scouo di Bari.

DOMENICA 6: Sua Santità per la prima Domenica di Quarefima tenne Capella al Quirinale, oue fermoneggiò il P.Procuratore dell'Ofdine de' Domenicani.

Fù la Statione in S. Gio. Laterano,

Il doppo pranzo Sua Santità si trasservalla visita delle quattro Chiefe in carozza col seguito di molti Cardinali, el Prelati, e doppo sali le Scale Sante col seguito di 27. Cardinali, & attaddè, chivna carrozza à sei entro cui erano i Monsignori Segni, Torrigiani, Lomellino, Botromo,

romeo, e Caraffa, ritornando da S. Paolo per andare à S. Gio. Laterano, tra le litade della Nauisella, e S. Stefano Rotondo fi riuolto, e tratutti quei Prelati, che vi erano dentro non fi fece male alcuno, fenon il Maggiordomo di Sua Santirà Monfignor Segni.

In Santa Marta il doppo pranzosti consacrata Monaca dal Cardinal Virginio Orsino vna Signora di Casa Orsina coll'interuento dell'Eccellentissima Signora D. Olimpia Pansilij, & altre titolate, è Dame.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina in Banchi fu fatto à spese di quei signori Nouitii; che in quest'anno surono di casenobilissime Fiorentine, yn bellissimo Oratorio in musica la sera.

Alloggiarono in questa sera nella Trinita Pellegrini num 82. Don-

ne o.

LVNEDI 7. Festa alla Minerna di S. Tomaso d'Aquino, oue si tenuta Capella dal Sacro Colleggio, & viorò in lode di esso Santo il Padre Antonio Fracassa Domenicano.

In Santa Barbara de' Librari si esposero le solite Orationi delle 40.

hore correnti.

Fù la Statione in S. Pietro in Vincola.

Alloggiarono alla Trinira Pellegrini n, 80. Donne 4.

MARTEDI 8. fula Statione àS Anastasia.

MERCORDI 9. Festa di S. Francesca Romana, alla cui Chiesa in Campo Vaccino tenne Capella il Sacro Colleggio la mattina, & il Magistrato Romano vi presentò vo calice, e doi torcie.

Furono esposte le solite Orationi delle 40, hore à Santa Maria del

Popolo .. .

Fù la Statione à S Maria Maggiore:

3020 M. Edwig.

11.

In questa mattina gl'Illustrissimori Conservatori di Roma secero vi lautissimo banchetto all'Eccellentissima Signora D. Olimpia. Pansiij, & altre Signore tirolate, e Dame in Campidoglio, que si scopri ancora la Statua di bronzo di Sua Santita eretta da quell'Magistra calla gloria di questo Pontesice, e per espressione delle sue obligationi, & affecto, che tiene verso Passore: così benefico, e Santo, e vi su scritta sotto la base l'inscrittione seguente.

# 62 DIARIO DELL

# INNOCENTIO DECIMO

# PAMPHILIO

#### PONTIFICI OPTIMO MAXIMO.

OB. CAPITOLIVM. ET. AGONALE. FORVM. AEDIBYS. FONTIBYS. OBELISCIS. ORNATA.

OB. PRINCIPES, BASILICAS, MAGNIFICENTISSIME.
INSTAURATAS.

OB. INVECTAM. DIFFICILI. TEMPORE. ANNONAM.,

B CCLESIASTICAM. DIGNITATEM. FELICITER.

VINDICATAM.

DIVTURNAB. QUIETI, BREVI, BELLO CONSULTUM.

PUBLIGAM, UTILITATEM, ABSQUE, PUBLICO, ONERB
PROCURATAM.

FAS. IVSQUE. VBIQUE. SERVATVM.

S. P. Q. R.

ROMANO. PRINCIPI. MERITISSIMO. POSVIT.

S. P. Q. R.

S. P. Q. R.

HIERONYMYS. MYTVS. DE. PA-PAZVRRIS. EQVES. S. IACOBI, FRANCISCUS. GOTTIFREDUS.

MARCHIO. GASPAR. DE. TORRES.

10. FRANCISCYS. ALBERICIVS.

CONSERVATORES.

CONSERVATORES.

STEPHANVS. ALLIVS. EQUES. SANCTI. STEPHANI. CAP. REG. PRIOR. CVRAVERE. FRANCISC VS. CECCHINVS; CAP. RFG. PRIOR. DECREVERS.

Il doppo prazo S, Santia fi trasferì alla fudetta Chiefa di S. Francesca

Romana, oue riposa il corpo di detta Santa.

Nell'Oratorio della Congreg, de' Nobili nella Casa Professa del Giesà surono il Giotno bellissime musiche, e sermoni, il che si seguitò anco disare in tutti questi giorni di Mercordi della Quaressima.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinità

Pellegrini num. 147. Donne 13.

GIOVEDI 10. Fù la statione à S Lorenzo in Panisperna.

L'Eminentissimo Signor Cardinal Nicolò Ludouisio per la sua noua carica di Maggior Pontentiero conferitagli da Sua San tità, e che vacò per morte già dell' Eminentissimo Cardinal Horatio Giustiniani, accompagnato con nobile, e numeroso corteggio ne pigliò il possessimo nella Bassica di S. Pietro.

In questa sera alloggiò la Compagnia della Santiss. Trinità, Pelle-

grini num. 169. Donne 12.

VENERDI 11 à s. Gregorio de' Muratori à Ripetta surono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore.

.. Fù la statione a' santi Apostoli.

In s. Pietro la mattina doppo la Messa, & il giorno doppo Vespro surono mostrati il Volto santo, la Lancia, e la Croce.

Fù predica à Palazzo auanti sua Santità, & il Sacro Colleggio.

Nell'Oratorio dis. Marcello furono la serà verso il tàrdo superbissime nusiche, oue per honorare maggiormente questa suntione in tempo di quest' Anno santo stabilirono alcuni di questi signori Eminentissimi del sacro Colleggio di sermoneggiarui loro medesimi inpersona in questi Venerdi sacrati, che in detto Oratorio si celebrano così magnissicamente, e per la prima volta vi sermoneggio dottamente l'Eminentissimo sig. Card. Gio. Battista Altieri.

Alloggiarono in questa sera alla Trinità Pellegri ni nu. 120. Donne 12.

SABBATO 12. Fù la Statione in s. Pietro.

Alloggiarono in questa sera nella Trinka Pellegrini num. 192. Donne 18.

In questa settimana il signor Prencipe Triuultio Ambasciador straordinario della Regina di Spagna si parti di ritorno alla patria sodisfattissimo de gli honori riceuuti, delle gratie, e de' doni iprituali sattigli da sua Santità, hauendo detto Prencipe Ambasciatore regalato la famigha bassa del signor Duca dell'Infantado Ambasciatore Residente per lo Rè di Spagna in Roma di 400, scudi, e l'Ossiciali d'una, collana d'oro.

La Santità di N.S. dichiarò Castellano della Fortezza di Ferrara il

Mastro di Campo Cantagallina.

Il Marchefe Francesco Calcagnino nuovo Ambasciator di Ferrara-

fpiego per la sua prima audienza hauta da S. Santità vna bellissima li-

urea di dieci palafrenieri.

DOMENICA 13. La mattina sua Santità tenne Capella al Quirinale, doue sermoneggio il Padre Procuratore Generale de France-

Alla Chiesa di s. Maria in Vallicella detta la Chiesa Nova si esposero le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Alla Chiefa del Suffragio in strada Giulia si espose il Santissimo dalla Compagnià di questo Nome per l'Anime del Purgatorio :

Fù la Statione à s. Maria Maggiore, & alla sopradetta Chiesa della.

Vallicella.

Nell'Oracorio della Compagnia della Pietà della Natione Fiorentina si secero à spese di quei signori Nonitij vn bellissimo Oratorio in. musica, e vi si sermoneggio.

In questa sera l'Hospedale della Santis. Trinità alloggiò Pellegrini

num.205. Donne 19.

LVNEDI 14. fù la Statione à san Clemente.

Sua Beatitudine la mattina tenne il Concistoro lal Quirinale, doue doppo le solite audienze date alli signori Cardinali, e senza effersi fatta alcuna nominatione di Chiese sua Beatitudine publicò Cardinale il signor D. Antonio d'Aragona Spagnolo creato, e riferuato in petto dalla Santita sua nella promotione, che fece alli 7. Ottobre 1647.

In questo medesimo giorno parti di qua per la sua Chiesa di Viter-

bo il Cardinal Brancaccio.

Alloggiaronoin questa sera nell'Hospedale della santiss. Trinità Pellegrini num.185. Donne 28.

MARTEDI 15. In s. Maria dell'Orto furono esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore .

Fù la Statione à s. Balbina.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Trinità Pellegrini num. 168 Donne 17.

MERCORDI 16. Fù la statione à santa Cecilia.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della santiss. Trinità Pellegrini num. 186. Donne 22.

GIOVEDI 17. In santa Maria in Trasteuere surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore, e vi su parimente la Statione.

In questa sera il Venerabile Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò Pellegrini num.230. Donne 33.

VENERDI 18. Fù la Statione à s. Vitale.

Fù predica à Palazzo coll'interuento de signori Cardinali.

In San Pietro la martina doppo la messa, come anco il giorno dop-

po vespro si mostrarono il Volto Santo, la Lancia, e la Croce.

Il doppo pranzo Sua Beatitudine si compiacque d'andare à visitare la Bassilica di S. Pietro, oue vn Contadino ssortandosi di passar : die de Suizzeri di Sua Santità per parlarle, & essendo da queste colle bassonate arrestato, su à sorte veduto da sua Beatitudine, che subito diede ordine, che si lasciasse passare, e giunto a' suoi piedi gridò ad alta voce, Benedittione Padre Santo in articulo mortis per mio Padre, e Madre, e per me, e concessagli dà sua Santità lo trattenne alquanto con alcune parole benigne, & amoreuosi.

La sera nell'Oratorio di S. Marsello vi su famosissima musica, que alla presenza di molti Eminentissimi, & Presati, e Signori sermoneggiò

egregiamente l'Eminentissimo sig. Card. Rapaccioli.

Allogiarono in quelta sera nell'Hospedale della ss. Trinità Pellegri-

ni num. 189. Donne 30.

SABBATO 19, Festa del Glorioso S. Gioseppe nella Chiesa di tas santo della Compagnia de Falegnami si diede la dote alle Zitelle.

Fù fatto alla Rotonda vn'apparato di bellissimi quadri, e pitture, e diede la Compagnia del nome di tal Santo la veste à 12. pouere Zitelle.

In S. Marco s'esposero le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Fù la Statione à Santi Pietro, e Marcellino.

Nell'Oratorio della Congregatione della Communione Generale sù fatta vna privata Communione Generale trà quei Fratelli.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pel-

legrini num. 195. Donne 21.

Venne pronisto in questa settimana dell'Officio di per obituma vacato per la renuncia satta d'esso dal signor Pietro Giannelli Lorenese, il signor Nicolò Vberti primo Reuisore delle Bolle, & nel luogo di questi successe il Signor Nicolò Laguel secondo Reuisore.

Gionfe quà da Milano il sig. D. Vincenzo Serzale infieme con la fua Signora Conforte incontrato da buon numero di carrozze per pi-

gliare il fantifs. Giubileo dell'Anno santo.

Il signor Ludouico Centofiorini Fratello di Monfignor di quefio cognome Cameriere d'honore di Sua Santità sù da sua Beatitudine eletto per nuouo Vescouo di Nicotra in Calabria.

Il Sig. Abbate Gio. Francesco Vicentini da Riete sù destinato da sua

Santita nuono Vescono di Gerace in Calabria.

La Chiefa di S. Marco in Calabria fu conferita al sig. Gio. Battiftade Luca Auocato in questa Corte.

Ritornò quà da Napoli il Signor Marchele Tallis per suoi affari particolari.

Il Ve-

Ì

Il Vescouado di Lucca su da sua Beatitudine destinato al sig. Paolo

Rota Archidizcono della Catedrale di Rauenna.

Il Mastro di Campo Serughi, che militò molto tempo in seruitio della Republica Veneta su dichiatato da sua Santità Mastro di Campo della Misitia dello stato d'Vrbino.

Venne auso, che nelle spiaggie d'Ancona erano dal Mare stati gettati più di 250 cadaueri, dubită dost, che la tepesta occorsa pochi giorni austi haneste cagionato qualche naustragio alli Vascelli, che coduceuano so la tesso si servizio della Republica Venera in Dalmaria

no so latesca in servicio della Republica Veneta in Dalmatia.

Ritornò qua da Fracia doue su specito alcuni mesi sono dal Sig. Card. Bath rino. del Capitolo di S. Gio. Laterano per alcuni loro affari Monsigno Rasponi, quale andò ad alloggiare nel Palazzo della Cancella ..., doue il sudetto Eminentissimo gli haueua preparato vn'apparato mento.

DOMENICA 20 In questa mattina per estre la terza di Quadrag si na su tenuta dal Papa Cappella al Quirinale, e vi sermoneggiò

il Procurator Generale di S. Agostino.

In santa Croce in Gierusalemme sù la dedicatione della Capella di S. Helena, e vi si moltrarono le Reliquie.

Fù la Statione à s. Lorenzo fuori delle mura.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fioretina s'vdirono in quefta sera suaussime musiche, e suoni a spese de' Signori Nouitij entrati quest'anno nella sudetta Compagnia.

Alloggiarono in questa sera nella Trinità Pellegrini num. 206.Don-

LVNEDI 21. Sua santiratenne l'esame de' Vescoui, doue passarono egregiamente Monsignor Coiro per la Chiesa di Parma, il Signor Ludouico Centossorini per quella di Nicotra, & il Signor Ferrante. Apizella per quella di Runo in Regno.

In Santa Maria Rotonda alla Capella di S. Gioseppe di Terra santa.

furono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Fù la Statione à S. Marco.

La Compagnia di S. Benedetto, e Scholastica per la festa di tai Santi diede la dote alle Zitelle.

Parti questa mattina con doi carrozze à sei verso Rimini suo Vesco-

nato L'Eminentissimo Sig. Card. Federico Sforza.

Nella Chiefa della Minerua fù data honoreuole sepoltura alla Sign. Artemisia Ricci sorella di Monsig. di tal cognome, e Madre di Monsig. Vicentini da Ricti.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pel-

Jegrini num.2 11.Donne 19.

MARTEDI 22. Fula Statione à santa Potentiana.

Allog-

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santist. Trinità Pel-

legrini num. 227. Donne 30.

MERCORDI 23. Nella Chiefa de Santi Cosmo, e Damiano in... Campo Vaccino surono esposte le solite Orationi delle 40 shore corrett.

Fù la Statione in S. Sisto, & & Santi Nereo, & Achilleo.

Su le 13, hore in circa l'Eccellentissima Signora Prencipessa Ludouisij partori il secondo sigliolo maschio.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinit

Pellegrini num.241. Donne 24.

GIOVEDI 24. Fù la Statione à Santi Cosmo, e Damiano.

Si scoprirono le miracolose Imagini della Madonna della Pace, oue la sera surono anco cantate le litanie della B. Verg. in musica, e del Popolo, & andò à questa Chiesa la Compagnia de gli Alabardieri di Monsignor Gouernatore di Roma, e liberò il prigione, e vi fi cantò la sera in musica la Compieta.

Nella Cancellaria. Apostolica sù la Congregatione Generale del Monte della Lega, oue hebbe per premio chi postedeua di detti lochi di Mô-

te giuli numero cinque.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Trinità Pellegrini

num.198 Donne 61.

VENERDI 25. Sparò Castello all'Alba, per la sesta della Santissi ma Annunciata sua santità con una nobilissima, e numerosa caualcata di Prencipi, e Signori, e col seguito del Sacro Colleggio si trasseri dal Quirinale à tener Capella nella Chiesa della Minerua, doue cantò la messa il Signor Cardinal Altieri, e in fine la Santità sua diede la borsa delle doti, ch'ogn'anno suoi distribuire in tal giorno la Venerabil Còpagnia dell'Annunciata, à più di 400. pouere Zitelle, che tutte le baciarono il piede: doppo cui si compiacque portassi à desinare nel palazzo de' Signori Pansilij in Piazza-Nauona, e verso il tardi andò à vistare la Basilica di san Pietro per l'yltimo Venerdi Sacrato di Marzo, e di la poi la sera si condusse al suo Palazzo di Monte Cauallo.

Fù la Statione in san Lorenzo in Lucina, oue s'esposero le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore,

La Compagnia de Cuochi in Santi Vincenzo, & Anastasio alla Regola diede la dote alle Zitelle.

La Compagnia della Misericordia della Natione Fiorentina diede

alcune doti à pouere Zitelle per monacarsi.

All'Annuntiatina del Colleggio Romano, e dentro detto Colleggio fi fece vua nobil festa da quei Padri, e da Scolari con dinersi componimenti in lode della Beata Vergine.

Nella Basilica di S. Pietro la mattina doppo la messa, & doppo il ve-

spro surono mostrati il Volto Santo, la Lancia, e la Croce.

I 2 Verso

Verso il tardi si sece il solenne Oratorio di S. Marcello, one surono eccellentissime musiche, e vi sermoneggio dottamente l'Eminentissimo Signor Card. del Lugo.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina furono la fera. bellissime musiche à spese de signori Nouitij di quell'anno di detta. Compagnia.

In questa sera l'Hospedale della Santiss. Trinità alloggiò Pellegrini num.325.Donne 29.

S A B B A T O 26. Fù la Statione às. Caio, à S. Sulanna, & à Santa

Maria de gli Angeli,

La carica di Procamerario, che in absenza dell'Eminentissimo Sig. Card. Autonio Barberino haueua l'Eminentissimo Sig. Card. Sforza, fù conferita, effendo questo Sig. Cardinal partito per la sua Chiesa di Rimini, come si è detto Lunedi passato, da sua Santità all'Eminentisfimo sig. Card. Lorenzo Raggi.

L'Hospedale della Santissima Trinità alloggiò in questa sera Pellegri-

ni num.337.Donne 27.

Parti in quelta fettimana per la Residenza del suo Arcinescouato di Matera Monfignor Spinola Nepote del gia Cardinale di questo cognome.

Gionse per visitare limina Apostolorum Monsignor Pomponio Spre-

ti Vescouo di Ceruia in Romagna.

Il Signor Bernardino Casale Canonico di san Gio. Laterano su definato da sua santità d'andare in Spagna à portare la Berretta Rossa. al Nouello Cardinale creato i giorni passati D. Antonio d'Aragona.

DOMENICA 27. per la quarra di Quadragesima sua. Santità tenne Capella al Quirinale, doue si fece la cerimonia di benedire la Rosa d'oro, che da' Pontefici si suol mandare à donare à Chiese, e Spose, e Prencipesse grandi, e vi sermoneggiò il P. Procuratore Generale de' Carmelitani.

Fù la Statione à s. Croce in Gierusalemme, one si mostrarono le

Reliquie.

Furono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore in Santo Onofrio.

In Santo Agostino la mattina si scopri l'Imagine della B, Vergine, e vi s'espose il Santissimo, e visi sermoneggiò, e vi si cantarono le litanie la fera.

Nella Chiefa della Madonna della Consolatione sù tenuta la Communione Generale per l'vltima Domenica del mese dalla Congregatione di tal nome.

Essendo cresciuto giornalmente nell'Ospedale della Santissima Trinitàil numero de' Pellegrini, e Forastieri, però pietosamente diuersi IlluIllustrissimi Prelati, e Signori Titolati cominciarono à concorreralle spese dell'alloggio, onde in questa sera sece la spesa Monsig. Vecchiarelli.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina furono in questa fera superbissime musiche à spese di quei Signori Nouitij, della Compagnia.

Alloggiarono in questa fera nella Trinità Pellegrini num.333. Don-

ne 47. LVNEDI 28. Fù la Statione à Santi Quattro Coronati.

L'Eminentissimo Sig. Cardinal Lorenzo Raggi in questa mattina, prese il possessio della sua nuona carica di Procamerario conseritagli, come si disse Sabbato passato, da Sua Santirà.

La Congregatione della Communione Generale ando in visita.

delle 4. Chiese .

In Santo Andrea della Valle surono satte solenni essequie alla Illustrissima Signora Girolama Mari Genouese Madre dell'Eminentissimo Sig Cardinal Grimaldi in età più di 90. anni, & alla Signora Faustina de' Muti, de' Papazzurri, de' Grissi.

In quelta sera Monsignor Astalli hoggi Eminentissimór Signor Cardinal Camillo Pásilio sece la spesa della cena a' Pellegrini nella Trinità.

Alloggiarono nell'Ospedale della Trinita Pellegrini num. 317.Donne 63.

MARTEDI 29. in S. Paolo fuori delle mura furono esposte le solite Orationi correnti delle 40 hore.

Fù la Statione à S. Lorenzo in Damafo.

La spesa del pasto à Pellegrini nella Trinità su fatta in questa sera... da Monsig. Franzoni.

Alloggiarono nell'Ospedale della Trinità Pellegrini n. 289. Donne 64 MERCORDI 30. Fù la Statione à S. Paolo suori delle mura.

In questa sera Monsig. Imperiale sece la spesa del pasto nella Trinità.

Alloggiò l'Hospedale della Santis. Trinità Pellegrini num. 318. Donne 48.

GIOVEDT 31. In S. Martino nelli Monti furono esposte le solite.
Orationi correnti delle 40. hore, e vi su la Statione, come anco nella
Chiesa di S. Silinestro delle Monache.

L'Illustrissimo Sig. Marchese Valério Santa Croce Guardiano della

Compagnia della Trinità fece la spesa della cena à Pellegrini.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num. 325. Donne 46.

APRI-

# DIARIO DELL

# APRILE 1650.

VENERDI primo d'Aprile. Fù la Statione alle Chiese de Santi Eusebio, e di S. Bibiana.

Fù predica à Palazzo coll'interuento de' Signori Cardinali.

Entrarono per noui Offitiali per il futuro presente trimestre, e pet noui Conservatori di Roma gl'illustrissimi Signori.

Caualier Baldasfar Cafarelli , Emilio del Caualiere , e il Marchese

Tiberio Astalli.

Per Priore, il Sig. Mario Accoramboni.

Per Caporione de' Monti, il Conte Marco Antonio de' Marciani.

Di Treui, il Sig. Angelo Saldone.

Di Colonna, il Conte Giuseppe Carpegna. Di Campo Marzo, il Sig. Francesco Gallo.

Di Ponte, il Signor Pietro Vannino.

Di Parione, il Sig. Luca Sauelli.

Della Regola il Sig. Francesco di Gasparo Martori .

Di S. Eustachio, il Sig. Vincenzo Baccelli.

De la Pigna, il medefimo Signor Priore di sopra Mario Accoramboni.

Di Campitelli, il Sig. Girolamo Cuccino .

Di S. Angele, il Sig. Francesco de' Fabbij.

Di Ripa, il Sig. Scipione Renzi.

Di Trasteuere, il Sig. Valeriano Morone.

Di Borgo, il Sig. Capitan Francesco Canobio.

Nell'Oratorio di S. Marcello surono satte le solite Musiche, e vi sermoneggiò l'Eminentissimo Cardinal Maculano dell'Ordine de' Predicatori.

Monfig. Cafarelli Auditor della Camera fece in questa fera la spesa

della cena a Pellegrini nella Trinità . "

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrininum.448.Donne 52.

SABBATO 2. In S. Nicola in Carcere furono esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore; oue fù anco la Statione.

A S. Andrea delle Fratte per esser la sesta di S. Francesco di Paola il Magistrato Romano presentò vo calice, e 4 torcie

In S. Maria Egittiaca vicino al Ponte rotto, per esfer il giorno della sua festa, su cantata la Messa in Rito Armeno, essendo la sudetta Chiesa della Natione d'Armenia, oue la sera di notte surono bellissimi suochi artificiali rappresentanti vno sra gl'altri la Penitenza sopra vn mo-

tc.

te, ch'al darsi fuoco ella scaricò prima degl'altri vn razzo, che s'apprese ad vn'altro soco artificiale in figura d'vn Dragone significato per il peccato, & ella poi si solleuò in alto con moltissimi lumi, e lampadi-

ni, inuentione, come si disse, di Monsig. Nicolò Oregio.

Giunfero da Fiorenza incogniti i Sereniffimi Prencipi Mathias, Leopoldo fratelli di quell'Altezza di Tofcana, incontrati per buon pezzo di frada dal Sig, Marchefe Riccardi Ambasciator residente di Tofcana, e da molt'altri affettionati alla Sereniffima Casa de' Medici, incarrozze à sei Caualli, e smontarono al lor Palazzo di delitia alla Trinità de' Monti.

In questa sera sece la spesa della cena nella Trinità Monsig. Girola-

mo Lomellino Tesoriere .

Alloggiarono nell'Hospedale della santis. Trinità Pellegrini nu. 5 13.
Donne 80.

Di questi giorni passò à miglior vita il secondogenito nato vitima-

mente, come fi diste, all'Eccellentissimo Sig. Prencipe Ludouisio.

Partì in questa Settimana per la sua Residenza di Ricti Monsig. Eolognetti; come anco il Sig. Marchese Tassis Capitano delle Guardio del Vicerè di Napoli per quella volta, & il Sig. Duca di Poli per Parma Residente per quell'Altezza in Roma.

Monfig Dondino su dichiarato Gouernatore di Loreto nella Prouin-

cia della Marca.

Giunsero per visitare Limina Apostolorum i Monsignor Gozzadino Vescouo d'Hotti, e Ciuricacastellana, Monsignor Gregorio Carassa Vescouo di Cassano in Regno, e l'Arciuescouo di Palo nell'Armenia Minore, quale essendo venuto sopra vn Vascello Francese, su nelli mari di Sicilia spogliato di quanto portaua da Vascelli Corsari.

Fù affisso in questa Settimana il primo Editto del nuono Procamerario Cardinale sudetto Raggi, sopra l'esibitione delle provissoni, elettere patenti di qualsi uoglia officio spettante alla Camera, dato sot-

to li 30. Marzo proffimo paffato.

DOMENICA 3. Per la quinta di Quadragessima S. Santità tenno Capella al Quirinale, one sermoneggio il Padre Procutatore Generale de Serui.

Fù la Statione à S. Pietro, oue la mattina doppo la Messa, et il giorno doppo Vespro surono mostrate le Reliquie.

Si scoperse il Crocifisso miracoloso à S. Paolo.

Alla Minerua fi fece la Proceffione il doppo prazo della Compagnia del Rosario.

I Serenissimi Prencipi Matthias, e Leopoldo di Toscana surono prinatamente à baciare il piede à sua Santità, che gli accolse con dimostrationi, e segno di most affetto.

Nell'

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina furono bellissime musiche à spese de Signori Nouitii di questa Compagnia.

La spesa della cena de' Pellegri ni nella Trinità su fatta in questa sera da Monsignor Lazzaro Pallauicino Presetto dell'Annona.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pellegrini num. 567. Donne 84.

LVNEDI 4. Fù la Statione à S. Grifogono, oue anco furono esposte le folite orationi correnti delle 40, hore.

Sua Santirà tenne Concistoro al Quirinale, doue doppo le audienze date alli Signori Cardinali Sua Beatitudine propose la Chiesa di Nouara vacata vitimamente per la morte, come già di sopra si disse, di Monsignor Tornielli per l'Eminentissimo Odescalchi, il Sig. Cardinal della Queua il Vescouato di Drussilo nell' Indie per Monsig, Andrea-Vescouo di Quamagna, & il Sig. Cardinal d'Este la Chiesa d'Angiers in

Francia per l'Abbate di S. Nicolò.

La spesa della cena à Pellegrini nella Trinità si sece questa sera da... Monsig, Lorenzo Lomellino.

Alloggiarono la fera nella Trinità Pellegrini num, 581. Donne 110. MARTEDI 5. Fù la Statione à S. Quirico, e S. Citiaco in S. Maria in

Via Lata.

La Compagnia della Pieta della Natione Fiorentina, per esser la Fessita di S. Vincenzo Consessore dell'Ordine del Predicatori, per vna la-

scita diede la solità dote alle Zitelle.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della ss. Trinità Pellegrini num 654. Donne 106.

MERCORDI 6. Fù la Statione à S. Marcello.

In S. Maria in Via Lata furono esposse la martina le solité orationi

La spesa in questa sera della cena nella Trinita a' Pellegrini si fattadal Marchese Palliotti Polognese.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini n. 770. Donne 116.

GIOVEDI 7. Fù la Statione à S. Apollinare del Collegio Germanico, que anco la fera fi cantò la Compieta in mufica.

Alloggiarono nell'Hofpedale della fantifs. Trinita Pellegrini num.

779.Donne 105. VENERDI 8. In S. Gio. della Pigna della Pieta de Carcerati furo-

no esposte le solite orationi corrent delle 40, hore.

Fù la Statione in S. Stefano Rotondo.

Fù predica à Palazzo, oue interuennero i Signori Cardinali.

Sua santità il doppo pranzo in carrozza con nobile, e numerofa caualcata, e feguito di molti Eminentiss. & Illustriss, Prelati, si trasseri per la 6. la 6. volta in vifita delle quattro Chiefe, con visitar'anco le Scale sate insieme'con 24. Signori Eminentiffimi Cardinali .

Nell'Oratorio di S. Marcello furono le solite mufiche, e siasonie il

giorno, que anco fermoneggio eloquentemente l'Eminentissimo Sig. Cardinal Capponi.

La spesa della cena de' Pellegrini in questa fera nella Trinità fù fatte

dell' Illustriff. Sig. Stefano Pignatelli .

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiff, Trinità Pellegrini au 976. Donne 138.

SABBATO . g. In 9. Gio. Laterano si scopri il Santifs. Saluatore ...

Fù la Statione & S. Gio. ante Portam Latinam :

Essendo hiersera passato all'altra vita in età di circa 70.anni Monsie. Arguelles Spagnolo Auditor di Rota, fit in questo gior noprinatamente seposto nella Chiesa di S. Giacomo de' Spagnoli.

La spela della cena de' Pellegrini in questa sera fit fatta dall'Illustris.

Monfig. Hippolito Durazzo Genouese.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santis. Trinità Pellegrini n. 1140. abouted the trace at the st. b. 15

Donne 152.

'In questa Secrimana surono veduti affisi doi Bandi del Cardinal Procamerario, vno circa l'eltrattione degli Agnelli, Caftrati, e Ciauarri fuori dello Stato Ecclefiastico, & in altri luoghi, e l'altro sopra il Medoje gli Ordini da offeruarfi da' Macellari, e Noreini di Roma per la proffima foptauegnente Pafqua di Refurrettione di N.Sig. Giesù Chriito dati focto li a. Apriledi quest' Anno anama com a la maria

Giunfero per cunfeguire il Santifs. Giubileo il Sig. Duca della Mirandola , che alloggiò nel Nouitiato de' Padri Gesuiti a Monte Cauallo. Gli Illustrils. Monfig. Vescouo di Pozzuolo, Monfig. de Rosis Vescoue di Thiano in Regno, il Sig. Duca di Sora, & il Configlier D. Carlo Brane

caceio fratello dell'Eminentifs. di tal cognome.

Si parti verlo Cremona fua Patria Monfig. Ariberti per affiftere colà ad aleuniintereffi di fua Cafa, stante la morte feguita d'vn suo fratello. come anco l'Eminentiss. Sig Card. Rapaccioli per la Readenza della.

fua Chiefa di Terninell'Vmbria.

DOMENICA 10. Delle Palme Sua Santita tenne Capella al Quirinale,nella quale doppo efferfi fatta la benedittione, e distributione delle palme con la processione per la Sala Regia, cantò Messa il Bignor Cardinal Pallotta: J. C. "15.70.00 J.

L'Eminentissimo Signor Cardinai Ludouisio come Penitentiero maggiore andò à S. Gio: Laterano, doue nel folito feggio ascoltò li casi

Al Vespro si scoprì in Araceli l'Imagine di Maria Verg. dipinta da San Luca in quei tempi medefimi, che quelta gran Madre di Dio fta74

ua addolorata per la passione, e morte del suo Vnigenito.

A S. Marcello la Compagnia dell'habito de' 7. dolori fece la processione, & in tal giorno monachò, come la preso per suo instituto da poco tempo in qua, vna Corrigiana.

Fù la Statione à S. Gio. Laterauo.

In S. Prassede surono esposte le solite Orationi correti delle 40. hore. La Compagnia del nome di Christo in Santi Cesso. Giuliano su la prima, ch'in questa settimana Santa diede principio all'andar processionalmente à S. Pietro à vistar quelle Sacre Reliquie, ch'al suo comparire versola sera le surono mostrate da quei Signoti Canonici.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina furono in que-Ra fera le folite mufiche à spese de' Sig. Nouitii di questa Compagnia... La spesa della cena de' Pellegrini all'Hospedale della Santissima Tri-

nità fi fece dall'Eccellentiffimo Signor Prencipe Andrea Gluftiniani.

Alloggiareno nel sopradetto Hospedale Pellegrini numero 1509.

LVNEDI Santo 11. entrarono le vacanze in tutti i fori di Roma.

Fù la Statione à Santa Prassede.

Il Signor Cardinal Màtrei, che da molto tempo in qua veniua tramagliato dal male hipocondriaco Venerdi paffato su soprapreso da An.
catarro nella gola, ch'l Sabbato sera dopò hauere hauuri tutti si Sacramenti, e benedittione Pontificia rese lo Spirito al Creatore in eta
di 55, anni, e, su portato alla Chicsa di San Carlo a' Catinari, doue gii
su celebrato in questo giorno il funerale dal Sacro Colleggio, e la sera,
su septamento, nel quale lasciò herede uniuersale il Signor Baron Gioseppe suo si tatello, l'adornamento della sua Capella alla detta Chicsa di
Santa Cecilia, la sua argoteria all'Abbazia del Piegaio nel Perugino; e
grossa soma di denari da distribuiri alla famiglia; onde per questa nos
tevacò nel Sacro Colleggio il fettimo luogo, il ritolo di S. Cecilia, la
presettione de' Begni di Polonia; e di Napoli, e la sudetta Abbazia del
Piegaio con grossa entrata, e beneficii Ecclesiastici.

In questo giorno su veduto affisso vn'Editto di questo Monsignor Ilhistrissimo Tesoriere Girolamo Lomeslini di pagare 1 nome della Reuerenda Camera i frutti decorsi de' Monti Farnessani, e dell'Abba-

dia del Piano

La Compagnia de Santi Marrino, e Giuliano de gli Albergarori and dò processionalmento à vistar le Sacrie Reliquie in San Pietro la sera, e potto va bellissimo Misterio d'un Christo spirante in Crocs, a picul del quale stauno doi giouani rapresentanti vao la Marte Santisso. Le l'abro S. Gio Euangelista, & altri vestifi da Angeli tutti in atto di Compassione, e di lagrimare:

12

La Copagnia medefimamente della Morte si transferì per il sudetto effetto à S. Pietro, essendo stata honorata, & accompagnata da quelli sette Eminétis. Card. Barberino, Giori, Colonna, Altieri, Pallotta, Verofpi, & Orsino, tre de' quali, cioè Pallotta, Verospi, & Orsino portarono il grosso tronco della Croce, & il Gapoprocesso sull'Abbate Maffeo Barberino.

La spesa della cena de Pellegrini alla Trinità secesi in questa sera dal-

l'Eminentissimo Card. Ginnetti Vicario.

Alloggiarono nell'Hospedale della fantis. Trinità Pellegrini nu. 1686 Donne 320.

MARTEDI Santo 12. si predicò à Palazzo.

Fù la Statione à Santa Prisca.

A Santa Pudentiana furono esposte le solite Orationi correnti delle

40. hore .

Sua Santità il doppo pranzo nel condursi, che sece at Vaticano "per iui internenire alle funtioni, & officii di questa Settimana Santa, si compiacque trasferirsi all'Hospedale della Santissima Trinità de Pellegrini, e con grandissima carità, & edificatione insieme con molti Eminentissimi laud i pjedi ad alcuni Pellegrini, tra' quali vifù vn Todesco Ererico, che compunto, & intenerito da questa attione d'humilta st grande d'vn Vicario di Christo, e d'vn Prencipe si potente, proruppe in vn grandissimo pianto, e prostrato auanti i picdi di Sua Santità parlando latino confesso il proprio errore, e la prego ad affoluerlo, il che fatto da fua Santità, i Seremffimi Prencipe Matthias di Tofcana, ch'affifteua con l'altro suo Serenissimo Fratello Leopoldo a somminithrar l'vno lo sciugatoio, l'altro l'acqua per tal funtione à Sua Santità. l'interrogò in lingua l'odesca, à cui il det to Pellegrino sempre sodissece, e si diste, ch'ei fosse huomo di qualità ne' suoi paesi; serui anco à tauola Sua Santità i Pellegrini, e vi lasciò al suo partire d'elemosina. soo, scudid' oro; onde in segno di gratitudine di tanto honore, e tanta carità la sudetta Archiconfraternità ha nel suo Resettorio scol pito in marmo la seguente memoria, con sopra in vn bel nicchio anco la testa in bronzo di Sua santità con doi Puttini da i lati, che sostengono il Regno, il di cui disegno sù del Signor Alessandro Algardi Bolognese Scultore, in mezzo all'altre due delle glor, mem. di Clemente. e di Vrbano tutti Ottaui di questo nome.

K 2 INNO

# 76 DIARIO DELL' INNOCENTIO DECIMO

PONTIFICI MAXIMO.

QVOD INSIGNI EIVS LIBERALITATE
DIFFICILLIMIS XENODOCHII TEMPORIBUS.

VETUS IN EXCIPIENDIS PEREGRINIS MOSEST
LAUS RETINERI ATQ. FLORERE POTVERIT

BENEFICII MONUMENTUM SODALITAS POSVIT
ANNO IVBILEI MDCL.

E con l'occasione ancora di quest'Anno Santo per più decoro, e per conuenienza, che si sapette da' Forastieri Pellegrini, e da, tutti, che ignorassero il Fondatore di vna tanta opera, benche il suo nome sia samoso per se stesso, e glorioso per esser numerato trà i fasti del Paradiso, volle l'Archiconstraternità, che ne restasse scolpita inmarmo la memoria di esso sopra l'altra porta in faccia all'entrare inesso Refertorio in bellissimo disegno d'un tal Caualier Cosmo Napolitano nella forma, che segue.

# S. PHILIPPO NERIO

CVIVS CONSILIO ATQUE OPERA

ARCHICONPRAI, SANCTISS TRINITATIS

INSTITUTA EST.

La Compagnia di S. Giuseppe de' Falegnami andò il doppo pranzo pro estionalmente alla visita delle sante Reliquie in S. Pietro.

La fera verfole 3: hore di notte la Compagnia della Madonna del Piasto con molte fiaccole, torcie, Battenti, grandissimo numero di Tito cri e di Prelati, fauorita da 8. Eminentissimi, cioè Barberino, Cesso, Verosi, Gabrielli, Colonna, Orsino, Raggi, Maildachino, andò precesso.

cessionalmente à visitar le S. Reliquie in S. Pietro, e con quest'occasione portò vn bellissimo, e dinoto misterio, che rappresentana la Madonna Santissima in atto di pietà, e lacrimante per la morte del suo figlio, cirdondato da moltissimi, lumi di cera. Il Capoprocessione su D. Filippo figlio del Contestabile Colonna, & si Capoconsortatore il Conte Albergati figlio dell'Ambasciator Residente di Bologna.

La spesa della cena a' Pellegrini della Trinità sù fatta in questa sera... dall' Eminentiss. Card Maildachino Viceprotettore di essa Archicon-

fraternità.

Alloggiarono nell'Hospedale della santis Trinità Pellegrini nu. 2868.

Donne 380.

MERCORDI Santo 13. Fù la Statione à S. Maria Maggiore. Fù cantato la sera al Vaticano in Capella il primo offitio con l'intetuento del Papa...

Fece l'entrata in Roma dalla Porta del Popolo la Compagnia della Santiffima Trinità di Bergamo, e fù incontrata, & alloggiata da que-

sta della Santissma Trinità, à cui ella è aggregata.

NellOratorio della Compagnia della Pieta della Natione Fiorentina fi cantato l'Offitio di questo Mercordi Santo in musica da' Signori Musici di Capella à spese de' Signori Nouitij di quest'Anno di detta Compagnia.

Verso vn'hora in circa di notte la Compagnia della Madonna della Quercia dell'Vniuersità de' Macellari andò processionalmente in visita delle sfacre Reliquie in S. Pietro, e portò vna bellissima Madonna di

basso rilieno sopra la Quercia insegna di detta Compagnia.

Circa le 3. hore di notte si trasseri la Compagnia de Santi Bartolomeo, & Alessandro della Natione Bergamasca per il sudetto efferto à S. Pietro accompagnata da molti Battenti, e da infinite fiaccole, e da molta Nobiltà, e da Prelati in gran numero con vn bellissimo tronco di Croce, che fù portato dagli Eminentissimi Signori Orsino, Vidman, e Raggi, appresso de'quali andana l'Eccellentistimo Ambasciator Veneto Giustiniano, doppo a' quali seguiuano per ordine quartro vaghimilterij della Passione di N. S. Giesù Christo, cioè l'Oratione nell'Horto, la Flagellatione, e l'Ecce Homo insieme, e il portar della Croce. fatti tutti a guisa di prospettiua, tra quali vi si vedeuano framessi vn' Angelo per misterio sopra bianche nuuole, portando ogn'yno il segno del suo sussegne milterio, opera, e disegno del Sig. Gio. Paolo detto il Todesco, e l'vitimo fù vn Christo Crocefisso in mezo alla B Vergine, & à S. Gio. Euangelista di rilieuo con molti lumi intorno; il Capoprocessione sù l'Illustrissimo Conte Dauid Vidman, & il Capoconfortatore il Sig. Gio. Battiffa Lucatelli.

La spesa della cena de Pellegrini alla Trinità in questa sera si fatta

dall'Eccellentissimo Signor Prencipe Borghese ...

Alloggiò l'Hospedale della Santissi ma Trinità Pellegrini num. 3072.

GIOVEDI Santo 14. Fù la Statione à S. Gio Laterano.

Si esposero le solite orationi correnti delle 40. hore nella Chiesa del-

la Santiff. Trinità de Pellegrini.

Sua Santita tenne Messa Papale in Capella di Sisto al Vaticano, che la cantò il Sig Card. Barberino, doppo la quale porto processionalmente per la Sala Regia il Santissimo Sacramento al Sepolero nella Capella Paolina, che in quest' Anno santo si vno de'più superbi, e vaghi che mai si sia veduto, del quale apparato ne accennarò solamente la solanza per non distondermi troppo, come anco sarò degli altri riguardeuoli Sepoleri eretti in questo occorrenza nell'altre Chiese di Roma.

Sopra dunque la porta della Paolina era vn bellissimo Quadro dipintoni vna Colomba col ramo d'olino in bocca volante verso l'Arca con queste parole:

In Innocentia ingressus:

Dall'vno, e l'altro pariete collaturali di detta Sala Regia fivedenano parimente de'medefimi Quadri dell'istessa mano vagamente dipinti con altri dinersi emblemi, e motti, tre alla mano dritta, ch'erano. Vna Colomba sopra vn sasso vicino à vn rino.

In fortem Domini .

Vn'altra sopra alcune spiche di grano in atto di beccarle.

Innocens esca.

Vn Monte Caluario in faccia ad vna Catedra Pontificia.

Quis ascendet in Montem Domini, quis stabit in loco

sancto eius Innocens.

Gl altri alla man finitra erano. Vna Colomba vicino puro à vna riuo con alcuni gigli intorno.

Munditia , & amænitate .

Alcuni Gigli, che soprauanza a ano ad altra turba di Fiori minori in vn campo.

Lucis aterna candor.

Altri Gigli pure, che circondauano vn sasso col motto.

Pauit eos in innocentia cordis.

Sopra quel colonnato, che in detta Sala viene à corrispondere per dritta linea in faccia alla sudetta porta della Paolina, era vn bel Portico finto d'argento con molti lumi intorno, che teneua nel suo vacuo vn Regno del Papa circódato da alcune nunolette con questo motto.

Regimen ab alto.

Intorno alla Saia nelle loro debite distanze scompartite erano poste molte statue di rilieno sopra i loro piedestalli tocche tutte d'argento,

che teneuano groffi cerii accefi in mano, come anco fopra il corniciono d'essa erano infiniti lumi, che rendeuano vua non men bella, chericca vista à gli occhi.

Il Santifs, Sepolcro poi nella Paolina non poteua effere ne più maeftolo, ne più proportionato alla qualità del luogo, ne più corrispon-

dente alla grandezza , e magnificenza d'vn Papa .

Fingeua vn longo sfondato di ricche, e ben'ordinate colonne tocche tutte d'oro, e d'argento firillente d'ordine dorica con la sua volta della medesima materia, che dall'infinità de' lumi, che nascondeua, riccue-ua vn'anima così chiara, e risplendente, che pareua di stare anzi inven luogo illuminato dal Sole, ch'in vna Capella chiusa da per tutto all'aure del giorno.

Dalle due pareri di detta Capella si vedevano medesimamente sinti doi altri superbi Colonnati pieni d'oro, & argento strillenti adornati ti di lumi, e grosii cerijin mezzo de quali in nobile artiscioso arabesco vi si leggeua questo verso Héroico, cioè in quello à mano manca all'entrare in detta Capella/

Nec superat serpens:

E nell'altro à mano dritta.

Nec felleus inquinat Ardor.

E tutta detta Capella era rempestata di lumi, & adornata di molte sigure di rilicuo sinte d'argeto con grossi cerii in mano, & arrichita di diuersi ricchissimi, & ingegnosi arabeschi sinei d'oro, e d'argento, disegno del Padre Gio Maria da Bitonto Agostiniano celebre Architetto, &

Ingegnere.

Fatta questa suntione si portò Sua Beatitudine alla Loggia della benedittione, e letta ad alta voce dall'Eminentissimo Signor Cardinal Maildachino vitimo Diacono la Bolla in Cœna Domini, sulminò la scommunica, e poi diede la beneditzione al Popolo, che numerossimo vi era concorso, & in quest'initante sparò Castello Sanc Angelo, e si sciollero le Campane. Doppo si trasserialla fala de' Duchi, oue sec la solita cerimonia di lauare i piedi à 12. poueti vestiti di pano bianco all'Apostolica rappresentanti li 12. Apostoli, e si setui anco à tauola, nelle stanze di sopra, e diede à ciascheduno di loro vna medaglia d'oro, & vna d'argento.

Il Magistrato Romano, nelle stanze di S. Gio. in Laterano assisticà à Signori Guardiani della Compagnia del Saluatore mentre sautoro piedia 12. Poueri, & nella Chiefa di detto Santo stere espostas ù l'Altar Maggiore la Tauola, doue Nostro Sig. Giosù Christo sege la cenaco' suoi Discepoli, e vi si mostratono se teste de Santi Apossoli.

Dà Signori Guardiani della Madonna della Cófolatione 6 lauarono pure i piedi à 12. Poueri, che refeireno di bianco, e gli diedero quella mattimattina a definare, feruendoglidi propria mano.

Nelle Chiese di S. Andrea delle Fratte, di S. Agostino, di S. Lorenzo in Damaso, di S. Giacomo Scosa Caualli surono veduti bellissimi sepolori, ma in particolare in quelle prime di Santa Maria in Via, oue era, vna bellissima prospettiua, che siguraua il Monte Caluario con il Santissimo Sepoloro più à basso, e sotto ad essi vn'Inferno aperto, quando Christo doppo la sua morte entrando in esso sepoloro più a basso, e sotto ad essi vn'Inferno aperto, quando Christo doppo la sua morte entrando in esso sepoloro più a di Caltello; secondo di San Chirico, oue mirauasi ancora il Monte Caluario condiuerse sigure in varii atteggiamenti, sopra il quale apriuasi di quando in quando vn bellissimo nuuolato, e compariuano tre Angeli l'vno doppo l'altro, che rappresentauano in musica all'Eterno Padre i tormenti sossiti dal suo Vingenito in Terra, e gli mostrauano gl'instrometi della sua fiera Passone: le parole surono compositione del Molto Reuerendo Battelomeo stusara Parochiano di detto S. Chirico, cioè.

Ang. I. Del tuo Figlio innocente,

et tio Pigno innocente, Che per l'altrui fallire afflisse à torto Gente cruda inhumana, Mira Padre del Ciel trosco dolente. Con queste suni il prese, E sacrilega man così l'offese, Così bendozli i lumi, B Proseta di seberno Indoninar gli sco

Delle sue certe offese incerto il Reo. Ang. 2. A questa dura pietra,

Gom'altra ptetra fosse, auuinto espose Di cento aspri slagelli à scolpi cradi Innocente bersaglio i membri ignudi : Indi si crudo ornato

Diegli à Rè di dolor popolo ingrato.

Ang.3. Poi su quel duro legno Quindi bebbe di labbri il fele,

Al sen piaga crudele,

B questi (à pie satiche empia mercede) Fissero al Tronco ser la mano, el piede.

A tre. Giuffe dolore ,

Gh'il Ciel contrista, Alle beate menet affage il cuorez Quindi firti di pace Piangiamo à torto Dell'Autor de la vita il Figlio morto :

Sotte

Sotto al sudetto Monte Caluario era collocato il Santo Sepolero, e vi si mirauano le Marie dolenti, e Gioseppe ab Arimathia, che con alcunialtri Ministristauano in atto di sepellir Christo nel monumento; e dall'una parte, e dall'altra in divisi luoghi vederiansimmato dritta il Limbo da cui si ritoglicuano da Christo Adamo, e d'Eua, & altri Santi Padri, e dall'altra à mano sinistra la grotta, que pentito del suo se della sua negatione l'Apostolo San Pietro piangena amaramente, tutto capriccio, e disegno del Signore Antonio Alemanni Piorentino.

Terzo, & vitimo di San Giacomo della Natione Spagnola, oue era vn sontuosissimo Theatro, rappresentante i Cicli, e prospettiva di Colonnati finti d'oro, e d'argento con molti vasi con le piante, e verdure finte d'argento, circondato tutto da nunole, & arricchito d'innumerabile argenteria, e da altri maghi adonnamenti, e da numero grande di lumi, che l'animanano per di dentro; il disegno su del Signor

Gio. Paolo detto il Todesco.

Nella Chiefa della Rotonda la Compagnia di tutti i Santi incominciò va fuperbittimo apparato per celebrare l'essequie, e la memoria, del Santo Sepolcro di Christo, che però per ester la machina, e l'inuentione riuseita troppo grande, e discile nella essequitione, non porè terminarsi, e principiarsi come haueuano stabilito i Fratelli, e quelli Virtuosi di detta Compagnia ; l'apparato nondimeno, che su sinito il Venerdi santo, era nella seguente sorma.

Sopra la Porta medefima sù la piazza, che conduse giù nell'atrio della Chiefa,leggenanti in vn cartello dipinto à chiaro ofcuro queste.

parole.

O Vos omnes, qui transitis per viam Attendite, & vide te si est dolor sicut Dolor meus.

Sopra la porta della Chiefa vn'altro con queste parole.

Egreaimmini Filiæ Sion, & videte Regem Vestrum In diademate quo coroni vit eum Mater sua.

Nell'entrare in detta Chiefa crano doi belliffimi Quadri dipinti ad olio viio alla destra, l'a tro alla finistra mano, nel primo vii San Pietro con queste parole.

Egressus Petrus fleuit amare.

Nel fecondo vn Giuda, che resta sospeso all'Arbore.

Abiens Iudas laqueo se suspendit.

Sù l'Altar Maggiore vn Christo Crocifisso pure dipinto ad olio conquesto verso in vna fascia volante.

Respice Mortalis pro te datur Hostia talis.

Sopra i Capitelli de' doi Pilastri del Choro de' Signori Canonici da vna parte la Madonna Santissima in atto lagrimoso col motto.

Illius animam doloris gladius pertranssuit .

E dall'altra la Veronica col Volto Santo tutte doi pure dipinte ad

Non erat ei species neque decor.

Sopral'arco del Choro sudetto leggeuasi in vn'altra cartella, che, veniua àseruire d'anima, e di motto ad vna vaghissima Croce tutta piena di lampadini, questo senso.

Sicut exaltauit Moyses serpentem in deserto, Sicexaltari oportuit Filium hominis.

o Soura il Cornicione, che gira intorno alla Chiefa, e che da per tuteo veniua illuminato da lampade, & adornato da diuerfi inftrumenti della Paffione di Christo dipinti à chiaro scuro in Ouati, e ripieni di lampade, si vedeuano in proportionate distanze collocate le seguenti figure à chiaro, e scuro.

Vn Gioseppe, che si caua dal pozzo per vendersi, con il motto di

fotto.

In Ioseph venditur.

Isahac sopra la catasta di legna per sacrificarsi.

In Isach immolatur.

Vn'altro lsaach pure coile legna soura le spalle andando al luogo del facrificio.

In I faach bainlat fibi Crucem .

Caino , ch'vecide il fuo fratello .

In Abel occiditur.

Giona, ch'esce dalla Balena.

In Iona sepelitur, & resurgit.

Mosè colla Croce, & il serpente.

In Serpente aneo crucifigitur.

Vn'altro Mose, che percotendo colla verga la pietra ne fa scaturir l'acqua

Petra autem erat Christus:

Vn Sacerdote, che prepara, e taglia le Vittime.

· Os non comminuetis ex eo.

Sotto ad effo Cornicione in tutti quei vacui delle nicchie, e fineftroni finti, era collocato vn Profeta dipinto à chiaro feuro, e furono li feguenti, con anco i feguenti motti, ch'in grandissimi cartelloni si . feompartiuano frà l'vno soatio, e l'altro di detti fenestroni.

- Vn Dauid . Sient Onis ad occisionem ducetur , & quasi Agnus coram

tondente se obmutescet .

Icremia. Post Hebdomadas septuaginta duas occidetur Christus,

Daniel Adfliterant Principes convenerant in vnum adversus Dominum,

minum , & aduerfus Christum eius .

10cl. Cogitauerunt fuper me consilia dicentes, mittamus lignum in panem eius, & eradamus eum de terra viuentium.

Abdias . Homo pacis mea in quo speraui, qui ederat panes mees ma-

gnificauit super me supplantationem .

Necesse est impleri omnia, qua scripta sunt in lege Moysi, & Prophetis, & Psalmis de me.

Amos, É qui per venir rotto l'ordine dall'arco della Porta di efficielle per forcia di efficiell

Chiesa non seguina il Cartello, ma quest'altri Proseti, e Cartelli.

Sophonia. Epoi Naum. Foderunt manus meas, pedes meos, dinumerauerunt omnia offa mea.

Giona. Dederunt in escam meam fel, & in siti mea potauerunt me

aceto .

Michea . Erit in die illa dicit Dominus occidit fol in meridie , & te-

nebrescere faciam terram in die luminis. Oca. Corpus meum dedi percutientibus, & genas meas vellentibus,

faciem meam non auuerti à conspuentibus in me.

Ezechielle. Diviferunt sibi vestimenta mea, & super vestem meam miserunt sortem.

Isaias . Vulneratus propter iniquitates no stras, attritus est propter

scelera nostra, & liuore eius sanati sumus ?

Nel primo Altare à mano manca nell'entrare in Chiesa per proseguie con ordine i misteri della Sacra Passione, era vn bellissimo Quadro della Cena di Christo dipinto ad ollo, come erano dipinti pari mente a 1 olio per non replicarlo più gli altri quadri, che soggiungerò, confopra queste parole, in vn cartello. Ante diem sessim Pascha sciens Iesus, quia venit bora eius, ot transcat ex hoc Mundo ad Patrem cum dilexisse su su reant in Mundo; in sine dilexiteos.

Nella Capella, che segue, Christo quando laua i Piedi a suoi Discepoli. Cana sacta sum accepisset Lintheum precinxit se, deinde misse

aquam in Peluim, & copit lattare pedes Discipulorum.

Nel lecondo Altare Christo quando fa Oratione nell'Horto .

Apparuit illi Angelus de Cœlo confortans eum o factus in agonia prolinius orabat, & factus est sudor eius sicut gutta sanguinis decurrentis in terram.

Nell'altra Capella, che segue, Ginda quando da il bacio à Christo.' Venit Iudas Ischariotes vonus de duodecin, & cum eo Turba multa,

& manus iniecerunt in lefum , & tenuerunt eum .

Nel terzo Aitare Christo auanti ad Anna. Adduxerunt eum ad Annamprimum, misst autem eum Annas ad Caipham Pontificem, vhi Scriba, & Fharifas conuenerunt, & vnus Ministrorum dedit Alapham Iesù.

L 2 Nel-

Nell'vitima Cappella à questa mano Christo ananti Pilato Consilium inierunt Principes Sacerdotum aduerfus Iesum, vit eum morti trade-

rent , & vinctum tradiderunt eum Pilato Prafidi .

. Nel quarto, & vitimo Altare à questa mano Chtisto percosso, bestato da gli Hebrei. Viri qui tenebant Iesum illudebant et, & cedentes, & velauerunt eum, & percutiebant saciem eius, & interrogauerunt eum dicentes. Prophetizza qui est, qui te percussit.

Era poi nell'altro primo Altare dalla parte, e dal corno dell'Epilola per venire in giù alla porta fegurando l'ordine sopradetto Christo, quando è condotto ad Herode. Pilatus vi cognouit, quod de Herodis potestate esset, misse cum ad Herodemsseurit autem eum Elerodes, & illusti mdutum veste alba.

Nella Cappella, che segue, Christo alla Colonna. Videns Pilatus, quod nibil trosseret lauti manus coram Populo, & apprebendit Iesum

& flagellauit .

Nell'altro Altare Christo Coronato di spine, colla canna in mano.

Exuentes eum clamidem coccineam circundederunt plettentes coronam
de spinis posnerunt super caput esus, & arundinem in dexterus
eius.

Nella Capella à quest'Altare sussignente l'Ecce Homo. Exiuit Iefus portans coronams spineam, & purpureum vestimentum, & divit Pi-

latus. Ecce Homo.
Nel terzo Altare Christo, che porta la Croce. Tunc Pilatus tradidit Iesum Indais, ve crucifigeretur, & baiulans sibi Crucem exiutt in

eum, qui dicitur Caluaria, locum.

Nell'vitima Capella la Madre Santissima venuta menoper il dolore, & l'altre Marie in atto di lagrimare con Gioseppe ab Arimathia, & altri Ministri, che lenanano Christo di Croce. Post bae roganit Filatum Ioseph ab Arimathia, vet tollerot corpus Iesu, & permist Pilatus.

E nell'vitimo Altare quando Christo è portato d sepellite nel manumento. Ioseph accopto corpore lesa inuoluit illud in Sindone munda, & possit illud in monumento suo nouo, quod exciderat in petra-

faxum magnum ad Offium Monumenti.

Si era anco stabilito dalla sudetta Compagnia di rappresentare tutta la Passinne di Christo in voce; come l'hauena rappresentata in pitture, che però per l'hore 12, del Giouedi Santo donena discorrere il Padre Francesco Maria da Taggia Cappuccino de l'vitinia Gena di Christo co suoi Discepoli.

Alle 13.11 Padro Fra Romualdo da Napoli dell'Ordine de' Minima,

della lauanda de' piedi.

Alle 20. il Ren. Padre Bonisatio Canicchi da Finale Agostiniano Reg-

gente di Cailliari, dell'Oratione nell'Horto.

Alle 23. Il P. Luigi Spinola della Compagnia di Giesù, della prefit.

di Christo.

Alle 24. Il P. Frà Bonauentura di S. Suglielmo Definitore Generale degi' Agostiniani Scalzi, della Presentatione di Christo auanti ad Anna, e Caisa Prencipe de' Sacerdoti.

All' vn'hora di notte il Padre Frà Raimondo Randoli Domenicano Lettore nella Minerua, degli scherni, che secero à Christo i Mini-

stride'Sacerdoti col velargli, e bendargli gl'occhi.

Alle 2. Il Padre Pietro Antonio Bonfiglio Sommafco, della Prefentatione di Christo auanti Pilato, & Herode.

Per le 11. poi del giorno seguente del Venerdi Santo il P. D. Giuseppe

Palermo, della Flagellatione di Christo.

Alle 12. il P. Maestro Lorenzo Maria Brancaccio Carmelitano, della

Coronatione di spine.

Alle 13. il P. Maestro Ferdinando di Castel Giouanni 62-

Alle 20, il P. Girc

litani Scalzi, \*

All

ce di All

Carm.

Sepoltura di Christo.

Alle 2. Il P. Maestro Angelo Nuzza da Grottola Domenicano Penitentiero in S. Maria Maggiore, de dolori della Madonna Santiffima. Mà perchè, come si è detto di sopra, non sù sinito à tempo tatto il penifero, e la machina, così ne tampoco su seguito l'ordine de Dicitori, alcuni de quali sermoneggiarono, & altri no, e quelli spezzoni, senza, hauersi hauuto risguardo all'hore, & a' tempi sudetti determinati.

In Capella al Vaticano il giorno fu cantato il 2, Offitio coll'inter-

uento del Parpa.

Il giorno doppo pranzo la Copagnia de'SS. Vincenzo, & Anastasio dell'Vnjuccsità de'Cnochi andò processionalmente à S. Pietro.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina fù la sera canta-

to da' Musici di Capella il secondo Offitio.

Verso le 2- hore di notte l'Archiconfraternità della Madonna del Confalone is inuiò processionalmente in visita delle facre Reliquie à S. Pietro con un stendardo il più bello, e più ricco, che se ne sossero duti in quest'anno, dissero di valuta più d'ottocento seudi, ac-

C Coogle

compagnata da quattro Eminentiss. Cardinali Barberino, Orsino, Este, e Giori, e dall'Eccellentissimo Signor Bail Valenzè Ambasciator Residente di Francia, ch'egli sece l'inutto, e da molti Prencipi, e Nobiltà Francese, e Romana, trà quali su ll Prencipe di Carbognano Capoprocessimo diessa, al Baron Neri Frorentino Capoconsortatore, andò con bellissimo ordine, e portò doi ricchi, e superbi misteri, il primo d'una Madonna del Consalone illuminata pre di dentro da molti lumi, siche per tutte l'altre partisaccua il medesimo essetto, che la parte dauanti, l'altro d'una Madonna Santissima, e di Christo già morto in bellissimo atto in grembo della Vergine, & alcuni Angeli intorno, opera, e disegno dei Signor Caualier Alessandro Algardise questo si stimato, e co gran ragione, il più bel misterio di quest'anno; era seguita da moltra tetti, e da molte saccole in molti luoghi d'essa Processione scopartite.

Circa le 4. hore sonate medesimamente per il sudetto essetto si in-

37:

86

6 22

reltandoui solo gl'Eminentissimi Signori Cardinali Pallotta, e Mai dachino, e l'Eccellentissimo Signor Duca dell'Infantade Ambasciator Residente di Spagna, che sece l'inuuto, che si numeroso, e nobile di moltissimi Spagnoli, e Prencipi, e Titolati Romani; il Capoprocessione, si il Sig. Prencipe di Caserta figlio del Sig. Duca Gaerano, se il Capodconsortatore il sig. Conte Pepoli Bolognese.

La spesa della cena de' Pellegrini all'Hospedale della Santissima Trinità si sece dall'Illustrissimi Signori Marchesi Valerio Santa Croce, e

Tiberio Astalli.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num.

2939. Donne 640.

VENERDI Santo 15. Fù la Statione à S. Croce in Ierusalem, ouesi mostrarono le Reliquie. La mattina Sua Santità tenne Capella al Vaticano, oue cantò Messa il Signor Cardinal Ludouisio Penitentiero Maggiore.

In 5. Pietro si mostrarono il Volto santo, la Lancia, e la Croce.

In 5. Pietro si mostrarono il Volto santo, la Lancia, e la Croce.

In 5. Pietro si mostrarono il Volto santos.

In Crocisso.

In

In Capella fi cantò il doppo pranzo il terzo offitio.

In questo giorno il Signor Cardinal Ludouisio Penitentiero Maggio-

re in S. Pietro ascoltò le confessioni, & i casi riseruati.

Doi barchette, che traghettauano le genti da Ripa grande alle Salare per andare à S. Paolo, per essere vna di queste coltna di popolo, si annegò, e l'altra volendola soccorrere, per essere anch'ella con molta, gente, diede la volta, siche vi rimasero associate, come si disse, da quindeci, ò sedici persone dell'una, e dell'altra barcha, e si da notare la sedeltà d'un Cane non molto dissimile da quello, che racconta Plinio nel cap. 40. del 8. Libro della sua Historia naturale, che vedendo cadere il suo padrone nell'acqua, gli s'appigliò tanto sotte alli capelli, che lo sociame tanto, sin ch'arriuato aiuto d'alcuni Marinari, che si misero à autoto, si saluato da essi.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina sù cantato la sera il terzo Offitio da'Musici di Capella, doppo il quale sù fatto un bel-

lissimo prego al Crocisso.

Il doppo pranzo andarono processionalmente in visita delle sacreReliquie in S. Pietro le Compagnie della Madonna del Suffragio in Stra
da Giulia, che haueua satto vn bellissimo misterio, quale per essere di
prospettiua, siche vi bisognauano de'lumi per comparire, e non hauendo potuto ottener licenza d'andar di notte, lasciò di portare; delleStimmate, di Campo santo della Natione Todesca, e i Padri Carmelitani della Traspontina con cinque bellissimi misterij della Passione, rap-

presentando il Mortorio di Christo.

Circa le tre hore di notte sonate la Venerabile Archiconstaternità della Santissima Trinità de' Pellegrini andò per lo medessimo esfetto à S. Pietro; portarono il Crocessio gli Eminentissimi Pallotta, Orsino, e Raggi; altri Eminentissimi Verospi, Gabrielli, Ludousso, e Maislachino, Cosonna, Cenci, Vidman, Barberino, de Lugo stuorirono la Processione col loro interuento, come anco il Magistrato Romano auanti il quale portauano tre Gentishuomini per lui le torcie accese in mano con i suos sedelli, doppo cui seguiua l'Eccellentissimo. Signor Prencipe Ludoussio insieme con altri Ossiciali Maggiori di detta Archiconstaternità vestiti tutti di sacco, il Capo Processione su il Signot Prencipe di Gallicano, la turba poi de' Pellegrini in detta Processione si quasi infinita, si che si dissenda processione quasi a quattordici in quindici mila persone, essendoui state 2500, torcie di cera bianche, altretante di torcie grosse à vento, & altretante siaccole di cera di peso d'una libra l'una.

La spesa della cena de' Pellegrini nella Trinità in questa sera su fatta

dal suderro Sig. Prencipe Nicolò Ludouisio.

De' Pellegrini in questo giorno no se ne potè tener certo coto, poiche su inco-

incominciato dalla mattina, fino à tre hore dinotte ad apparecchiare, e sparecchiare le tauole, perche non si poteua filtere al numero infinito de' Pellegiini , mà folo si potè tener conto di 12000. Pellegrini, e di 1300 Donne, si che si potè dire, che questo giorno fusse stato vna Cotte bandita per i poneri Pellegrini.

SABBATO 16. Fù la Statione à san Gio Laterano, oue nel lauacro di Coltantino Imperadore si seccil solene Battesimo di doi Hebrei,

e d'va Turco, e si mostrarono le Teste de' Santi Apostoli.

Fü Messa Papale in Capella al Vaticano, e sparò Castello alla Gloria, e si sciolsero le Campane.

Furono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore alla Santis-

finia Annunciata del Colleggio.

In questa matti na nella Chiesa di S. Maria in Vallicella detta la Chiefa Noua stette esposto il corpo del desonto Capitano Antonio Tarino Barigello di Roma morto in questa mattina vn'hora, e mezza auanti giorno.

La spesa della cena de'Pellegrini alla Trinità secesi in questa sera da.

Monfig. Girolamo Boncompagno Primicerio.

Alloggiarono nell'Hospedale della santis. Trinità Pellegrini nu. 1494 Donne 380.

Giunse in questa settimana Monsig. Siluestri Vescono di Macerata con il Marchefe suo Fratello per conseguire il Santissimò Giubileo.

DOMENICA 17. Festa di Pasqua di Resurrettione la Congregatione della Santissima Resurrettione della Natione Spagnola volle tinouare in quell'Anno si memorabile le feste tralasciate da lei per molti rispetti fin dal principio del Pontificato della sel, mem, d'Vibano VIII. per molt'anni in questa notte del a Santissima Resurrettione di N.Sig. che però ne scriuerò l'apparato, e la rompa, che su vna delle più

belle, e più magnifiche, che ella faceffe in alcun tempo.

Frima dunque si sbarrò il Cerchio agonale detto vo garmente Piazza Nauona attorno da capo a piedi con traui, che formauano Archi num, 116. col loro frontespicio similmente di traui, posauano sul piano de gl'Archi sudetti cinque lanternoni per ciascheduno colorati, وم quattro altri per ogni parte di detto frontespicio, ch'ascendeuano al numero di 13, effendoui in cima nel mezzo yna padella di miftura di faoco, e tra vn'Arco, e l'aitro la punta del trauc sostenena vn'altro lanternone, che tutti questi lumi ascendeuano al numero di 1600. in circa .

Sopra la fontana incontro à S. Giacomo fù eretto vn bellissimo Arco à quattro faccie d'ordine composito d'altezza sopra palmi 100, con i fnoi piedestalli, e base, e colonne scannellate num 2, perfaccia co i capitelli, fopra de' quali veniua l'Architaque con il fregio, e cornicione,

su'l

su'l quale era il frontespicio rinuolto. Entrauano à posare sopra i Picdestalli di dentro similmente le contracolonne, che sostenuano l'altro frontespicio di dentro intiero à punta, che ne sianchi haueua i suoi pilastrelli, che sostenuano Aguglie, e di sotto veniuano à lasciar tra le Colonne, e Contracolonne per ogni parte. Coronauasi tutta la machina da vn basamento ottangolo in sorma di corona Imperiale, nel cui giro si vedeuano molti sinti cristalli ouati, e tondi, che sembrauano Zassiri, Smeraldi, & altre gioie. Era nella faccia volta à S. Giacomo nel Picdestallo, che sostenua la Colonna, dipinto di suori vno scudo d'arme in cui cra vna coechiglia, e nella faccia della colonna sinistra, cioè nel Piedestallo vn Bordone, e dentro al Piedestallo destro vna Palomba, arme di S. Santità, con le Chiaui, e la Mitra, intorno alla quale si leggeua il seguente motto.

Vt Thefauros Anni Sanctificationis aperiam.

Di dentro al Piedestallo della Colonna sinistra vn Tempio con sonte in mezzo.

Decor Domus Domini .

Difuorial Piedestallo destro mezza figura armata con tre picchenella destra, e due dardi nella finistra con lettere.

HISPANIA.

Nel Piedestallo della Controcolonna destra di fitori vna testa di Donna con torre sopra, & vna mano piagata in mezzo.

Fidei , & fortitudinis caput .

Nel Piedestallo della Colonna sinistra di fuori vna testa di Donna, con man'armata, che teneua vn'arco, da vna parte vna torre, e sopra vn'altra mano armata, che le leua l'elmo di testa.

Religioni , & Imperio .

Nel Piedestallo della Controcolonna era vna figura di Leone dormiente, e coronato; su la schiena vn'altra coll'insegna in mezzo della, quale X. P. X. cioè Pax, & intorno

Perpetua securitas.

Dall'altra faccia incontro al Palazzo de' Signori Pamfilij nel Piedeftallo della Colona destra in faccia era vna Croce de' Signori Caualiera di S. Giacomo dentro vna Targa, e nel sinistro Piedestallo vna Cocchiglia. Di dentro al Piedestallo destro vna Croce radiata.

Libertas publica.

A finistra di dentro vn Tempio .

Saculum Nouum.

Di fuori à destra alla Colonna vna Palomba volante con vno scettro in bocca, e sei freccie trà l'ali.

Prouidentia Numinis.

Net Piedestallo della Controcolonna vn'Ara con suoco sopra, & vn. Sole à rissesso.

M Fali-

Falicitas faculi.

A finistra di fuori la Colonna vna Donna, che teneua nella destra, vn Mondo con la Croce, e sopra vn'Ara con fuoco, e nella finistra vna penna di freccia a guisa di remo.

Salus generis Humani.

Nel Piedestallo della Controcolonna vn Vecchio auanti vna Torre, che teneua similmente nella man destra vn Mondo con la sua Croce, e nella finistra vna picca.

Salus Reipublica.

Dalla parte dell'Arco, che riguardaua a piedi la piazza, e la strada, che conduce à S. Pantaleo, era nel Piedestallo della Colonna destra vna Luna, & in quello della sinistra alcune Stelle quarti dell'Arme dell' Eccellentissimo sig. Ambasciator di Spagna Duca dell' Infantado, dentro il Piedestallo della Colona destra vn'Ara con vn'Agnello sopra dormiente, quale haueua da vna parte vna pieca con vno seudo appeso, dall'altra vn arme in asta.

Et armis Prouidentia.

Nel Piedestallo della finistra di dentro vna Donna armata sedente sopra vno scoglio, che teneua nella finistra mano i fasci Consolari.

Nouissima gloria plusquam prima.
Di fuori alla Colonna vna telta di Lupo.

Munita Ilerda .

Nella Controcolonna vn braccio armato, che impugnana vna picca, con fogra cinque stelle

Et Affranio , & Petreio Gloriofi ..

A finistra di fuori la Colonna vn Mare con Hole, con vna Testa di Leone coronata, e sopra vn Sole à rissesso.

Imperat vbi illuminat .

Nel Piedestallo della Controcolonna doi mezi Leoni giacenti con le brache alzate à bocca aperta coronati vno di corona Imperiale, l'altro di Reale, e sopra vn'Aquila similmente coronata.

Pietas , & Fortitudo Principis .

Dallaparte poi, che niguardaua il capo della Piazza nelle faccie de Piedestalli destra si vedeua vno scudo con vna sbarra, & à sinistra due sbarre incrociate con altre nouelle sbarre, quarti dell'Atme del sudetto Eccellentissimo Sig. Ambsciator Cattolico.

Aue Maria gratia piena.

Dentro à destra la fabrica del Campidoglio.

Et adificat, & cuftodit.

E dentro la finistra la Chiesa di S. Pietro . Vaticanis Sacellis infignitis .

Alludendoss al Campido glio terminato, & alle Capelle, ornate in-

S. Pietro da Sua Santità. Di fuori alla Colonna deftra X. P. X. Salus Populi.

A finistra di dentro similmente vn braccio, che impugnaua vna Lancia con vn'insegna con

X. P. X. Orbis Terra Fundatori .

Di fuori à destra vna Donna, che sedeua tenendo vn mezzo cerchio di Zodiaco, & vna misura nella sinistra, e sotto a piedi vn globo, e'nella mano destra vna Tazza.

- Latitia fundata .

Nella controcolonna deltra vn'altra Donna con vn cornucopia nella finistra, e nella destra vna Palma.

Hilaritas Temporum.

Ne' Piedestalli, che non sosteneuano cosa alcuna per esserui il vano trà le Controcolone in quello à destra verso il Palazzo de Signori Panfilij erano queste parole, cioè à destra.

Soli suftitia in occafu renascenti , & nouum immortalitatis diem aperienti Pietas Hispana P.

A finistra.

Ex Agone mortis reducem Christum meritò triumphali pompa excipit Agonale Forum, ot obi certauit superstitio, ibi triumphet Pietas.

Dalla parte di S. Gicomo à destra.

Hiberica letitia Pompagemina vtrumque Orbem sceptri vnius salicitate Christiana side collustratum ad sestos dies ciet Christum redinium Dalla linistra.

Nox hac folis aterni terrestribus non minus, quamcœlestibus luminibus nitet, clarior agyptia nocte quo sanctior dabat illa diem, Ha: Deŭ .

Nelle quattro Nicchie didentro si leggeuano questi attributi, &

epitheti.

Seruatori , Triumphatori , Victori , Pacifico .

Dabafio di dentro si che veniua ad empire il Vacuo di turto il Theatro era va fepolero, fopra il quale vedeuali Christo resurgente con infegna inargentara per due volte grande il Naturale tutto di rilicuo messo adoro. Haucua il sudetto sepolero ottofaccie, nella faccia grande incontro al Palazzo sudetto era dipinta va Anatra sopra va balaustro, che finiua con va piede cauallino con questo motto.

Dalla parte di S. Giacomo vna Fenice nel rogo col Sole à rificifo.

Se libenter funerans renouat.

Dalla parte, che rifguardaua la strada di S. Pantaleo vn'Aquila vo-

Sub ombra alarum ...

2 DIARIO DELL'

Da quell'altra, che rifguardaua la piazza vn Pellicano, che si, suena per i suoi sigli morti.

Eius cruore resurgunt .

Ad vn'altra .

Apud te fons Vita.

Alla terza.

De fontibus Saluatoris.

All'vltima .:

Salientibus in vitam arernam:

Sopra il coperchio delle quattro faccie maggiori erano queste parole.

Et erit sepulchrum eius gloriosum.

- Sopra il frontespicio riuolto da ciascuna delle parti posana vn'Angelo fedente, quello al destro dalla parte di San Giacomo teneua inmano vo mistero della Passione, ch'era delli chiodi, l'altro à Sinistra il Volto Santo. Quelli della parte del Palazzo sudetto de' Panfilii I'vno alla deftra la Corona di spine, l'altro alla sinistra i Flagelli. Dalla. parte incontro alla firada fudetta di S. Pantalco il primo la Velle, il fecondo à finiltra la Colonna. Dalla parte, che rifeuardana tutta la. piazza quello à deltra la Lancia, l'altro à finistra la Sponga. In mezzo al frontespicio di dentro aguzzo tral'vno, el'altro cartoccio del rinuolto erano collocate quattro arme bellissime sostenute ognuna da. due Puttini: le due, da capo, e dalli piedi della piazza erano di N. Sa INNOCENZO X l'altre due di Sua Maestà Carrolica: Il fregio era. dipinto di Palombi, Leoni, Torri interzate; e le Controcoloine, e Pilastrelli, Fogliami, Festoni, Piedestalli, Colone, e tutto l'Arco in fine nelle Cornici, Basa, Capitelli, Carrocci, Festoni sparsi, & altri membri erano messi ad oro, che con 1400, lampadini in questa notte precedente à questa mattina fecero, vna mostra molto vaga, e nobile.

li Sopra l'altra foutana dal altro capo della Fiazza si era eretto vn'Arco, simile à quattro-fàccie, d'ordine dorico, e questo da basso nelle faccie grandi de' piedestalli in vece d'imprese haucua queste parole. Alleluia, Nell'altre faccie de' Piedestalli crano spasi diuersi Quarti dell'armi dell'Eccellentissimo sudetto Signor Ambasciator Cattolico. Posauano sopra le Colonne scannellate Architraue, Fregio, e Cornicione, che sostenano otto Agugliette con i suos Piedestalli, enel fregio eramo dipinre Palombe, & Armi d'Aragona, sopra le Controcolonne posaua vo solo Frontespicio per parte non però intero, ma rinuolto, sopra il quale per ogni parte si vedeuano due figure sedenti, quelle che risguardauano verso Torsanguigna l'una à destra era la Carità, l'altra, a sinssitua la Giustita. Dalla parte di dentro la piazza la figura a mano

destra rapresentana la Fede, e quella alla sinistra la Chiesa, in mezzo alle quali da ambedue le partiera l'Arme di Sua Santità, ch'empiua il vano di mezzo al frontespicio sudetto. Dalla parte verso la Pace, à destra era la figura della Prudenza, à sinistra della Temperanza, e, dalla parte opposta à destra l'Abbondanza, & à sinistra la Fortezza con l'arme in mezzo similmente di Sua Maestà Cattolica, e ne' canti di sopra in cima à pilastrelli erano l'altre Aguglie come di sotto, e sopra all'Arco il suo basamèto sostenente vna corona finta ingio cilata conforme l'altro Arco sormando Cuppola. V'era dentro vn'arca ottangola à guisa di sepolero, sopra la quale in vece di Christo resurgente, come nell'altro Arco, vedeuasi la B. Vergine tutta di rilicuo messa ad argento di grandezza per doi volte il naturale, e nelle quattro faccie, maggiori del sepolero erano queste parole.

Regina cœli latare Alleluia.

Nella volta dell'Arco di dentro era vna Palomba radiata, e tutto l'Arco dipinto di fogliamì, festoni, Cherubini, e d'altre vaghezze, messo ad oro con altretanti lampadini quanto quelli dell'altro Arco. Si vedeuano sù quella sbarra, che s'accennò di sopra, quattro Archi traui doi dalle teste della piazza, l'altri dà fianchi, che risguardauano l'vno al vicolo, che conduce à Piazza Madama, l'altro la strada verso S. Biagio, che non si poterono coprire per la breutta del tempo, mà solamente vi surono posti i cartelloni da ambe le parti con le seguenti parole. Nell'Arco, che risguardaua il Vicolo di San Pantaleo di dentro.

Non sicuti dies illuminabitur, & non illuminatio mea in delitifs.

Populus, qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam, habitantibus in regionem vmbra mortis luz jeta est eis.

In quello da l'altro capo della Piazza, che risguardana Torsanguigna di fuori.

Ecce Non pracessit, dies autem appropinquauit abiscite opera tenebrarum, & induite arma lucis.

Di dentro.

O verè beata Nox in qua Christus ab Inferis refurrexit, & nox sicut dies illuminabitur.

Ne gli altri doi da' lati in quello, che staua sul vicolo, che risgnarda Piazza Madama di suori.

Overe Beata Non tantis irradiata fulgoribus .

Di dentro.

Letetur Mater Ecclesia tanti luminis irradiata sulgoribus. Nell'altro incontro, che guardaua la strada, che porta à S. Biagio di dentro.

Gau-

94

Gaudeat Tellus tantis irradiata fulgoribus. Di fuori.

Lux orta est Iustis, & rectis corde latitia.

Vedeuasi ancora, oue è la porticella di S. Agnese, che risponde sù la piazza medefima, eretto vn'Altare bellissimo parimente mesfo tutto ad oro d'ordine composito con i suoi piedestalli, Colonne scannellate, Architraue, Fregio, Cornicione, e Frontespicio spezzato rinnolto, sopra il quale à destra posaua vna figura con vna Croce dinorante la Fede, & à finistra vno altra colla bilancia in mano, che significaua la Giustitia, ne' piedestallià destra, & à sinistra in faccia era. l'arme di Sua Maestà Cattolica, e di fuori doi Mappamondi. Di dentro posauano doi Angeli di rilicuo messi tutti d'argento inginocchioni grandi quanto il naturale, e nel vano di dentro della tauola erano nuuole in mezzo alle quali era vn quadro di S. Antonio di Padoua, e. questa machina auanzaua il tetto done appoggiana, e sù disegno del Signor Gio. Paolo detto il Todesco. Coll'occasione poi dello seccato, che per commodità de' Scarpellini, e de' Muratori quali lauoranano intorno al bellissimo disegno della Aguglia, e della Fontana non ancora terminato, il Sig. Caualier Carlo Rainaldi Architetto di tutta questa festa, e di queste machine volle servirsi di esso in formare vna sortezza colle sue porte finte alzatore cordonate, e co' suoi merli, e ne' suoi merli, e ne' fuoi canti quattro baloardi, in cima de' quali per ciascuno era vna loggia cinta di lampadini, che seruiuano per 4. Chori di musica, come anco ve n'erano quattro altri sù la medesima piazza, che rispodeano à questi, e sopra ad ogni loggia sudetta era vn Piedestallo, che sostenena vn' Aquila di palmi 20. in circa, che teneua nell'artiglio destro vn'Insegna rossa con arme detro di dinersi Regni di S.M. Cattolica.

Nel fenestrone di mezzo sotto il tetto del Palazzo dell'Eccellentiffima Casa Pansilia era collocata vi Arme di S. Santità dipinta dal Sig. Antonio Richieri Ferrarese satto a suoco artificiato, e nell'altri doi gigli con lapadini intorno, e nell'altre senestre à quelle della dellra vna Dona dipinta con vn Cornucopia, & à sinistra vn'altra có alcuni putti, che la prima significau a l'Abbondanza, e la seconda la Charità dipinte dal Sig. Gio. Battista Passeri Romano. Nella facciata di S. Giacomo nella putta del frotespicio era vn Sole di lumini, e sotto vn S. Giacomo a cauallo, che combatte in aiuto di Spagna per la Fede in mezzo à doi arme, vna di Sua Santità, e l'altra di Sua Maestà Cattolica, e sotto al rittatto del sud Santità, e l'altra di Sua Maestà Cattolica, e sotto al rittatto del sud santità, e l'altra di Donna con vn criuello in mano, e sotto i piedi vn'Amor lasciuo, che dinotaua la Purità. Dalla parte opposta vn'altra figura di Donna con vna collana d'oro, e con medaglione, che significaua la Liberalità. Dentro à destra la Charità, à sinistra

la Magnanimirà col Leone; & in mezzo à queste la Speranza coll'Anchora, e la Giustitia colla bilancia nelle mani. Di fotto nell'ordine da basso crano quattro Torri due col Leone sopra, e due coll'Aquila, recinte di Lampadini con molti altri adornamenti, e regoli dipinti a giallo arricchiti di lumini. Tra gli spatij dell'Archi sudetti, e della. Aguglia surono anco erette doi altre Aguglie di suochi artificiali consuo piedestall, e basamento coloriti à guisa di porsido altre da 90. palmini circa. Tutta la sudetta piazza attorno su recinta da quei che, vi haueuano case, e botteghe di palchi, di tauolati perveder in questa notte la sissa. Para luoco ad altri, e le loggie tutte surono adornate di bellissimi apparati; e particolarmente quella dell'Eccellentissimo Signor Duca ab Altemps à S. Apollinare, sopra la qualo vedeuasi vuo vago nuuolato con doi Angeli, che tencuano in mezzo vna Crocetutta di lampadini, che sece vn'essetto mirabile.

Furono sbarrate tutte le strade, e vicoli, che rispondono in detta. Piazza, e da tutte le parri surono scompartiti li Corpi di Guardia, accioche s'ouniasse ad ogni inconueniente, che potena nascere in questa mattina per la moltitudine della Gente ini concorsa in grandissi-

mo numero.

Circa finalmente le noue hore di questa mattina verso l'Alba incominciò la Processione da S. Giacomo sudetto accompagnata da molta Nobiltà con le torcie in molto bella ordinanza, con vna bellissima Imagine di Maria Verg, vestita tutta di bianco all'vso di Spagna adornata di gioie, doppo la quale segui il Santissimo Sacramento portato da Monfignor Colonna Arcinescouo d'Amasia sotto à un superbo, e sicco Baldacchino di broccato d'argento, portato da diuersi Canalieri Spagnoli, appresso il quale seguitò l'Eccellentissimo Signor Ambasciatore Cattolico, con gran numero di Signori, & affettionati a. detta Natione, e giunto all'altare sudetto di S. Antonio di Padoua su iui posaro il Santissimo per poco spatio di tempo, dipoi aniandosi di nouo la Processione, si diede suoco all'Aguglia da capo, entrata poi in Chiefa, e datofi fine ad effa fi diede parimente fuoco all'altra Aguglia, che tutte doi fecero vna vaghissima salua di tiri, & vn'esfetto molto ingegnoso, e l'Oratione delle 40, hore stettero in detta Chiesa tutte tre queste seste di Resurrettione.

Pù la Statione à S. Maria Maggiore.

Sparò Castello all'Alba.

Et in quelta medefima martina sua Santità col seguito del sacro Colleggio calò in S. Pietro, e cantò Messa all'Altare de' Santi Apostoli, e doppo hauere communicato li Signori Cardmali Diaconi, Ambasciatori de' Prencipi, diuersi Signori Titolati Forassieri, e parte della suafamiglia su portato in Sede Pontificale alla solita Loggia di San Pietro, doue doue diede la benedittione al Popolo, che numerosissimo vi concorle.

In S Pietro finita la sudetta Messa del Papa furono mostrati il Volto

Santo, la Croce, e la Lancia.

Nel Palazzo dell'Eccellentissimo Signor Duca ab Altemps si celebrò la sestadi S. Aniceto Papa, e Martire, oue riposa il suo Corpo in vnabellissima, e ricca Capella dedicata ad honore di detto Santo.

Nelle Basiliche de' Santi Gio. Laterano, di Santa Maria Maggiore, e nella Chiesa di Santa Prassede si mostrarono le Reliquie auanti, e doppo il Vespro.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num. 1442 Donne 490.

LVNEDI 18. Fù la Statione à S. Onofrio.

Nella Basilica di S Pietro si mostrarono le Reliquie auanti, e doppo Vespro.

Sua Santità tenne Messa Papale nella Capella di Sisto al Vaticano, one cantò la Messa l'Eminentissimo Card. Bragadino.

Gl'Illustrissimi Signori Guardiani del Santissimo Saluatore in San-Aa Sandorum, che furono gl'Illustrissimi Vrbano Mellini, Achille Maffer, Marchese Gasparo de Torres, & il Caualier Girolamo Muti Papazurri Camerlengo insieme con i Signori Conseruatori di Roma, e Priore de' Caparioni in hab-to si portarono all'almo Colleggio di Capranica, oue vdirono vna bellissima Oratione in lode del già Cardinal Domenico Capranica recitata dal Signor Filippo de' Rossi Scolare Nonirio in quell'anno del sudetto Colleggio: doppo la quale partironfi i Signori Conseruatori, e restarono à creare li 13. Gentilhuomini vno per ciascun Rione i Signori di detta Compagnia del Santissimo Saluatore, e creati i sudetti 13. Gentilhuomini si parti la Congregatione, e restati questi elessero doi solamente, cioè il Signor Giacinto del Bufalo per vno de' Guardiani, & ii Signor Bartolomeo Captanica per Camerlengo douendo conforme il folito in quelto giorno restar Guardiani di detta Compagnia, che poi hanno anco la cura del sudetto Colleggio, doi delli vecchi, quali furono il Marchefe Gasparo de Torres, & il Caualier Girolamo Miti Papazzurri, mediante la dichiaratione di Sua Santità, che fu, che restassero i sudetti doi Signori, cioè Marchese de Torres, & il Caualier Girolamo Muti Papazurri.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinità

Pellegrini num 1544. Donne 580.

MARTEDI 19. Fula statione à S. Paolo, oue si mostrò il Santissi-

mo Crocefisio.

Fù Messa Papale in Capella di Sisto al Vaticano, oue cantò la Messa il sig. Card. Carpegna.

Iπ

97

In S. Gio. Laterano si mostrarono le Reliquie.

I Screnissimi Signori Prencipi di Toscana Matthias, e Leopoldo surono riccuuti da Sua Santirà in Palazzo al Vaticano, oue hebbero alloggiamento per otto giorni continui.

La Compagnia forastiera della Santissima Trinità di Brescia andò processionalmente in visita delle quattro Chiese, accompagnata da

questa della Santissima Trinità.

1 Padri della Chiefa Noua incominciarono le Musiche, & i sermoni loro il doppo pranzo dierro agl'horti di Santo Onosrio nel loco solito.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinità

Pellegrini num. 1234. Donne 350.

MERCORDI 20. Fù la Statione 2 S. Lorenzo fuori delle Mura. Nella Chiefa di S. Tomaso de gl'Inglesi surono esposte le solice Ora-

tioni correnti delle 40. hore.

Nella Chiesa di S. Maria sopra Minerua stette esposso in questa mattina il Corpo del desonto Sig. Benedetto Massei, e gli su ini data sepoltura nella Capella de suoi Antenati.

I Padri di San Francesco à Ripa andarono in visita delle quattro

Chiefe .

Alloggiò l'Hospedale della Santissimi Trinità Pellegrini num. 825. Donne 285.

GIOVEDI 21. Fù la Statione alla Chicsa de' Santi Apostoli.

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santissima Trinstà Pellegrini num. 728. Donne 252.

VENERDI 22. Fù la Statione à S. Maria Rotonda, & à S. Maria.

fopra Minerua.

In San Pietro Montorio si esposero le solite Orationi correnti delle

Alloggiarono in questa sera nell'Hospedale della Santishma Trinità

Pellegrini num.710. Donne 282.

SABBATO 23. In Albis, fù la Statione in S. Gio. Laterano.

Fà Messa Papale in Capella di Sisto al Vaticano, e Sua Santità secula Benedittione de gli Agnus Dei, che suol farsi da Papi oltre ogni sette anni del loro Pontesicato, anco ogn'Anno Santo.

Il Magistrato Romano presentò alla Chiesa di S. Giorgio Martire...
per esser la festa di detto Santo doi torcie, e si fece la benedittione del

Confalone.

I Serenissimi Prencipi di Toscana Matthias, e Leopoldo surono a vedere la sortezza di Castel Sant'Angelo, e lasciarono di mancia, a quel Presidio 120, scudi di moneta, e si transferirono ancora alla Chiefa Nuova, oue serrata la Chiefa, su loro mostra dal Signor Pietro detto



detto il Cortona Pittore eccellentissimo la sua Cuppota, che diplingena in derra Chiesa, non ancora à quel tempo terminata. Alloggiarono in quelta fera nell'Hofpedale della Santiffina Trinita Pellegrini num. 774. Donne 370. in in a sint gonosuge per ing Partirono di qua in questa settimana per la Residenza delle soro Chiefe Monfignor de Gasparis Vescouo di Marsi, & il Vescouo di Castel Aneto in Regno, come anco il Caualier det Bene, che già fu fpedito in questa Corre dal Sig. Duca d'Orleans per efactare diuetsi suoi ne-

gotingoile and mere, monitorest or the state of Arriuò da Ferrara sua Patria il Marchese Giouanni Villa per con-" i he ni mosti h. W.

feguire il Giubileo dell'Annb Santo'i :

DOMENICA 24. in Albis fu la Statione d S. Pancratio.

Nella Chiefa di S. Croce, e S. Bonauentura della Natione Lucchefe furono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore?

Si montrarono le Reliquie in Santa Maria di Trastenere! 1100 in 2

.. In quefta martina li serenissimi Prencipi Matthias, e Leopoldo di Toscana furono da Sua Santità splendidamente banchettati nel Palazzo Vaticano, con degnarsi Sua Santira di presentare a sudotti Prencipi rre piatti vno d'Ollaputrida alla Reale ; l'altro di Tordi ; & il terzo di Canditi.

Nella Bafilica di S. Gio. Laterano fu la Communione Generale te-

nuta dalla Congregatione di tal nome.

Osters

Il Signor Prencipe della Mirandola andò à veder la fortezza di Caftet 

Entrarono in questa sera tre Compagnie cioè : A con a rein plus

. La Compagnia di S. Domenico, e di S. Carcrina della Cirtà di Siena vestita di sacco bianco con il suo Stendardo, che su incontrata da quella Apphiconfraternità di S. Caterina di Siena fino alla Porea del Popolo, e condotta ad alloggiare in vn Palazzo preso da queltas Compagnia à pigione victio al Palazzo del Cardinal Rocci.

La Compagnia del Santissimo Rosario della Città di Sessa; che condusse vna bethisma Madonna di turto rilieno vestita di bianco, e su prinatamente incontrata, e riceunta alla Porta di S. Giovanni da Padri della Minera i con l'assistenza di Monsignor Cianti Domenicano Vescono di S. Angelo in Rogno; e su alloggiara in vn Palazzo del Sig. - 17 00000 Pietro della Valle). Ci don :

h La Compagnia della Sanciffima Trinita di Caftiglion Piorentino vestita di rosso, ch'andò ad alloggiare alla Trinità.

i. Hauendo concello sua Santita a quelte, & a tutte le Compagnie, che fossero venute à Roma per acquistare il Giubileo, che visitando tre volte, doi prinatamente, & vilà processionalmente le quattro Chiese 

acquistassero il sudetto Giubileo, come se le visitassero 15. volte. La spesa della cena nella Trinità à Pellegrini su fatta in questa sera. dall'Eccellentiffimo Sig. Prencipe Giustiniano.

. 'Alloggio l'Hospedale della sudetta Santissima Trinità Pellegrini nu.

1070. Donne 420.

LVNEDI 25. Festa di S. Marco Apostolo, & Euangelista tutto il Clero di Roma , fuori che i Canonici, e Clero di S. Pietro ; con l'interuento di Monfignor Vescouo Filonardi suffraganco, di Monfignor Riualdi Vicegerente, edi Monfignor Cenci Locotenente Civile del Viçario ; radunatofi nella Chiefa di S.Marco fi parti cantando le litanie verso la Basilica di S. Pietro, e giunto, che sù sù il Ponte S. Angelo si fermò, e dà Cantori fu detto l'Antifona seguente.

Angeli, Archangeli, Throni, Dominationes, Principatus, & Potestates. Virtutes colorum laudate Dominum de colis, alleluia, alleluia.

V. In conspectu Angelorum pfallam tibi, alleluia.

R. Adorabo as templum fanctum tuum, & confitebor nomini tuo, alleluia.

- Et il sopradetto Monsignor Vescouo stando in piedi senza la Mitra diffe -

Oremus.

Bus, qui miro ordine Angelorum ministeria, bominumque dispensas : concede propitius, ot à quibus tibi ministrantibus in cœlo semper assistur, ab his in terra vita nostra muniatur. Per Chri-Rum , &c. By. Amen.

Doppo di che si ripigliarono le litanie sudette solite dirsi dalla Santa Romana Chiesa, se non che tra l'altre rogationi stante questi tempi pericolosi, che la potenza del Turco minacciauasopra la Christianità

vi fù aggiunta questa.

Vt Turcarum, & Hareticorum con atus reprimere, & ad nihilum

redigere digneris . Te rogamus erc.

Giunto, che fù alla sudetta Basilica doppo l'vitimo Kyrie eleison. delle litanie poltofi in ginocchioni fenza Mitra il fopradetto Vescouo auanti l'altare del Santiffimo Sacramento, diffe Pater noffer.

V. Et ne nos inducas in tentationem.

B. Sed libera , &c.

Allora doi Cantori intonarono il Salm.

Deus in edictorium des.

E finito che fi fu il Salmo fudetto il Vescouo ancora inginocchiato different to a ferring on a figure

W. Saluos fac ferues tues, &c.

E seguitò le solite preci ordinarie, che si dicono nelle medesime li-N 2

tanie, finche arrivato all'Orationi fi alzò, e fenza Mitra diffe.

Deus : qui nobis sub Sacramento?

E seguito parimente tutte l'altre Orationi solite dirsi nel fine ordinariamente delle litanie, e finite che l'hebbe intonò l'Hinno.

Te Deum laudamus.

E fatta vn'altra genuflessione si mise la Mitra in testa, e proseguendo i Cantori l'Hinno sudetto si portò all'Altar Maggiore de'Santi Apostoli Pietro, e Paolo: auanti al quale hauendo di nouo il Vescouo depolta la Mitra, e fatta riuerenza, stando in piedi aspettò finche sosse finito il sudetto Hinno; e che doppo di questo ancora i Cantori hauessero intonata la seguente Antiphona.

Petrus Apoflolus, & Paulus Doctor Gentium, ipsi vos docuerunt

legem tuam Domine, alleluia.

V. Confitues eos Principes super omnem terram, alle luia.

R. Memores erunt nominis tui Domine, alleluia.

doppo della quale il Vescouo disse. Oremus.

Eus, cuius dextera Beatum Petrum ambulantem in fluctibus, ne mergeretur erexit, & Coapostolum eius Paulum tertio naufragantem de profundo Pelagi liberauit: exaudi nos propitius, & concede. ot amborum meritis aternitatis gloriam consequamur. Qui viuis, de reznas in sacula saculorum. B. Amen.

W. Exaudiat nos Omnipotens, & misericors Dominus.

B. Et custo diat nos femper. Amen.

Ét il Vescouo ripigliata la Mitra ascese sopra l'Altare suddetto, 👅 fenza voltarsi benedisse il Popolo dicendo.

V. Sit nomen Domini benedictum.

B. Ex boc nunc , & vfque in faculum.

N. Adiutorium nostrum in nomine Domini .

R. Qui fecit Calum, & Terram. Benedicat Vos, Oc.

Efatta la riucrenza all'Altare fi portò alla Sacriftia della medesima Bafilica , oue depose i suoi vestimenti Pontificali, & in questa mattina furono mostrati la Croce, il Volto Santo, e la Lancia.

Le Zirelle, & i Putti di S. Spirito in Sassia, che sogliono andare inquesto giorno ogn'anno alla Basilica sudetta processionalmente conil loro Monfignore Illustrissimo Comendatore, ch'altora era Monfig. Vaio, vícirono da loro Chioltri, e si portarono solamente nella lor Chiefa grande di S. Spirito, e vi stettero con la presenza del medesimo Monsignor Comendatore, finche su finita di cantare la Messa. grande.

La Compagnia della Trinità di Castiglion Fiorentino, e la Congregatione della Communione Generale accompagnate da gran moltitudine di Pellegrini andarono ogn'vna da per se processionalmente in visita delle Chiese.

Nella Chiefa di S. Girolamo della Carità l'Eminentissimo Cardinal

Spada tenne à cresima vna fanciulla.

Alloggio l'Hospedale della Santissima Trinità in questa se ra Pelle-

grini num. 1131. Donne 460.

MARTEDI 26. Alla Chiefa della Madonna de' Monti, per effer la festa della Manifestatione d'essa Madonna, il Magistrato Romano prefentò vn calice, e quattro torcie.

Si ferrarono l'Imagini della B V. della Pace, e del Popolo, que interuennero nella Chiefa di questa gli Alabardieri di Monsignor Illustrissi-

mo Gouernatore di Roma:

In S. Andrea delle Fratte surono esposte le solite Orationi correnti

delle 40. hore.

Nel Monasterio di S. Marta al Colleggio Romano Donna Prudenza Panfilij Sorella della Santità di Nostro Sig. Papa INNOCENTIO rese lo spirito al Creatore in età molto graue.

Nella Minerua frettero esposti i corpi di Tomaso, e Paolo figli di Giouauni Buzzone fornaciaro de' Bicchieri alla Minerua morti tutti doi

quasi in vno istesso tempo la notte passata di S. Marco, -1

Morì pure in questo giorno in età più d'80 anni il Signor Nicolò Tipshetti da Sinigaglia Canonico di S. Pietto stato segretario delli già Signori Cardinali Tauerna, Ludouisio Nepote di Papa Gregorio XV. e dell'Eminentissimo hoggi Cardinal Barberino, che in suo Testamento lasciò herede vniuersale di tutti li suoi beni ascendenti à più di 70 mila scudi la Congregatione di S. Girolamo della Carità con obligo di erigere due Capellanie in questa Ghiesa, di pagare tre mila scudi per vna sol volta ad vn suo nepote con 200. scudi d'entrata l'anno, 100. scudi per vno alli seruitori, & ad vno di esso so scudi l'anno d'entrata, con diuersi altri Legati piì, essono poi stato sepolto con honoreuole pompa nella sudetta Chiesa di S. Girolamo.

Il giorno doppo pranzo verso il tardo Sua Santità si trasserì dal Va-

ticano con nobile caualcata à stantiare à Monte Cauallo.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

1062. Donne 446.

MERCORDI 27. Il Signor Domenico Belli Canonico di S. Celfo in Banchi, e Primo Maestro di Cerimonie di Sua Santità morì all'improuiso.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 864. Donne 340.

G10-

### DIARIO DELL'A GIOVEDI 28. In S. Maria delli Monti furorio esposte lesolite Qdationi correnti delle porhore, a la se sa main ma of a fee and to La Compagnia del Santissimo Rosario di Sessa accompagnata da Padri della Minerua andò in visita delle Chiese. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. \$24. Donne 280. VENERDI 29. Nella Chiefa della Minerua pereferui la festa di S. Pietro Martire dell'Ordine Domenicano fu tennta Capella dal Sacro Colleggio e vistifice la folita distributione della Palme benedette : . Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Bellegrini nui for it yn callen it charen to mit 710. Donne 189. -SABBATO 20. In S. Maria della Scala furorio esposte lesfotire Orationi correnti delle 40 hore! Hand : salaepil - and 1 and 6 da roa In Santa Maria in Via lata fù dato sepoltura ab corpordel Sign Theory dofio de' Rossi Augeato i mortoin età moito grante de Decano de' Cubicularii segreti di Sua Santità. Alla Chicla di S. Cacquina di Siena per effere il giorno della festa di detta Sanca in frada Giuliafurono date le dori a noupre Zitelle da ! questa Compagnia. Carlein that L'Eminentissimo Signor Cardinal Altieri parti in questa mattina per larefidenza-della fua Chiefa di Todi. . La fabore meneral accesso il con mu Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nuo 760. Donne 219: hair ... a of fair La. of creo a orleup of once i elle Giunfe in quelta fertimana da Ferrana fua Patria ili Signor Marchois fe Gio, Villa per confeguire il Sanzissimo Giubileo au al Ignil vo nona Parti verfo Napoli la Signora Marchela di Caranggio per vedero quella Città, e visitare la Principessa Mondragone suaparente. I dibisi il Moriil Sig. Gio. Bartifta Luccatelli Pagator Generale dello Soldateal che a pie di , & a cauallo, che fi rittoua a ano in Bomts a ca ca coregere vna fol volen ad vn faio nepoce cen soci fride d'estra a linea. . oo

pomi e nella fe ferca Cli edi di Ci de ferro. I will be to the service of at 160 . I cause control it is

DOMENICA il primodi Maggio Festa de Gloriosi Apostoli Fire lipeo, & Giacomo sparo la fortezza di Castel S. Angelo all'Alba . olin Le Zitelle di Santa Caterina de' Funari andarono processionalmento alla Chicado Santi Apoltolis a mont reprit it es 16 - 12 24

L'Università de Mulattieri diede in Sant Angenie la dote alle Za-

In Santa Maria Maggiore fi la folita commemoratione di Papa Pio Quinto. Furo-1 . 3

- Furono mofratestes Roliquie in So Rocco. 7 (13 311-1

Nella Chiefa della Minerua fi fece la Procefficine della Compagnia.

della Chiefa della Minerua fi leceno in valta delle Chiefa, della della compagnia della Chiefa.

shifederi il Csocistio Mitacolo di S. Paolo finor delle mura di Entrò il giorno doppo pranzo la Compagnia di S. Maria della Necie di Bologna vettica di robotecti bianchi; che porrò vir bellifilmo Scendardo dipintoni la Vergine Santifilmi con vii Bambino in braccio pittura divitalifeno fambio del già Guido Rheni Bolognefe, che fa poi lafciato in dono all'Alchiconfraternità del Confalone da cui fit incontrata, la riscurza faori della Porra del Popolo, la alloggiata nelle fianze contigno all'Orazobio della fiancia. Architonfraternità, a viì Cro-

cchifio rutto doraro ) & intragliaro di non più voduto dilegno, auanci il quale andauano quartro putti vestiti da Angeli

Vn'altra Copagnia fotto l'innocatione del Santifs: Crocififo della Città di Seffa vestita di herò, che si incontratta da questa Archiconfraternità del Santifismo Crodifisto in Santifismo alla; Potta di San Gionagni Della Pitta di San Gionagni Della Pitta

Apparue in questo giorno vn'effetto mirabile della Diuina Misericordia, e della buona edificatione, che rende in questi tempi particolarmente questa Santa Città, e su, che vna tal famosa Cortigiana. chiamata Annuccia Napolitana, chabitana nella Parrocchia di S. Luigi de' Pranceli, voue non tera altra publica Merctrice, ch'effa; hauendo di già visitato tutte le trenta volte le quattro Chiese; e communicatafi quelta mateina etel Santaffino Sacramelico ; e conseguito il Giubileo, ritornò a casa tutta pentita de spogliasaft delle vesti del sedolo inficiile con vna fuasforella zitella, si vesti d'vn sacco grosso di bigio, e si cinse di corda a guisa di quelle de' Cappuccini, e piangendo dirottillimamento andò per tutto il fuo vicinato à casa per casa domandando perdono inginocchione à tutti dello standalo, c'hausaa daro per le passato, epregandoli, che douellero pregar per lei je fatto ciò li ritrono in ordine alla fua porta vna carrozza a quattro canalli; che la conduste infleme con fun. forella, & vna ferna a Napoli fua Patrialy oue giunta poi conforme 

Il Sig. Marchese Valerio S. Croce ando per la cerca à Pizzicaroli di

Roma per la Trinita ; e fece 2 46.1ibre di calcio . . . .

Alloggiatono nell'Hospedale della Santifima Trinit i Pellegrini nu.

-LVNEDI 2. Nella Chiefa di Vata Carerina della Natione Sancie furo-

no esposte le folite orationi correnti delle 40 hore .

"Nella Chiefa del Colleggio de Gréciper esfer in tal giorno la festa. di S. Attanasio sù la mattina alla messa grande recitata da dos Alunni

del

del sudetto Colleggio vn'oratione in lingua Greca, & vn'altra in lin-

gua latina in lode di detto Santo.

Le Zitelle di S. Eufemia andarono in visita delle Chiese, come anco la Compagnia del Santissimo Crocissis di Sessa accompagnata da questa di simil nome in S. Marcello.

La Compagnia di S. Domenico di Siena andò à S. Pietro per pigliar

la perdonanza, e dipoi si parti di Roma.

Sua Santità tenne in questa mattina il Concistoro al Quirinale, nel quale doppo l'audienza data alli Signori Cardinali l'Eminentissimo Cherubino propose la Chiefa di Parma per Monsignor Coiro, il Card. Carassa quella di Nicotera per Monsignor Centosiorini, il Cardin.dela Queua quella di Gumanga nell'Indie per Monsignor Francesco de' Godij, il Cardinal Colonna quella di Canadia in Vngheria per Monsignor Matteo Tumoti, il Cardinal Roma quella di Gerace per Monsignor Michel'Angelo Vicentini, il Card. Cenci quella di Ruuo per Monsignor Apicella, & il Cardinal Cecchino quella 'dell'Isola per Monsig. Francesco Ferrari, & in sine su dato il Pallio all'Arciuescouo Colocesi in Vngheria.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1074. Donne 220.

MARTEDI 3. Festa dell'Inuentione della Santissima Croce.

Nella Chiefa di S. Croce in Gerusalemme furono mostrate le Santifsime Reliquie.

In S. Pietro la martina, e doppo il Vespro surono mostrati il Volto

Santo, la Croce, e la Lancia.

Il Magiltrato Romano presentò alla Chiesa della Trinità de' Monti vn calice, e quattro torcie.

Nella Chiesa di S. Marcello su officiata la Messa grande da Signo-

ri Musici di Capella.

I Serenissimi Prencipi Matthias, e Leopoldo di Toscana partirono di ritorno à Fiorenza sodissattissi mi de gli honori riceuuti in questa. Corre, e regalati da Sua Santità di diuersi doni, e gratic spirituali.

Monfignor Gisberto Borromeo prese posesso del Canonicato vacato vltimamente in S. Pietro per morte del Signor Nicolò Tighetti conse-

ritogli da Sua Beatitudine .

La Compagnia della Madonna della Neue venuta da Bologna andò processionalmente in visita delle quattro Chiese accompagnata da questa del Confalone sua Matrice.

Entrò dalla Potta di S. Giouanni la Compagnia di S. Maria della-Gratia di Nola vestita di bianco, ch'andò ad alloggiare alla Trinità.

Nella Chiefa di S. Agostino al Vespro si tece la Processione con il Capo di S. Monaca.

Allog-

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1196. Donne 246.

MERCORDI 4. In S. Agostino sù la sesta di S. Monica, oue riposa il suo corpo, e la mattina alla Messa si recitò vn'oratione in lode di detta Santa.

Nella Chiesa del Santissimo Sudario della Natione Piemontese su-

rono esposte le solite orationi correnti delle 40. hore.

Arriuò quà d'Oruieto la Compagnia di S. Giacomo de' Scalzi, che fù incontrata fuor della porta del Popolo da quest'Archiconfraternità della Morte di Roma, a cui ella è aggregata, i Fratelli della quale portauano vna veste larga sino a' piedi di cilicio bianco, con mozzetta. nera di fimil materia cinti con vna corda groffa fimile à quella, colla quale si cingono i Padri Gappuccini, andauano scalzi, e colle scarpeall'Apostolica, con il capello, che pendeua loro dalle spalle senza collare con bordone bianco in mano liscio con vna crocetta in cima pur liscia, che rese vna grande deuotione; le Sorelle poi di detta Compagnia andauano vettite della medefima materia, con veli bianchi in teita, che le ricopriua quafi tutta la faccia, con i loro bordoni in mano fimilià quelli, che portauano gli huomini, portarono vna trombetta auanti in mezzo à doi Forieri vestiti però similmente dell'habito della Compagnia, mà stiualati, e con i speroni, che con vn suono allegro fi, mà deuoto rendeua gli animi di chi l'ydiua pieno di yna fanta allegria, e compuntione; su poi condotta dalla sudetta Archiconfraternità della Morte ad alloggiare in Borgo nel Palazzo de'Signori Campeggi preso da questa Compagnia à pigione per simile occorrenze.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1028. Donne 231.

GIOVEDI 5. Nella Chiesa della Minerua sù celebrata la festa di S. Caterina di Siena, que anco il Magistrato Romano presentò quattro torcie, sa assiste alla Messa grande in memoria, e ricognitione del ritorno del Sommo Pontesice da Auignone in Roma seguito per mezzo di detta Santa ne suoi tempi, che visse.

Andò in vifita delle quattro Chiefe la Soldatefea di leua di Roma. La Compagnia di Santa Maria della Gratia di Nola andò in vifita.

delle Chiefe accompagnata da alcunifratelli della Trinità.

Giunse dalla Città di Fiorenza la Compagnia del Santissimo Crocifisto della Madonna di Loreto, che sù incontrata alla Porta del Popolo da Signori Angelo Erculani, s Girolamo Voettini, Francesco Gradi, e R. D. Gioacchino Chellini mio Zio Deputati dalla Compagnia della Misericordia à tale effetto, e dalla Compagnia della Pietà della Natione Fioretina, & ogni Fratello di quelta s'era posto à mano dritta vu' altro della Comp. sorastiera: portò vu deuotis Grocissis sopra vu thala-

шo

mo, e lo depositò poi la sera nella Chiesa di S. Gio. de' Fiorentini, oue su tanta la denotione, & il concorso del Popolo di Roma, e de' Forassieri, ch'appena poteua la sudetta Chiesa, se bene per se stessimante grande, bastare alla capacità di essi, e sarebbe durato tutta la notte à concorrerui il Popolo, se non si pigliaua espediente di rinchiuderlo, come, si esegui, à viua sorza nella Sacrestia, si disse che sosse liberata vna spiritata; esseguito ciò, si condusse pur processionalmente alla Chiesa della Misericordia la sudetta Compagnia', oue su alloggiata, e spesata alla grande, e le Donne restarono nell'Hospitio à quest'essetto nuo-uamente proueduto dall'Eccellentissima Signora Ambasciatrice di Toscana Francesca Calderini Riccardi, Duchessa Veronica Cibò Saluiati, & Illustrissima Signora Maria Acciaioli in alcune case nel Cottile dela l'Oratorio della Pietà, di cui ne hebbe cura il sopradetto Signor Gioachino Chellini.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 1021. Donne 320.

VENERDI 6. In S. Agostino surono esposte le solite Orationi cor-

renti delle 40. hore.

Fù mirabile il concorso in questo giorno, c'hebbe la Chiesa di San. Giouanni de Fiorentini per l'accennato Croccessio, che conduste la. Compagnia di hieri della Madonna di Loreto di Fiorenza, concorrendoui à truppa la gente, onde bisognò sar vno steccato auanti all'Altar Maggiore di detta Chiesa, oue custodiuasi il sopracitato Crocissio, si diste, ch'ei liberasse vno storpiato, e facesse altre molte gratie, si che su quasi vn tumulto.

I Padri Forastieri di S. Francesco à Ripa andarono in visita delle.

quattro Chiese .

Arriuarono doi Compagnie una dall'Ifola di Sora del Crocifisso, che su incontrata, & alloggiata da questa di S.Marcello à spese per tre sere del Sig. Marchese Tomaso Somersetti Guardiano, e l'altra di S.Rocco di Siena, riceunta, & incontrata da questa della Natione Sencse di Roma.

Alloggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1024. Denne 415.

SABBATO 7. Fù festa alla Chiesa della Natione Polacca pe esseril giorno di San Stanislao oue orò in lode di detto Santo il Conte. LipsKi Canonico Placen Preposito Creminicen Patritio Polacco, e.

mandò fuori stampata anco l'Oratione.

Venne ordine da S.Santità alla Chiesa di S. Giouanni de' Fiorentini, che non si doueste più esporre in detta Chiesa il Santissimo Crocissiso accennato di sopra, che su portato dalla Compagnia di Fiorenza, stante il gran concorso del Popolo, che si dubitaua di qualche segnada o, e di qualche rumore, che poteuano nascere in tanta solla, e calca di

gen-

gente d'ogni sorte, si che sù rinchiuso, e serrato in vna stanza dell'Hospedale della Natione suddetta, e non sù più esposito in publico, ne
meno lo pote portare la detta Compagnia processionalmente in visita
delle quattro Chiese, e nondimeno il Popolo vi concorse tutto il giorno chiedendo, e pregando di esfergli mostrato con grandissima ansietà, ed'instanza.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia del Santissimo Crocifisso della Madonna di Loreto di Fiorenza accompagnata da questa.

della Pietà della Natione Fiorentina.

I Padri di S. Francesco à Ripa, d'Araceli, e di San Pietro Montorio

accompagnando 1 lor Padri Foraftieri.

Fù affisso vn'Editto del Capitolo di S. Pietro nel quale esibiua al più offerente l'affitto del suo grosso Casale di Campo Morto per noue anni à venire.

Entrarono della Porta del Popolo la Cópagnia del Crocifiso di Padoua vestita di nero incontrata, & alloggiata da questa di S. Marcello à spese per tre sere cotinue del Sig. Marchese Tomaso Somersetti Guardiano.

La Compagnia della Morte di Cerqueto del Contado di Perugia veflita di nero , che fù incontrata , & alloggiata da questa di simil nome,

à cui è aggregata.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1148 Donne 396.

In quelta fettimana fù dalla Santità Sua dichi arato per nuono Segretario della Confulta in vece di Monfignor Muti Monfign. Gisberto

Borromeo Milanefe.

Giunse in Roma da Germania il Conte di Tenir Preposito di Salaburg, e Ratisbona per conseguire il Santissimo Giubileo con altri Signori Canalieri, e conduste seco vna quantità di bellissimi canalli, hauendo preso habitatione con pensiero di sermansi qui alla Corte per qualche tempo.

L'Ambasciator Cattolico insieme con la Signora sua Consorte andò

alle delitic di Frascati.

Passò all'altra Vita il Signor Francesco Dolci vno de' Primi Procuratori Criminali di questa Corte.

Prese possessio del suo nono officio di Bargello di Roma il Capitan.

Cefare Acciaristato Bargello di Campagna.

Parti di qua di ritorno a Napoli Montignor Vescouo di Pozzuolo chiamato da quel V. Re!

DOMENICA 8. Sparò la fortezza di Castel S. Angelo all'Alba per

esser la festa dell'Apparitione di S Michele Arcangelo.

Il Magistrato Romano presentò alla Chiesa di S. Angelo in Pescaria vn calice : e doi torcie , oue furono anco esposte le solite orationi cor-

renti delle quarant'hore.

I Padri Theatini di S. Andrea della Valle terminarono il loro Capitolo Generale, nel quale elessero per nuovo loro Generale il Padre...

Vincenzo Caraccioli Napolitano.

Il medesimo secero i Padri Carmelitani Scalzi, ch'elessero per Generale il Padre Francesco del Santissimo Sacramento da Como Fratello dell'Eminentissimo Signor Cardinal Benedetto Odescalchi del titolo de' Santi Cosmo, e Damiano.

I Padri d'Araceli andarono processionalmente in visita delle quattro Chiese.

L'Archiconfraternirà della Morte accompagnò processionalmente per la visita delle quattro Chiese le doi Compagnievenute vitimamente cioè quella di hier sera della Morte di Cerqueto, e l'altra di S. Giacomo delli Scalzi d'Oruieto.

E quella di S. Marcello le doi del Santissimo Crocifisso vna dell'Isola

di Sora, e l'altra di Padua.

Arriuò da Fiorenza la Compagnia di S. Benedetto tutta piena di Gétilhuomini, che sù incontrata fuori di Porta Angelica da questa della. Pierà della Natione Fiorentina in habito fino alla Vigna de' Signori Strozzi, essendosi quella prima partita dalla Vigna de' Signori Vbertini, one haucua fatto alto quella mattina, crano tutti velliti ad vn. modo con le scarpe, e calzette bianche, la mozzetta, e bordon nero, il sacco bianco, e guanti, e il cappello calato giù per le spalle; ogni fratello di questi della Pietà mise alla sua mano dritta con hauerlo prima baciato, & abbracciato nel luogo sudetto vn'altro della detta Compagnia, e così processionalmente tutte doi dalla porta Angelica si portarono sù la Piazza di S. Pietro, e di la poi per Borgo, e per Ponte alla Chiefa di S. Gio, de' Fiorentini, oue à suono d'Organo, & a voci di Musici furono riceuuti, e salutato, c'hebbero il Santissimo Sacramento, e fatta vna girata dalle due Naui minori si partirono, e si condussero alla Chiesa della Misericordia, oue sù alloggiata, e spesata alla grande per otto sere continue, suor che nella settima, da diuersi Personaggi Fiorentini residentiin questa Corte, come nelle seguanti sere fi dira,& in quella prima dal Signor Cardinal Barberino.

Portò yn bellissimo Stendardo con la figura di S. Benedetto inginocchioni alzati gli occhi al Cielo, e doi bellissimi, e vaghi lanternoni d' vna fattura ouata non più veduta, che rendeuano vna vista superba, e su vna delle più nobili, e più ben guidate, epiù modeste, che sia stata veduta in quest'anno Sato andado tutti con vn'esemplatità incredibile con gl'occhi sempre bassi dicendo Orationi, & altre Deuotioni con le

corone in mano.

Entrarono pure per la Porta di S.Paolo doi altre Compagnie del Sătissi-

tissimo Sacramento. Vna della Città d'Ostia, e l'altra di Porcigliano vestite di bianco, e numerose di Donne, che surono solamete incontrate da questa del Santissimo Sacramento di S. Nicola in Carcere, nella cui Chiesa secero aito.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1278. Donne 395.

LVNEDI 9. Fù la festa alla Chiesa delle Monache in Campo Marzo per essere il Giorno di S.Gregorio Nazianzeno, & à S. Pietro, oue riposa il suo Corpo.

Andarono in visita delle Chiese le Zitelle di S. Eusemia, & i Padri di

Araceli accompagnando i loro Forastieri.

La spesa della cena à Fratelli di S. Benedetto di Fiorenza su fatta in questa sera nella Misericordia dal Sig. Cardin. Giulio Saccherti molto splendidamente.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1228. Donne 340.

MARTEDI 10. In S. Paolo alla Regola furono esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore.

Arriuò la Compagnia delle Stimmate della Città di Chiozza vestita di facco bigio, capucci sù gl'occhi, scalza con le scarpe all'Apostolica, che sù incontrata, & alloggiata da questa del medesimo Nomedi Roma in vn Palazzo à questo esfetto vici no alla Chiesa delle Stimmate, & incontrata alla porta della Madonna del Popolo, e le sece la spesa in questa sera della cena Monsignor Prospero Casarelli Auditor della Camera.

La spesa della cena in questa sera per i Fratelli di S. Benedetto nella

Misericordia sù fatta dal Signor Marchese Andrea Corsini.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

1040. Donne 320.

MERCORDI 11. L'Eccellentissimo Signor Marchese Gabriel Riccardi Ambasciator di Toscana sece la spesa in questa sera della cena a' Fratelli di S. Benedetto alla Misericordia.

Alloggiarono nell'Hospedale della santissima Trinità Pellegrini nu.

888. Donne 308.

GIOVEDÍ 12. Festa de'Santi Nereo, & Achilleo alla cui Chiesa il Magistrato Romano presentò quattro torcie.

Nella Chiesa di S. Angelo in Borgo surono esposte le solite Orationi

correnti delle 40, hore,

Girca le 20, hore, e mezza fù fatta in Cancellaria Apostolica la Congregatione Generale del Monte Sussidio triennale della terza eret-

L'Eccellentissimo Signor Duca Aluigi Strozzi sece in questa sera la spe-

spesa della cena à Fratelli della Compagnia di S. Benedetto alla Misericordia.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu

836. Donne 250.

VENERDI 13. Circa le 18.in 19. hore arriud all'Orarorio del Cófalone il prefente, e donatiuo di robbe mangiatiue inuiatogli dalla. Compagnia dell'istesso mome della grossa terra di Marino de' Signori Colonnessi per la sua prossima entrata, che douea sare Domenica à venire, che su molto grande, e conspicuo, si che attrasse à vederlo gran moltitudine di Popolo; hauendo mandato tra l'altre cose molte some di vino, di legna, & di grano, & alcune Vitelle, come à suo luogo più minutamente si dirà nel sine di quest'opera.

Fecero l'entrata questa fera tre Compagnie. Vna di S. Gio. Battista della Città di Siena vessiti i Fratelli di saccho bianco, e mozzetta nera, che su riccuuta, & incontrata alla porta del Popolo, & alloggiata da

quest a di S. Caterina della Natione Senese.

L'altra della Santissima Trinità di Turino vestita di rosso incontrata alla porta parimente del Popolo, & alloggiata da questa del medesimo Nome di Roma.

L'yltima di S. Gregorio d'Itri in Regno vicino à Gaeta tutta vestita di bianco, ch'entrò per la porta di S. Gio Laterano, che su incontra-

ta, & alloggiata da quelta di S. Rocco di Roma.

L'Illustrissimo Monsignor Arciuescouo Gio Battista Rinuccini seed in questa sera la spesa della cena à Fratelli della Compagnia di S.Benedetto di Fiorenza alla Misericordia.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

936. Donne 309.

SABBATO 14. Nella Chiefa di S. Maria dell'Oratione della Compagnia della Morte furono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore...

Entrarono quattro Compagnie per la porta di S. Gio. Laterano.

Vna del Santifilmo Sacramento vestita tutta di rosso.

L'aitra di S. Rocco vestita di nero.

La terza dell'Annunciata vestita di bianco venute da Ceprano, ch'

andarono ad alloggiare alla Trinita.

Da la porta del Popolo la Compagnia detta de' Pellegrini di Prato in Toscana, che su riccuta, & incontrata alla porta suddetta da questa Compagnia della Morte di Roma, à cui e aggregata.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1060. Donne 366.

DOMÉNICA 15. Fu imbarcata in questa Ripa vna Compagnia di 150. Soldati del Reggimento del Barone Vidman, & inuiati a Ciuita Vec-

Vecchia in rinforzo delle Galere Pontificie, che si preparauano di pasfare in Candia insieme con quelle di Malta in seruicio della Republica di Venetia nella guerra contro il Turco.

La Compagnia della Santissima Trinità di Turino, e le tre di Ceprano venute hieri, surono da questa della Santissima Trinità accompa-

gnate alla visita delle quattro Chiese.

Fecero l'entrata in questa sera le seguenti Compagnie.

La Compagnia del Confalone della grossa Terra di Marino vestita di bianco, che portò vna bellissima Imagine di Maria Vergine sopra vn thalamo, & vn ricco paliotto di broccato d'oro à siorami, e sù incontrata alla porta di San Giovanni da questa del Confalone, & alloggiata.

La Compagnia del Santissimo Sacramento d'Albano vestita di bianco, che sù riccuta, & incontrata alla Porta pure di S. Giouanni dalla Compagnia delle Piaghe di S. Lorenzo, da cui hebbe la solita commo-

dità d'alloggio.

Le Compagnie della Misericordia de' Battuti di S. Pietro in Galatina di Terra d'Otranto vestita di bianco, che tutti i Fratelli di essa si batteuano con grossi ferri, onde reserva compuntione, e deuotione grandissima, e di S. Anselmo di Bonmarzo vestita di rosso, che sirono incontrate alla porta del Popolo, & alloggiate da questa della Santissima Trinirà.

La Compagnia del Santissimo Sactamento della Terra dis. Martino Principato dell'Eccellentissima Signora D. Olimpia Pansilij vestita di rosso, che sù incontrata con gran comitiua di Nobiltà, e Prelati della Corte per fauorir la sudetta Signora D. Olimpia dalla Compagnia del Santissimo Sacramento dis. Pietro, & alloggiata, hauendo poi inquesta sera con molta carità, & assetto l'istessa signora D. Olimpia fatta la cerimonia di lauar i piedi à molte donne di essa Compagnia, forassiera, e la quarta sera spesatala alla grande, come à suo luogo si dirà.

La Compagnia di S. Francesco d'Oruieto vestita di sacco, e mozzetta nera, con il suo trombetta auanti, e Forieri, e doppo passati tutti gl'huomini venua vna sila di tre donne, e quella nel mezzo pottaua vna Croce con queste parole. Spes vnica, e l'altre da' lati vna torcia accesa, & ad ogni cinque, o sei coppie veniua vna Dama sola principale d'Oruieto vestita come l'altre di mozzetta, e sacco nero, e bordoncino nero in mano, su incontrata alla porta del Popolo, & alloggiata da questa Compagnia del Santissimo Crocissis di San Marcello, à cui è aggregata à spese, per tre sere continue, con gran lautezza, eccetto pane, e vino, degli Eccellentissimi Signori Duchi Mattei, & Altemps.

L'Ec-

L'Eccellentissimo Signor Duca Giacomo Salui ati Gouernatore inquesto tempo della Compagnia della Misericordia sece in questa sera la spesa della cena a' Fratelli della Compagnia di S. Benedetto di Fiorenza à S. Gio. Decollato.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1147. Donne 515.

IVNED: 16. In S. Ifidoro furono esposte le solite orationi correnti de'le 40, hore.

Sua Santità tenne l'esame de' Vescoui, nel quale passarono egregiamente li Signori Pietro Rotta per la Chiesa di Lucca, Francesco Perotti per quella di Ragusi, e Leonardo Seueroli per quella di S. Suero in ... Regno.

Le Compagnie del Santifimo Sacramento di Albano, e del Confalone di Marino accompagnate dalle lor Matrici andarono in visita.

delle 4. Chiefe .

Et il medesimo sece la Compagnia detta de' Pellegrini di Prato ac-

compagnata da questa della Morte.

Venne fuori vn'Editto fopra le Carrozze, & i Cocchieri di vettura., à' quali s'ordinaua per ouuiare alle fraudi in pregiudicio della gabella imposta fopra esse in espurgatione di questa Città di Roma, che ognuno di loro douesse bollare col solito merco le carrozze, accioche sosse riconosciute dall'altre.

Entrò per la porta del Popolo la Compagnia del Suffragio di Monte Casciano nella Marca, con vn bellissimo Crocifisso d'argento, e molte coppie di Capuccini, incontrata, & alloggiata da questa di Roma di

tal nome .

In questa sera sù tanto il numero del Popolo, de' Pellegrini, & il tumuito delle Compagnie, che stauano nel Cortile da basso di Monte. Cauallo ad aspettar la beneditrione da Sua Santirà, che hauendola, hauta nell'vscir, che secero restarono morti, e stroppiati alcuni trà la calca grande aeli vscir dalle porte.

Alloggiarono nell'Hospedate della Santissima Trinità Pellegrinin v.

950. Donne 474.

MARTEDI 17. Le Compagnie della Santifs, Trinità di Turno, di S. Pietro in Galatina, e di Santo Anfelmo di Bonmarzo andarono in vifita delle quattro Chiefe, accompagnate da questa della Sa issima Trinità loro Matrice, la quale la sera à S. Gio. Laterano riccuè vo altra Compagnia d'Itri, come rellegrina, chiamata del santissimo sucramento vestita di bianco.

Le tre Compagnie di Ceprano dell'Annuntiata, del Sacramento, e di s. Rocco, processionalmente pure and arono in visita delle Chiese. Entrò parimente per l'istessa porta di s. Giouanni vn'altra di s. Gio.

Battifta pur d'Itri vestita di bianco, con mozzetta nera : portò vn Chrifto molto deuoto con alcum voti d'argento intorno, incontrata, & alloggiata da questa di S. Marcello a spese per tre sere, eccetto pane, 🗻 vino, dell'Eccellentis. Sig. Duca di Sermoneta, come sece anco il medesimo à quella del Crocifiso di Sessa, ch'entrò al primo del presente.

Et in vitimo la Compagnia del Santissimo Sacramento di Monte Libretto vettita di bianco, che fu incontrata, & alloggiata da quefta di S. Giacomo Scofciacaualli in Borgo, tra i Fratelli della quale, che andarono ad incontrarla, furono molti Gentilhuomini della famiglia del Sig. Cardinal Barberino, & altri affettionati, effendo il sudetto loco di Montelibretto vallallaggio di quelta Eccellentissima Casa Barberina.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini qu'

1040. Donne 480.

MERCORDI 18. furono esposte le solite Orationi correnti delle 40.

hore nella Chiesa della Trinità de' Monti.

La Compagnia della Trinità di Turino andò processionalmente invilita delle Chiese, come fecero ancora i Frati d'Araceli, La Compagnia del Sacramento di S. Martino accompagnata da quelta di fimil nome di S. Pietro, e di S. Francesco d'Oruieto accompagnata da questa di S. Marcello.

L'Eccellentissima Signora Donna Olimpia Pamfilij Principessa di S. Martino diede yn lauto definare alla Compagnia del Santiffimo Sacramento vitimamente venuta di S. Martino alla Villa fuori della porta di S. Pancratio.

Entrarono in questa sera sei Copagnie dalla porta del Popolo, e prima. La Compagnia di S. Maria delle Gratie di Leonessa numerosa di huomini, e di donne, tra le quali fecero bellissima comparsa alcune Signore , frantelle tra cinque , o lei coppie , parte delle quali , come fi diffe , erano Romane maritate in quella Città, e parte di Leonella ancora maritate in quelta di Roma, vestite di rocchetti bianchissimi tutte & yn modo con i lor bordoncini d'argento, & ad ogn'yna di toro, effende entrata la Compagnia quasi di notte, precedeua vn Paggio vestito & liurea con torcia accela in mano mostrandole la strada.

Vn'altra di S Croce pur di Leonessa.

Vn'altra del Confalone di Campagnano vestita di bianeo, che furono tutte quelle tre incontrate, & alloggiate da quelta del Confalone. di Roma.

Questa del Sacramento della Minerua inconerò un'altra del Santifa

fimoszcramento di Collescipoli, che si spesò da se.

La Compagnia della Santis. Trinità medefimamente dalla porta di Castello riceue la Compagnia di S. Pietro di Bieta, e l'alloggiò.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Ciuitella d'Oruieto

P

ando come pellegrina ad alloggiare alla Trinità, che non fù incontrata da neffuna.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

986. Donne 660. :

GIOVEDI 19. Giorno di S.Ino Anocato de' Poueri nella cui Chiefa tenne Capella la mattina il Sacre Colleggio de Cardinali con l'intermento de gl'Auditori di Rota, & Auocati Concistoriali, & inter Mifsarum solemnia, fu recitata vn'oratione latina in lode di detto Santo

da vn Chierico del Seminario Romano,

Nella Chiefa di S. Cio. de Fiorentini fù la mattina infieme con questa Compagnia della Morte di Roma, da quella Forastiera detra de Pellegrini venuta Sabato passato da Prato, dato honorenole sepostura al suo morto Priore, che passò all'altra vita nell'Hospedale di S. Spirito in Saffia, à cui il medefimo Illustrissimo Monsig. Vaio Commendatore, come suo Compatrioto, hauena assegnate le stanze de' Nobili su di sopra al sudetto Hospedale .

Le Compagnie del Santissimo Sacramento di Monte Libretto aced-

magnata da quelta di S. Giacomo Scosciacaualli.

Del Santissimo Crocifisso.

Della Madonna delle Gratie di Leonessa.

Del Confalone di Campagnano insieme con questa del Confalone

Del Sacramento di Collescipoli con questa dital nome nella Mi-

merua.

Di S. Gio, Battista d'Itri con questa del Santissimo Crocissio di San Marcello, andarono processionalmente in visita delle quattro Chiese, come anco fecero il medesimo i Padri d'Araceli

Le Compagnie, ch'entrarono in quelta sera, surono le seguenti.

Dalla porta di S. Gio.la Compagnia di S. Antonio di Padona venuta da S. Germano vestita di sacco bianco, e mozzetta di panno bigio numerola differo di più di 2500 persone tra huomini, e donne, che fi portò ad alloggiare alla Trinità.

Dalla porta del Popolo la Compagnia della Morte di Castiglion Fiorentino Diocese d'Arezzo incontrata, & alloggiata da questa di simil

nome.

- :

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Poggio Mirteto incontrata da quattro Deputati di questa di tal neme della Natione Fiorentina, che furono li Signori Angelo Erculano, Gioachino Chellini, Gitolamo Vbertini, c Pietro Vannini, & alloggiata alla fua Chiefa della Misericor-

Alloggiò l'Holpedale della Santifima Trinità Pellegrini num. 1908. Dogne 890.

VE-

VENERDI 20. Nella Chiesa di S. Iuo de' Britanni surono esposte le

solite Orationi correnti delle 40. hore.

Fecero l'entrata in questo giorno la mattina dalla porta del Popolo la Compagnia di S. Lucia di Siena, che sù incontrata, & alloggiata da questa di S. Caterina della Natione Sanese, vestita di bianco, con mozzetta nera.

Il giorno la Compagnia del Santissimo Crocisisso di Ciuità Castellana, che portò sopra yn talamo yn deuoto Crocissso in mezzo à molte siaccole accese, e sù incontrata, & alloggiata da questa dell'istesso no-

me di S. Marcello.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num. 1409

Donne 704.

SABBATO 21. Fù affisso vn'Editto sopra il modo di tenersi in pagare i censi Camerali, & i tributi nella prossima vigilia à venire dellatesta de gli Apostoli Santi Pietro, e Paolo spedito sotto li 18.del presente mese, alla Reu. Camera Apostolica.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellogrini nu.

947: Donne 461.

Parti di qua in questa settimana per la sua Residenza in Regno Mo-

fignor Serfale Arciuescono di Bari.

Giunse da Bologna la Serenissima Infante di Sauoia con vna nobile comitiua di Dame, e Caualieri, e sù incontrata da molti Signori di questa Corte affertionati alla Casa di Sauoia, e Sua Altezza andò ad alloggiare nel Monasterio di Torre de' Specchi, doue le sù preparato vn nobilissimo appartamento.

DOMENICA 22. Nella Chiesa di S. Maria de gli Angeli à Ter-

mini furono espotte le solice Orationi correnti delle 40. hore .

Le Compagnie della Morte di Castiglion Fiorentino accompagnata da quetta di simil nome di Roma.

Di S. Lucia di siena accompagnata da questa di S. Caterina della.

Del Santissimo Crocifisso di Ciuita Castellana accompagnata da.

quella di fimil nome in S. Marcello.

I Frati d'Araceli, e de santi Apoitoli i Forastieri andarono proces-

fionalmente in visita delle quattro Chiese.

Il doppo pranzo l'Eccellentissima Signora Duchessa dell'Infantasso Ambastiatrice di Spagna andò con numeroso, e nobil corteggio di 100. carrozze in circa, e di gran Dame à bactare il prode à Sua Santità, che l'accosse con gran dimostratione d'assetto, e di cortessa.

Entrarono dalla porta del Popolo, e da altre in questo giorno 17.

Compagnie , che furono le seguenti .

La Compagnia del Carmine.

P 2 Delto

Dello Spirito Santo.

Di S. Antonio.

Del Sacramento-tutte queste quattro di Fiorentino di Campagna.

Di S.Antonio del Vasto in Regno i di cui Fratelli vestiuano di bigio, & alcuni di loro con mozzetta di lama d'argento.

Dell'Annunciata di Venafro vestita di bianco.

Del Nome di Dio di Montebono vestita di rosso.

Della Misericordia di Marta vestita di nero, che doueua esser riceuta da questa della Natione Fiorentina, come aggregata ad essa, mà perche i Signori Officiali di quest'anno si secero intendere di non voler accettar donne, prese espediente di andare ad alloggiare alla Trinità.

Dis. Angelo di Rauecanina in Regno, che furono, fuori che quest' vitima, che venne da per se alla Trinità circa ad vn'hora di notte, riccute incontrate, & alloggiate dalla Compagnia di questa Santissima Trinità.

La Compagnia di S. Angelo di Rocca monfina.

Del Santissimo Sacramento d'Horiolo.

Del Confalone di Beuagna.

Del Confatone di Nepi dietro la quale andò come Vescouo di essa.

Città Monfignor Bartolomeo Vannini.

Di S. Croce di Chiozza sul Venetiano, incontrate, & alloggiate da questa del Confalone, & ogn'vno di questi Fratelli di Chiozza all'entrar, che sece nell'Oratorio di questo Confalone, presentò vn grosso Cerio à questa Compagnia del Confalone in mano à doi Fratelli di cila, ch'à questo effetto stauano à lari collaterali della porta del sudetto Oratorio.

La Compagnia delle Stimmate di Campagnano incontrata, & alloggiata da quelta di fimil nome, e spesara per tre sere continue dall' ll'altrissimo Signor Caualier Francesco d'Aste Guardiano di questa. Compagnia delle Stimmate di Roma.

La Compagnia del Corpo di Christo dell'Isola incontrata, & allog-

giara da questa di S. Giacomo Scosciacaualli in Borgo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Monte Flauio vestita di bianco incontrata à porta Pia, da questa del Santissimo Sacramento della Minerua, e da molti affettionati all' Eccellentissima Ca-a Barberina vestiti pur di sacco bianco, sù alloggiata à spese dell'Eminentissimo Cardinal Barberino, essendo la suddetta Terra Vassallaggio dell'Eccellentissima sua Ca sa.

Antonio Testa cercò per la Trinità del cascio da Pizzicaroli,e ne se-

ce lib. 120.

Allog.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini au.'
1606. Donne 1108.

LVNEDI 23. Fù festa alla Chiesa Noua per la Sacra,

Per esser questo il primo giorno delle Rogationi, che si sogliono sare ogn'anno tre giorni auanti all'Ascensione di N.S. Giesà Christo radunato si tutto il Clero di Roma, suori ch'i Capito il delle Bassiche, nella Chiesa di S. Adriano in Campo Vaccino, insciene con Monsignore Vescouo Filonardi Suffraganeo, e Riualdi Vicegerente, e Cenci Logorenente Ciuile del Cardinal Vicario, si portò da essa processionalmente verso S. Maria Maggiore cantando le Litanie de' Santi, e per la strada arriuato alla Chiesa della Madonna de' Monti entrò in essa, & auanti all'Altar Maggiore si intonato da Cantori.

V. Gaude, & latare Virgo Maria, alleluia.

B. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

É dopoi il sudetto Monsignor Vescouo Filonardi disse l'Oratione seguente.

·Oremus.

D Bus, qui per refurrectionem filij tui Domini nostri Iesu Christi mundum letisticare dignatus es, presta que sumus; ot per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite. Per eunrem Christum Dominum nostrum.

B. Amen .

Doppo si prosegui di nono à cantar le Litanie, & il viaggio, e giunto alla Chiesa di S. Prassede, si fermò parimente all'altar Maggiore di essa, e da' Cantori su intonato.

V. Ora pro nobis Sancta Pranedes . Alleluia.

R. Vt digni efficiamur promissionibus Christi, Alleluia. E doppo il Vescouo senza Micra in piedi.

Oremus .

L Xaudi nos Deus falutaris noster, ve sieut Beata Pranedis Virginis tua commemorationem recolimus, itapia deuotionis erudiamur

affectu . Per Chriftum Dominum nostrum . R. Amen .

Fatto ciò riprese di nouo il viaggio, & à cantar le litanie, e si portò in S. Maria Maggiore, & iui auanti all'Altare del Santissimo Sacramento doppo l'vitimo Kyrie eleison inginocchiatosi il Vescouo dissentato di paternoster, e dipoi si dissero le medessime preci, & orationi che si dissero, e delle quali se ne è satta mentione di sopra nel giorno di San, Marco li 25, d'Aprile passato, sinte queste s'intonò da Cantori auati l'Altare della B. V. l'Antisona.

Regina Cæli letare, &c. Gaude letare, &c.

E dipoi

E dipoi i medesimi Cantori.

V. Exaudiat nos Omnipotens, & misericors Dominus.

B. Et custodiat nos femper. Amen.

É dal Vescouo sù benedetto nel modo, e forma sudetta nel giorno di S. Marco, & intonato l'Hinno del Te Deum, e così cantando portatosi processionalmente insieme col Clero istesso di questa Chiesa, all'Altar Maggiore si diede sine all'Hinno sudetto, e fatta la reuerenza al detto Altare il Vescouo si portò alla Sacrissia di essa Bassica, e depose le vesti Pontificali.

sul mezzo giorno alcuni Sbirri trauestiti da Contadini, e pecorari, secero cattura d'ascuni Regnicoli banditi di Napoli, che sirono condotti prigioni à Tordinona in carrozza serrati con molta Sbirraria, intorno, e si disse per alcuni missatti esseguiti da loro qui in Roma.

I Padri d'Araceli, e de' Santi Apoltoli i Forastieri andarono proces-

fionalmente in visita delle Chiese.

Entrarono in questo giorno le Compagnie seguenti.

Dalla porta del Popolo la Compagnia della Pietà di Rocca fecca in Regno vestita di nero.

La Compagnia del Rosario di Aquino con vna sinsonia gratiosa di

Pifferi.

'Del Santissimo Sacramento di Castrocero Terra de' Boncompagni

in Regno.

Del Santissimo Sacramento di Ciuitella vestita à bianco con i Pisferi molti eccellenti accompagnata da' molti Padri Monaci di S. Paolo, trè de' quali co! sacco della Compagnia della Santissima Trinità, dalla quale surono anco le sudette Compagnia incontrate, & alloggiate, portarono il Christo dell'istessa Compagnia della Trinità, per esser la sinddetta Terra di Ciuitella Vassallaggio de' suddetti Reuerendi Monaci.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Monte Lione incon-

trata, & alloggiata da questa di fimil nome di S. Pietro.

Ela Compagnia del Santissimo sacramento del Bagno Alaporetta del territorio di Bologna vestita di camici bianchissimi, e piegati tutti in numero di 60. persone, che reservo via vaghissima vista, sù incontrata da questa delle cinque Piaghe di S. Lorenzo in Damaso da cui hebbe la solita commodita d'alloggio.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

2000 Donne 1724.

MARTEDI 24. Nella Chiefa di S. Gio. Decollato della Natione-Fiorentina furono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Essendo questo il secondo giorno delle Rogationi, si congregò tutto il Clero di Roma, fuori ch'i Capitoli delle Basiliche insieme con il Ve, scouo,

fcono, e Prelati medefimi citati nella giornata di hieti nella Chiefa. di S. Maria Nuona della Congregatione del Monte Olificto in Campo Vaccino, e di la partitofi per l'Arco di Tito proceffionalmente cantanta do le litanie verio la Chiefa di S. Gio. Laterano gionto a quella di San Clemente auanti l'Altar Maggiore intonarono i Cantoriolista de con

W. Ora pro nobis Sanote Clemens, alleluia.

R. Vt digni efficiamur promiffionibus Christi, alleluia.

Dopò il Vescouo in piede senza Mitta disse

Rus ani nos annua Reati Clementis Martyris tui annue Po

DEus, qui nos annua Beati Clementis Martyris tui, atque Pontificis folemnitate latificas e concede propitius, et euius commemorationem collimus, virtutem quoque paffonis imitemur. Per Christian Dominum nostrum. Be. Amen.

Dopò feguitando il medefimo viaggio : e cantando le litanie giunto a: 5: Gio, fudetto inginocchiato fenza Mitra il Vefeono auanti l'altare del Santiffimo Sacramento doppo detto l'vitimo Kyrir eleifon da' Mufici, diffe.

V. Et ne nos inducas in tentationem.

Be. Sed libera , &c.

Ciò detto i Cantori intonarono il Salmo.

Deus in adiutorium, &c.

Come di sopra si disse nella Processione nel giorno di S. Marco, e finito questo Salmo, si proseguirono dal Vescouo l'altre preci, con l'orationi in quel medesimo modo, & ordine detto nel giorno di S. Marco, e doppo queste il Vescouo di nouo.

Per omnia sacula saculorum. B. Amen.

Et i Cantors intonarono questa Antiphona ...

Saluator Mundi falua nos omnes buius aula feruulos, & Pracurforis inclyti, discipulia, dilecti deuota memoria vota nostra perdusat in Patriam. Alleluia

W. Saluos fac seruos tuos , alleluia.

Be Deus meus sperantes in te, alleluia. Et il Vescouo.

Oremus.

Mnipotens sempiterne Deus, qui banc sacratissimam Constantinianam Basilicam in tuo, & veriusque loannes nomine dedicatam cunstarum Vrbis, & Orbis Ecclestarum detorasti primatui concede nobis samulis tuis, ve amborum meritis, & precibus à nostris reatibus expiati ad te Saluatorem no firum peruenire valeamus. Qui viuis, & regnas, &c. R. Amen.

Indi il Vescouo intone l'Inno Te Deum, e fatta la genustessone

a mife in tella la Mitra, e caminando si porto ananti al Pinnacolo nel mezzo de lla Natur Maggiore, que si riferbano le teste de gli Apostoli, e leuatasi la Mitra fece la riuerenza, aspetrando ch'i Musici finissero di cantare l'Hinno sudetto, doppo il quale i medesimi Musici cantarono l'Antisona seguente.

Gloriofe Principes Terra quomedo in vita sua dilexerunt se vita &

in morte non funt separati, alleluia.

V. Constitues eos Principes super omnem terram . Alteluia.

Be. Memores erunt nominis tui Domine : Alleluia .

- Ore Roil Velcono allhora diffe. Oremus.

D Bus entus dentera Beatum Petrum ambulantem in fluitibus, ne mergeretur erenit, & Coapoliolum etus Paulum tertio naufragantem de profundo pela; liberaust: exaudi nos propitius, & concede, et amborum meritis aternitatisgloriam consequamur. Qui viuis, & rognas. & Amen.

I Cantori di nouo.

V. Exaudiat nos omnipotens , & miserieors Dominus .

Be. Et custodiat nos semper. Amen.

Il Vescouo doppo questo sece la solita beneditrione al Popolo nel modo espresso di sopra nella giornaza di hieri; e d'indi subito surono mostrate le teste de Santi Apostoli, e dopò rimestas in testa la Mitra il Vescouo si condusse alla Sacrissia di derta Bassica, one depose le vesti Pontiscie.

Si videro in questa mattina andare alla visita delle quattro Chiese le Compagnie seguenti,

La Compagnia del Carmine.

Dello Spirito Santo.

Di S Antonio.

Del Sacramento.

) no di Campagna.

)

Di S. Antonio del Vasto.

Della Santissima Annunciata di Venafro.

Del Nome di Dio, o del Sacramento di Montebono.

Della Misericordia di Marta.

Di S. Angelo di Rauecanina.

Della Pieta di Roccalecca.

Del Rofario d'Aquino.

Del Sacramento di Castrocero.

Del Sacramento di Civitella.

Che furono accompagnate da quelta della Trinità, alcune come aggregate, & altre come foraftieri.

La Compagnia delle Stimmate di Campagnano accompagnata da quelta di Roma di fimil nome.

La Compagnia del Corpo di Christo dell'Isola accompagnata da questa del Sacramento di S. Giacomo Scossiacaualli.

Del Sacramento di Montessauio accompagnata da questa di simil

nome della Minerua.

E quelle di S. Angelo di Rocca Monfina.

Del Sacramento d'Horiolo. Di S. Croce di Chiozza.

Del Confalone di Benagna.

Del Confalone di Nepi accompagnate dalla Compagnia di questo Confalone di Roma; mà però seguì vn poco di tumulto sul Ponte Sant'Angelo tra queste vitime, e quella sopradetta della Pietà di Rocca, secca, mentre questa, ch'era arriuata prima sul Ponte, voleua seguire auanti, mà per opera de' Soldati, e della Guardia della Fortezza di Castel S. Angelo, che subito accorse al rumore, su provisto ad ogni inconueniente, che poteua nascere, e conuenne a quelle di Rocca secca cedere à questa del Consalone, e darle la strada.

I Padri similmente de Santi Apostoli, e d'Araceli andarono proces-

fionalmente in visita delle Chiese.

Sù le 23. hore in circa sù fatta solenne giustitia sù la Piazza di Ponte Sant'Angelo, d'uno di quelli presi, come si disse nella giornata di hieri, e sù fatta così subita, & essequitiva giustitia per esfergli stato ritrouato in dosso nell'istesso atto della cattura una pistola, & altre armi prohibite; e per hauer egli vsato ancora resistenza alla. Corte.

Fecero la loro entrata in questo giorno.

Dalla porta di S. Gio, la Compagnia della Santiffima Trinità di Marzano in Regno vestita di bianco con mozzetta rossa, che s'accompagnò con questa della Trinità alla porra sudetta mentre an i sua questa con l'altre aggregate, come si è detto di sopra, alle quattro Chiese.

:Dalla porta del Popolo la Compagnia di S. Rocco di Celleno incon-

trata, & alloggiata da questa di S. Marcello.

La Compagnia della Madonna di Magliano in Sabina vestita-di turcichino, auanti lo stendardo di cui andarono di Frombetti del Popolo Romano, & i Fedeli mandati à quest'essetto da Signori Consertiatori, come Città dell'Inclito Popolo, & auanti il Crocisisso alcuni Staffieri del Signor Cardinal Barberino con torcie accese in mano, doppoil quale seguiuano molti in sacco turchino della famiglia dell'istesse Signor Cardinale Vescouo di detta Città, che si incontrata, & alloggiata da questa della Trinità.

n Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

3480. Donne 2108.

MERCORDI 25. Fù la terza processione delle Rogationi, e si par-

tì il Clero dalla Chiesa di S. Lorenzo in Damaso, e si conduste alla Bassilica di S. Pietro processionalmente cantando le litania conforme sece il giorno di S. Marco sudetto, e su offernato tutto l'ordine, e tutte le cose medesime nell'istessa forma, che si disse nel sopradetto giorno di S. Marco, se non che sinita la detta funtione si serrarono i Parrocchiani in Sacristia di San Pietro insieme con Monsignor Vicegerente, e crearono il loto Camerlengo.

Andò in visita delle quattro Chiese la Compagnia della Misericor-

dia di Marta accompagnata da alcuni fratelli della Trinità.

Sua Santità per esser la Vigilia dell'Ascensione tenne Vespro in Capella à Monte Cauallo coll'interuento del Sacro Colleggio, e vi si se-

ce la mutatione delle cappe.

Il Padre Nicolò Ridolfi Vicario Generale della Religione Domenicana morì in età di 73. anni, e il suo corpo sù esposto nella Chicsa della Minerua con quattro torcie, e con i fasci delle verghe in mano segno del suo dominio, & authorità.

Entrarono in questo giorno le Compagnie seguenti.

Dalla porta di S. Giouanni la Compagnia di S. Giouanni di Lenula

ch'andò ad alloggiare alla Trinità.

La Compagnia di S. Marco d'Attino, che doucua esser riceuta, & incontrata da questa del Consalone di Roma, mà perche non mandò l'auso à tempo, non alloggiò in verun loco, ne vosse andare come Pellegrina alla Trinità, mà restarono i fratelli di essa dormire alcuni la, notte al Palazzo di S. Gio. Laterano, & altri sù le scale della Chiesa di Araceli.

La Compagnia della Morte della Terra di Bauco incontrata, &

alloggiata da questa di simil nome di Roma.

Fu Vespro solenne alla Chiesa Nuova per ester la Vigilia di S. Filippo Neri Fondatore dell'Oratorio, e la notte surono accesi molti lumis narialle sincestre da' suoi devoti in molte parti di Roma, particolarmente per le strade del Pellegrino, di Campo di Fiore, di Parione, di S. Lucia, di Monte Giordano, di Banchi, e di strada Giulia.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1618. Donne 1174.

. GIOVEDI 26. Festa dell'Ascensione di N. Signore Giesù Christo

sparò la sortezza di Castel S. Angelo all'Alba.

Tenne sua Santità Messa Papale in Capella al Quirinale, doppo la quale si portò alla solita loggia di quel Palazzo à dare la benedittione al numeroso Popolo concorso sopra di quella Piazza.

Nella Basilica di S. Pietro la mattina, & il giorno doppo il Vespro si mostrarono il Volto Santo, la Croce, e la Lancia; e similmente dope

po il Vespro si scopri la Coltre .

Fù

Fù festa alla Chiesa Nuoua di S. Filippo Neri Fiorentino Fondatore dell'Oratorio, il cui vago, magnifico, e superboa parato per esser vno de più ricchi, e belli d'Italia, sece restare attoniti i Forastieri tutti, & Pellegrini lodando la pietà, il culto, e lo splendore di questi Padri dell'Oratorio col quale accompagnano la sessività d'un tanto lor Padre, e Santo Fondatore.

Il Magistrato Romano presentò là mattina alla Capella del sudetto Santo vn calice, e quattro torcie, e l'Illustrissimo Monsignor Monaldi

Vescouo di Perugia vi cantò la Messa.

Il doppo pranzo vi interuennero gli Eminentiffimi Signori Cardinali alla prefenza de' quali fi cantò il Vespro solenne, doppo il quale sù recitato vn bellissimo Panegirico in lode del Santo dal Padre D. Placito Carassa Napolitano Theatino; e Sua Santità si degnò conseriruisi il dop po pranzo accompagnato da numeroso corteggio di Cardinali, e di Prelati, e d'altra Nobilta à pigliarui la perdonanza alla Capella doue

ripofa il corpo di detto Santo.

Efra i molti attestati del giubilo, e della gran deuotione, che mostra hauere, quasi, che dissi tutta Roma in questo giorno ad vn Santo tanto benemerito di se medesima, che maggiormente spiccasse frà gli altri, e che più ingegnosa, e dottamente attrahesse gl'occhi, e la mente de'Risguardanti, vno sù à mio parere quesso, ch'il signor D. Emilio Melli Fiorentino celebre Maestro, e publico prosessore di lettere humane sece apparire sù l'ingresso della propria Gasa posta vicino al Vicolo, che conduce alla porticella della Chiesa Nuoua, & auanti alla, strada del Gouernatore, e perchè mi è parso, che sia stato il più erudito, e degno de gl'altri ne hò voluto qui registrare particolar memoria.

Su la porta dunque di essa adornata di tassettani, e d'altri patati si leggeua in vn bellissimo Cartellone l'Elogio seguente.

Q 2 DE

DF

## D. PHILIPPO NERIO

ELOGIVM.

PHILIPPVS bic canit, & canitur; Hospes ades; siste gradum:
Ne resuge: Nam sicanitur NERBVs:
Ne tamen in boc NERBO Syrenas paue,
Canor est magicus, non negauerim, at caelestis;
Si traberis, voluptate traberis, ad Calum amore traberis:
Ille per quem sletit Romana Sedes
Amoris Matrem babuit Ducem:
Hic per quem Romana stat Pietas
Cali amorem babuit scopum.
Crede mibi, bic Roma mutauit Nomen,

Crede mibi, bic Roma mutauit Nomen, Roma fuit, nunc totidem litteris Amor est Nam ot canitiei niuibus alferit, Arsit tamen amoris ignibus

Ethnam in PHILIPPO contemplare plus igneam quam niueam In virtute si friges, huc accebera, in libidine si cales buc propera-Vtrique remedium in PHILIPPO.

Da ogni lato collaterale di essa porta, e prima da quello à mano dritta si leggeuano li seguenti versi ingegnosamente composti à guisa di Piramide.



# ANNO SANTO MDCL. 125 NASCITVR S. PHILIPPVS NERIVS

Soli, florique simillimus.

PYRAMIS.

Exere, NERI, Qualis ab Indicis Sol aquis caput leuat, Igniferumque iugum, Lucidosque suscitat nitens Fratres aethera feandens . Exere Matris Aluo . Qualis virenti germine Rubens in auras exilit Narcifus : tibi Florida Mater; & Flora nituit venuffas; Odoris auras fentit Arx Quiritium: Te florem medio collocat in finu . Currit inuentus : fertur buc Puella ; Senefque: dulcis exodoris alitu Animus , tartaren fædus odore . Olet , tuoque recreatur nectare. Exere Sol, nitore Romulas Domos, Et corda irradia lumine , si qua latent Exere flos , puras due nos suffimine ad aras :

Dall'altro alla finistra .



Moritur in osculo Domini,

## S. PHILIPPVS NERIVS.

PYRAMIS.

O Peregrina VItima Priritus Que requies : anima Vera mea voluptas. More diem recidito. Iam volitet per altas Vitalis vapor auras Talis recedens carmine. Ferit PHILIPPVS Sydera. Et vita rogatexitum: O nimis falix , nimium beatus Senex labore functus, & periclis: Cycnus non-aliter littora peruagans Nouissimo remultet amnem fono Mors fuavis expers doloris : oftulo Morere à Digne Dei , grata mori est res In Ofculo Tonantis , inque brachits , O Christe, tuis : Scande, Scande Sydera Spiritus, excelsipascere rore Patris. Longeuus terris, aternus in oterevine.

Vedeuasi poi dentro l'Atrio della medesima casacretto in saccia vn bellissimo Altare adorno di siori, e ricco di lumi, di casaclieri, e Croce d'argento, & altre argentarie, sopra il quale dentro ad vn vago nuu uniato a prospettina adiuato da molti lumi apparina il Santo vessito di vesti Saccidotali con le manigiunte insieme, e con gli occhi alzati al Ciclo, e dalle Pareti intorno di detto Atrio, che erano medesimamente parate, & adobbate, si miranano in proportionata distanza invaghissimi cartelli scritti li seguenti Epigrammi, Distici, Anagrammi, Ode, & Imprese.

## NERIIETHYMON

DISTICHON.

Vincula Nes, NERI, binc factum est tibi Nominis Omen Queis Cœlo Terram nectis, & Astra folo.

### PHILIPPI AMOR,

& Lacrymæ.

DISTICHON.

Ardet Amore Senex; lacrymarum exuberat ondis: Vim dedit onda Igni; vim dedit ignis aquis,

NEREO ditior Virtutum gemmas

NERIVS feruat

DISTICHON.

Seruat inexhausto NEREVS sub gurgite gemmas Pectore, sed plures NBRIVS iste resert.

ROMA PHILIPPI Macedonis Victrix

PHILIPPO Eft Supplex

DISTICHON:

Romula gens domuit Reges innista PHILIPPOS Plus tamen innista est vista PHILIPPB tibi.

8 1

SANCTVS PHILIPPVS NERIVS Oratorij Fundator.

ANAGRAMMA

MONOSTICON.

Anne?

Vis fuit, ardoris? plenes cor rapit biatus.

p in e

S. PHILIPPVS NERIVS Oratorij Fundator.

MONOSTICON.

Is Pius in Populo, fidens, bunc Tartarus borret .

SANCTVS PHILIPPVS NERIVS Oratorij Fundator:

ANAGRAMMA

MONOSTICON:

Flos datur, ot superis bine apponatur in oris.



## S. PHILIPPO NERIO.

### EPIGRAMMA.

Vrbs olim Flora Romana Colonia dicta eft, In quam deduxit Roma referta viros: Eft nunc Roma fua Sacrata Colonia Flora Quò Ciuem Nerium transtulit illa fuum. Agrorum Flora Missii Roma Colonos. Aft animos coleret, qui tibi Flora dedit.

### ALIVD.

Vindicet, ot Patriam Brutus de Rege superbo Stulcitiam simulat, dissimulatque dolos. Dementem NERII mentem mirabitur Orbis, Et sana insaras singier arte notas: Hac arte bic poterit deludere Damonis artes: Stultitia eripuit, Tartare, sceptra tibi.

### ALIVD.

Ad Paradifiaci gladium vibrat Angelus Horti Oftia fiammiuomum; feruat & ense locum: Qua Cœlo aquantur radiantia templa tuetur Diuino Verbi Numinis ense NERVS.

### ALIVD.

Mergebatur aquis scelerum terrena Propago; Spestanto excidio nalla salutis erat. Congregat arte Viros NERIVS, tum confiruit Aedem; illaque quos Orcus perdidit, Arca parat.

#### SAPHICA.

I.

O lugi Cultrix venerata dolli, Aonis Findi recolens cacumen, Vatibus gratas Heliconis vindas Defere Clio. I l.

Huc lyras, neruos, liquidasq; voces Confer: buc virtus renocat PHILIFPI Plectra, qua vestra moderenturartes Aptaq; Phabo.

Arma promisso celebrate versu Musa cartasti, Cuneosq; Martis In rebellantem suriatos hostem Auspice Roma.

Nunc iaces palmas superis verendas: Nunc sub ingrato latitare fundo Bella victoris pateris PHILIPPI Ditis in Arcem.

Anne fucatis NEREI mouere Te pudet Martem fidibus supernum? Num pudet divis iaculata pugnis Dicere tela

Mitte non aptam Cytaris Enyo Tollere efficis; NEREI Gradiaum, Gloriam Diui celebret PHILIPPI Regia diuum.

Le doi imprese erano in doi cartelloni distinte, la prima figuraua vna Bomba, ch' vicita suori del suo n ortaro si spezzana per l'aria, con questo motto . Alieno frangitur assu.

La seconda vn Torrente ingrossato, ch'allagana le Campagne vici-

ne, col motto.

Vis ex Calestibus ondis.

Nella

Nella Chiefa di S. Girolamo della Carità furono esposte le solite oractioni correnti delle 40 hore oue anco il giorno doppo il Vespro in Mufica, per esterni la sesta medesima di S. Filippo Neri hauendoui nella. Casa di questi Sacerdoti di S. Girolamo eretto l'istesso S. Filippo il suo Oratorio, recitò vn' elegantissima Oratorio il Padre Nicolò Zucchi Gesuita.

Stette medesimamente il corpo del Padre Nicolo Ridolfi esposto

tutto questo giorno nella Chiesa della Minerua.

Andarono in vilita delle quattro Chiele le Compagnie feguenti.

La Compagnia di S. Rocco di Celleno accompagnata da quelta del
Crocifisto di S. Marcello.

La Compagnia della Madonna di Magliano. La Compagnia del Sacramento di Ciuitella.

La Compagnia di S. Giouanni di Lenula accompagnate da questa. della Trinità.

Fecero l'entrata loro le fottoscritte Compagnie, e prima dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Trinità di Caseluiera, ch'andò ad alloggiare alla

Trinità .

La Compagnia del Sacramento di Marta vestita di bianco.

La Compagnia del Confalone di Toscanella vestita di bianco, la di cui prima fila delle Donne portana vn Crocissso, & su fanorita da Frati d'Araceli.

La Compagnia del Confalone di Castel Santo Elia, che furono in-

contrate, & alloggiate da quelta del Confalone.

La Compag della Misericordia dell'Anguillara Giurisdittione dell'Ec cellétifs. Cafa Orfina vestita di turchino, che sù incotrata da questa Archiconfraternità di S.Spirito in Sassia, e ricenta, & alloggiata nell'Hospitio della Compagnia di S. Giacomo Scofciacanalli per tre fere continue in numero di 370. Fratelli, e 180. sorelle à spese totali del Signor Abbate Pietro Parma Bolognese Protonotario Apostolico, Primo Guardiano di detta Archiconfraternità, Professo dell'Ordine, Curato della Chiesa di detto S. Spirito, e benefattore per altro dell'Oratorio di detta Archiconfraternità di S. Lorenzo in Borgo, che l'hà risarcito in alcune partist in altro adornato di vaghissime pitture d'Eccellente mano sopra la spesa di 500, scudi sua moneta propria auanti, ch'ei fossa Protesso di detto Ordine; Trà gl'altri Signori Nobili Bolognesi, ch'interuennero à quello incontro furono gl'Illustrissimi Signori Marchese Camillo Paleotti, Conte Odoardo Pepoli, e Sig. Agostino Consalonieri Guardiani col fudetro Sig. Abbate Pietro Parma, & altra Nobiltà Romana in numero di 200. persone ; la sera poi alla lauanda de' piedi delle Donne affilterono l'Eccellentissime Signore Duchessa di Braccia-

Daired by Google

no, Veronica Cibò Saluiati, Vittoria Sannesi, e Signora Marchesa. Vittoria Pepoli, Priore tutte quattro della sudetta Archiconfraternità; & al seruitio delle mense in tutte le tre sere sopradette gl'Illustrissime Signore Marchesa Giulia Orsini, Marchesa Isabella Coramboni, e Signora Angela Nauarra, & altre sorelle, come anco al seruitio de gli huomini assistette con molta carità gl'Illustriss. Signori sopraesati Guardiani Marchese Paleotti, Conte Pepoli, & altri Signori Fratelli.

Dalla Porta di S. Gio. la Compagnia del Sacramento della Riccia, vestita di bianco numerola di Donne, la prima delle quali portaua vn. Crocifisso in mezzo ad altre quattro con torcie accese in mano, che sa incontrata da questa delle cinque Piaghe di S. Lorenzo in Damaso da cui hebbe la solita commodità d'alloggio.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

926. Donne 773.

VENERDI 27. Nella Chiesa di S. Agata in Trasteuere de Padri della Congregatione della Dottrina Christiana su celebrata solenne sessa di S. Filippo Neri, one su anco esposto per tutto il giorno il Santissimo Sacramento, e su recitato vn bellissimo Panegirico in sode di detto Santo, da vno di quei Padri.

Andarono in visita delle quattro Chiese le Compagnie seguenti.

La Compagnia di Castel S. Elia detta del Confalone.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Marta accompagnate da questa del Confasone di Roma loro Matrice.

La Compagnia del Santissimo Sacramento della Riccia accompagnata da quelta delle cinque Piagne di S. Lorenzo in Damaso.

La Compagnia della Santiflima Trinità di Marzano.

La Compagnia della Morte di Bauco accompagnata da questa del

medesimo nome.

La Compagnia della Misericordia dell'Anguillata accompagnata da questa di S. Spirito in Sassa, la quale benche vitima arrivata alla beneditrione la sera à Monte Cauallo, su la prima ad vicire per ordine di Sua Santità, che si compiacque sirle tal'honore per la sua gran modestia viata nel visitar le Bassiche.

Fecero l'entrata in Roma prima dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Crocissis di Farnese incontrata daquetta di simi nome in S. Marcello, vestita tutta di nero, con mozzatta di corame nero, e bordon nero, e con molte Donne, la primabila delle quali portana vna Croce col motto. Dusce Pondus, se alcune d'esse haueuano sotto il sacco nero della Compagnia vesti di saia bianche, che saccuano bellissima vista. se ad ogni sette, o otto coppie di loro andana vna principale di essa Compagnia: su speciata per tra serio della Compagnia.

fere continue, eccetto pane, e vino dall'Illustris. Monsig. Girolamo Farnese Primicerio dell'istessa Compag di S Marcello.

La Compagnia di S. Antonio di Acquapendente vestita di bianco, incontrata, & alloggiata da questa di S. Rocco di Roma.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinica Pellegrini num. 539.

Donne 324.

SABBATO 28. Furono esposte le solite Orationi correnti delle 40 hore in S. Maria in Via.

Andò in visita delle quattro Chiese la Compagnia del Confalone di

Toscanella accompagnata da questa di simil nome.

Entrò dalla porta del Popolo la Compagnia della Trinità di Gualdo di Nocera auanti il di cui fiendardo andauano fonando quattro Trombetti, frà quali erano quattro putti vestiri da Angeli doi contorcie accese in mano, e doi con mazzette inargentate; e quattro altri ancora al Crocisso; tutti con torcie accese in mano, è all' vltima fila de gli huomini doi altri pure con le mazzette in mano; doppo de quali veniuano quattro altri ancora vestiti come sopra con torcie accese in mano, che haucuano messo nel mezzo la primassila di tro Dorne, che portauano il Christo, venute con moirissime altre che seguinano, con questa Compagnia, vestite tutte di rosso, fra le quali pure indebita distanza caminauano nel mezzo sei altri Putti vestiti medesimamente da Angeli I'vno doppo l'altro sino all' vltima fila delle sudette Donne, che le chiudenano poi quattro Fratelli Officiali della Compagnia di quella, e di questa della Trinità, che l'alloggiò.

Gl'Illustrissimi Signori Conservatori di Roma, ch'andavano ogni Sabbato in questo tempo in persona per i Forni, Macelli, & Hosterie, accioche si dessero i debiti pesi si delle carni, come anco del pane, e non fost ro da simil gente desravadati, e strapazzati i Forastieri trovarono ad vn Fornaro, il di cui nome si tace, mãco il peso del pane; si che eli levarono tutto il pane, e lo distribuirono à poveri prigioni.

Alloggiarono nell'Hospedale della santissima Trinità Pellogrini nul

Fù cominciato in questa settimana da' Padri Domenicani il Capitolo Generale per l'elettione del nuovo Generale della Religione da sarsi nella prossima Vigilia di Pentecoste.

Et il medesimo i Padri Cappuccini per la medesima elettione del

auouo Generale

DOMENICA 29. La Congregatione delle cinque Piaghe di N.S.in strada Giulia diede da m'agiare à 13. Poueri, cô farli ancora elemofina.

Fù la Communione Generale nella Basilica di S. Maria Maggiore.,

che si tenne dalla Congregatione di questo nome.

Andarono in visita delle Chiese le Compagnie,

### DIARIO DELL'

Di S. Marco d'Attino in Regno.

Della Trinità di Cafeluiera.

La Compagnia di S. Antonio di Acquapendente, che fu accompagnata da quelta di S. Rocco di Roma.

Fù affifio yn bando contro di quelli , c'hattendo vicina alle lor Vigne l'acqua della Marrana la difuiauano , o l'impediuano il corfo , fpedi-

to fotto la giornata di hieri li 28. Maggio.

La Serenifima Infanta Maria di sauoia, che fi ritrouaua, come fi è detto alcune fertimane di fopta, nel Monafterio di Torre di Specchi, infieme con dieci, o dodici altre Signore Monache Cappuccine del Terzo Ordine venute in compagnia di sua Altezza, vettire effa, e rutte di berettino con cappello di paglia in testa, con patienza, e mantelletto di sopra del medesimo colore, andò a baciare il piede per la prima volta a sua Santità; alla cui Serenissima Infanta, per patire di fordità, la Signora Marchesa Tassoni feruì d'Interprete, parlandole all'orecchie con va cannello d'argento.

Sh' de 21. in circa fù nella Scuola del Signor Don Emilio Melli citato nel giorno di Giouedi paffato recitata vn'oratione in lode di S. Filippo Neri del detto Sig. D. Emilio in lingua latina dal Sig Gio. Filippo Vivaddo alla presenza d'alcuni Prelati, e molti Religiosi.

Recero la loro entrata in quelto giorno le seguenti Compagnie, e

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Lamentano vestita di bianco, auanti il cui stendardo andaua vna sinsonia di Pisteri, fauorita da molte coppie di Frati Agostiniani scalzi, e di S.Francesco à Ripa, numerosa di Donne, la cui prima sila portaua vna Croce, su incontrata dalla Compagnia di questa Madonna di Loreto dell'Vniuersità de Fornari da cui hebbe ancora commodità d'alloggio.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Ciuitalauinia de' Signoti Celarini, porto vna belliffima Madonna di rilieno, auanti alla quale andauano dieci Verginelle con gigli bianchi freschi in mano

infieme con vn'altra del Confalone pur di Ciuitalauinia.

La Compagnia del Confalone di Bassano Principato dell'Eccellentissima Casa Giustiniana vestita di bianco, numerosa di 1800, persone in birca tra huomini, e donne, e copiosa di tor, ie, la quale prima di entrare alla porta del Popolo sudetta su posta in vna vaga, e capricciosa ordinanza nel Giardino dell'Eccellentissimo Signor Prencipe Giustiniano, e su accompagnata da molta Nobiltà Romana, e specialmente da tutti gli Officiali di Castel S. Angelo vestiti di sacco bianco, come la sudetta Compagnia Forassiera, con più Conserti di Musiche, per esser il sudetta Eccellentissimo Signor Prencipe Castellano della sudetta

Fortezza di Castel S. Angelo. Laquale Compagnia tanto huomini come donne su regalata con molta carità, & assetto di sua propria mano dale l'Eccellentissima Signora Prencipessa Donna Maria Pamphilij Giustiniani.

Vn'altra pur del Confalone di Valentano vestite di bianco, & incontrate, & alloggiate tutte queste quattro dalla Compagnia di que-

sto Confalone di Roma.

La Compagnia del Saluatore di Chiozza vestira di rosso con moz-

zetta di corame rosso, scalza, e con scarpe all'Apostolica.

Della Santissima Annuntiata del Vasto in Regno vestita di bianco, con mozzette rosse alcuni ditabi, e d'ermisino, con cappelli tutti bianchi.

Del Santissimo Sacramento d'Antrodocho in Regno vestita di bianco, che surono tutte queste tre incontrate alla porta del Popolo, e poi

alloggiate da questa della Santissima Trinità di Roma.

La Compagnia del Suffraggio di Monte S. Gionanni di Campagna, che fù alloggiata, & incontrata da questa di simil nome di Roma in. Campo Vaccino, oue questa mattina nella Chiesa di S. Adriano secumassa, & alto.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

564. Donne 468.

LVNEDI 30. Nella Chiefa di Santa Maria Traspontina si esposero

le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Nella Chiefa di S. Agostino sù data in questa mattina con nobile pompa sepoltura al corpo del Signor Gregorio Berimbene Nobile Romano.

Si tenne Concistoro al Quirinale; doue Sua Santità propose l'Arciuescouato di Monteale per l'Eminentissimo Sign. Cardinal Montalto; e l'Eminentissimo Signor Cardinal de la Queua propose due Chiese nell'Indie.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Lamentano accompagnata da questa della Madonna di Loreto dell'Vniuersità de' Fornari andò in visita delle quattro Chiese.

Entrarono il doppo pranzo prima da porta Pia.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Montorio vestita di bianco, che su incontrata solamente da Padri Domenicani, e sauorita dalla samiglia del Cardinal Barberino, e alloggiata, e spesara poi dal sudetto Eminentissimo in Cancellaria Apostolica, come Vassalla dell'Eccellentissima sua Casa, e su detta processione molto numerosa di Donne.

Dalla porta di S. Bastiano.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Gensano vestita di bianco, e così numerosa di torcie, che quasi ogni Fratello di essa por-

tòla

tò la (ua, su fauorita da' Padri di S Agostino di molte coppie di loto, e su incontrata da questa delle cinque Piaghe di S. Lorenzo in Damaso, dalla quale hebbe la solita commodità d'alloggio.

Dalla porta del Popolo La Compagnia della Misericordia di Vetralla vestita di nero, e con

molte Donne appresso, la prima fila delle quali portana la Croce.

La Compagnia di S. Antimo di Nazano vestità di rosso con mozzetta di corame rosso Terra de' Monaci di S. Paolo, trè de'quali Padri pottanano il Christo di detta Compagnia, & altri andauano in coppia, & alcuni à far mettere in ordine la processione vestiti di sacco, come essa Compagnia, visturono alcuni putti vestiti da Angeli, e quattro Verginelle, che portauano in cima de'lor bordoni un cartello scrittoni diversi motti, auanti la prima sila delle Donne una Croce inargentata, su fauorità da molte coppie ancora de' Frati di S. Francesco à Ripa.

La Compagnia della I rinità della Terra di Caprarola vestita di rosfo, con mozzetta di corame rosso numerossima di gente, e particolarmente di Donne, la prima si a delle quali portava vna Croce inmezzo à sei coppie di Verginelle vestite di rocchetti bianchi con torcie accese in mano; e surrono tutte queste tre vitime Compagnie incon-

trate, & alloggiate da questa della Santissima Trinità.

Alloggio l'Hospedate della Santissima Trinità Pellegrini num. 928. Donne 1061.

MARTEDI 31. Andarono in visita delle quattro Chiese le Compagnie seguenti.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Gensano accompagnata da questa delle cinque Piaghe di S.Lorenzo in Damaso.

La Compagnia del Santissimo Saluatore di Chiozza.

La Compagnia del Santissimo Sacramento d'Antrodocho.

La Compagnia della Santissima Annuntiata del Vasto.

La Compagnia della Santissima Trinità di Gualdo di Nocera accom pagnate tutte queste quattro sudette da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Montorio accompagnata da molti Frati Domenicam, e tauorita da alcuni della samiglia del Signor Cardinal Barberino.

La Compagnia del Suffraggio di Monte S. Gionanni accompagnata

da questa di simi nome di Roma.

E le Compagnie del Confalone di Valentano.
Del Santifimo Sacramento di Ciuitalauinia.

Del Confalone pur di Ciuitalauinia.

Del Confalone di Baffano accompagnate da questa del Confalone. Entrò dalla porta del Popolo la Compagnia del Santissimo Sacra-

men-

mento di Guercino in Campagna vestita di rosso, auanti al Crocississo della quale andauano sei putti vestiti da Angeli doi con candele, e quattro co torcie accese in mano, e quelli tre pure, che portauano il Christo erano Giouani vestiti da Angeli, numerosa di Donne la prima delle quali in mezzo à doi Putti vestiti da Angeli con candele, accese in mano portaua vna Croce, su incontrata, & alloggiata da questa del Sacramento di S. Pietro.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu

778. Donne 1021.

### GIVGNO 1650.

MERCORDI il primo di Giugno. Nella Chiefa di S. Antonio nelli Monti furono esposte le solite Orationi correnti delle 40 hore.

Nella Chiefa della Minerua furono celebrate l'effequie al defonto Vicario Generale della Religione Domenicana Nicolò Ridolfi.

In questa Chiesa parimente sù data priuata sepoltura al corpo dell'Illustrissimo Sig. Marchese Pietro Paolo Melchiorre vestito dell'habito di S. Domenico.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia della Misericordia di

Vetralla.

La Compagnia di S. Antimo di Nazzano, alla quale à S. Paolo fù fatta da quei Monaci vna lauri ssima collatione in questa mattina, come sua Vassalla, e furono accompagnate queste doi dalla Compagnia. della I rinità, e da alcune coppie di detti Monaci.

Entrò in questa martina la Compagnia del Confalone di Montelanici vestita di bianco con molte Donne, che sù incontrata, e riceuta alla Madonna della Consolatione da questa Compagnia del Có-

falone di Roma.

La sera poi secero l'entrata le seguenti Compagnie .

Dalla Porta del Popolo.

La Compagnia della Morte di Monte Ritondo Vassallaggio di Casa. Barberina vestita tutta di nero, numerosa di Donne incontrata, &

alloggiata da questa di Roma di simil nome.

Et à questa immediatamente segui come Compagnia della medesima terra la Compagnia del Consalone pur di Monte Ritondo sudetto incontrata, & alloggiata pur da questa di simil nome di Roma, sauorita questa, come anco quella della Morte dalla famiglia del Signor Cardinal Barberino vestita pure in sacco, e da Padri di Santi Apostoli numerosa di torcie, e portò vna bellissima Madonna di rilicuo inmezzoà dieci siaccole inargentate, auanti di cui andauano alcune.

putte

Putte vestire da dinerse sante; segniuano poi le Donne, la prima fila delle quali portana vna Croce; & infine dietro ad'esse veniuano 15. cariaggi coperti di nero con armi sopra della Morte, e poi dieci altri cariaggi coperti di rosso con armi sopra del Confalone, & indi molte Bestie cariche di legna, di grano, di sieno, e d'altre robbe condotte da queste suddette doi Compagnie di Monte Rotondo.

La Compagnia della Santissima Trinità d'Acquapendente vestita di rosso con mozzetta di corame nero con molte Donne appresso vestite tutte di sacco rosso, la prima fila delle quali portana vn Croci-

fillo, incontrata, & alloggiata da questa della Trinità.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Nemi Vassallaggio di Casa Frangipani vestita di bianco, che si incontrata da questa delle cinque Piaghe di S. Lorenzo in Damaso, mà alloggiata poi à spefe del medessimo Signor Frangipani.

La Compagnia del Santiffino Corpo di Christo di S. Angelo di Cest vestita di bianco, e numerosa di Donne incontrata da quella del Santissimo Sacramento della Minerua co' i soliti quattro Torcieri, Sen-

nicchio, e Deputato Sig Antonio Fumei Romano.

Fù veduto affisso in questo giorno il bando generale d'ogn'anno sopra i Grani, Orzi, & altre biade per ouniare à monopolij, e prouedere all'abbondanza per la prossima sutura raccolta.

Alioggiò l'Hospedale della Trinità Pellegrini n.502 Donne 936. GIOVEDI 2 Nella Chiesa della Minerua surono di nouo celebrate l'essequie al morto Padre Fra Nicolò Ridolsivicario Generale dell'Or-

dine Domenicano.

Andarono in visita delle Chiefe.

La Compagnia della Trinita di Caprarola accompagnata da quest a di simil nome di Roma.

La Compagnia del Sacramento di Guercino accompagnata da que-

sta del Sacramento di S. Pietro.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Nemi accompagnata da questa delle cinque Piaghe di S'Lorenzo in Damaso.

Feccro la loro entrata dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Santissima Trinità di Sora vestita di rosso, con mozzetta di corame rosso, e calzette rosse, auanti allo stendardo di cui andauano le Trombette sonando; la prima fila poi delle Donne, the portaua vn Crocissiso, era precossa da quattro Putti vestiti da Angeli vno de' quali sonaua vn'Arpa, vn'altro il Violino, e l'altri doi portauano vna torcia accesa in mano; doppo de' quali seguiuano altri vudici Angeli con torcia accese in mano, ch'andauano l'vn doppo l'altro con misurata distanza in mezzo alle coppie delle Donne, che su incontrata, e alloggiata da questa della Santissima Trinità di Roma

\_\_

La Compagnia del Santissimo Crocissis di Formello Vassallaggio di Casa Vessina vestita tutta di nero sauorita da molte coppie de Frati della Traspontina, con Trombetti auanti à lo Stendardo,, e quattro Fratelli di essa auanti il Christo con vn grosso Cerio ogn'vno in mano indorato, e lauorato con arme di Casa Vessina, sù numerosa di Donne, la prima sila delle quali portaua vn Crocissiso, e sù incontrata, & alloggiata da questa del Santissimo Crocissis di S. Marcello.

Il Signor Carlo figliolo del Caualier di Santo Stefano Signor Giulio Ornani Corfo fostenne publiche Conclusioni Legali alla presenza degli Eminentissimi Signori Cardinali Barberino, & Este, e del Sig. Pietro Mazzarino Padre dell'Eminentissimo Signor Cardinal Giulio di que-

Ro cognome, ch'in quelto tempo si ritrouaua in Francia.

In quello giorno cominciarono i Padri Domenicani à tener Conclufioni per, il lor Capitolo Generale, e diede principio il Padre Raimondo Randoli Lettore nella Minerua con dedicarle al Sig Cardinal Raggi, quale vinteruenne con buon numero di Prelati.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santistima Frinita Pellegrini nu.

726. Donne 1249.

VENERDI 3. Nella Chiefa di S Maria della Pace furono esposte le

solite Orationi correnti delle 40. hore .

Quali tutti gli Artigiani della strada del Pellegrino secero nera mofira delle loro mercanti: sù le proprie botteghe in memoria del già tanto liberale, e magnisico Cardinale Alessandro Montalto Vicecancelliere di santa Chiesa morto in questo medesimo giorno l'Anno • 1623.

Fù affisso vn'ausso qualmente Sua Santità à chi si ritrouarebbe il gior no de 5, prossimo della Festa della Pentecoste presente alla sua benedittione sù la piazza di Monte Caualio concedeua Indugenza ple-

naria.

Furono anco affifi d'i Editti vno per proue dere all'abbondanza, e l'altro fopra il prezzo de' frutti, come anco gli Auertimenti per qu'ili, che voleuano o crefimarfi in quell'anno, o effer Compari, spediti sotto li 24. Maggio.

Andarono in visita delle Chiese le Compagnie seguenti .

La Compagnia del Confaione di Monteianici.

La Compagnia del Confatone di Monte Ritondo accompagnate da.

quelta di fimil nome di Rona.

La Compagnia del Santi ilino Corpo di Christo di S. Angelo di Cesi accompagnata dal fotto Deputato di questa del Santislimo Sacramento della Miner ia con il Sennicchio, e l'orcieri,

Il Padre Fortunato da Cadoro fu eletto Generale della Religione

de' Cappuccini.

2 Allog-

Alloggio l'Hospedale della Trinità Pellegrini num 380. Donne 441. SABBATO 4. Vigilia della Pentecoste andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia della Trinità d'Acquapendente.

La Compagnia della Trinità di Sora accompagnate da questa di simil nome di Roma.

I Padri Reformati di S. Agostino elessero per loro Vicario Generale

il P. Marengo Genouese.

Il doppo pranzo Sua Santità tenne Vespro solenne in Capella al Quirinale, doppo il quale tutta la Religione Domenicana processionalmete insieme col suo Nuono Generale P. Reuerendiss. F. Gio. Battista, Marini creato in questo giorno, si condusse à baciare il piede à Sua Santità.

Fecero la loro entrata in questo giorno.

La Compagnia della Santissima Concettione di Velletti vestita di bianco, e numero sa di Donne la prima fila delle quali portaua la Croce, e su incontrata da sei Signori Deputati di questa Compagnia della Cocettione di Roma in cappa sul Campidoglio hauendo satto massa, & alto questa mattina in Campo Vaccino.

La Compagnia della Morte di Castiglione della Teuerina d'Ornieto vessira di nero con mozzette di corame nero numerosa di Donne la prima fila delle quali porrana vna Croce in mezzo à quattro altre Done con torcie accese in mano, e vestite di sacco, e mozzetta nera.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Cottanella in Sabina, vestita di bianco, auanti lo stendardo della quale caminaua yn Putto ignudo, che rapresentaua S. Bassiano tutto frezzato, & altri vestiti da Soldati alla Romana antica, con archi, e saette in mano, che faceuano sembianza alcune volte di frezzarlo, & yn S. Michele Arcangelo, che teneua legato yn Diauolo con yna corda, auanti poi, e doppo al Christo da 30. Verginelle rapresentanti diucrse Sante, e Vergini Martiri, su numerosa di Donne la prima fila delle quali era vestita da. Pinzochera, e portaua yna Croce d'argento, con doi Putte vestite del medessino con torcie accese in mano, che surono queste doi Compagnie incontrate alla porta del Popolo, e poi alloggiate da questa della Santissima Trinità di Roma.

Dalla porta di S. Gio, la Compagnia del Confalone di Roccafecca. Territorio d'Aquino in Regno vestita di bianco, con molte Donne, vestite di più colori, che non su incontrata da questa del Confalone, perche non mandò l'auiso, ne si curò di pompa, mà venne semplicemente, e con grandissima deuotion e da per se all'improusso all'Oratorio di questo Confalone, dal quale sù subito accettata, & alloggiata con grandissima carità, e corresta.

Alloggiò l'Hospedale della Trinità Pellegrini nu. 420. Donne 620. DOMENICA 5. Festa della Pentecolte sparò la Fortezza di Castel S. Angelo all'Alba. Suz

Sua Santità tenne Messa Papale in Capella al Quirinale, & inter Missaum solemnia su recitata vn'Oratione latina dai Sig. Benedetto Riccobaldi da Volterra Caualiero di S. Stesano, e finita la Messa si trasseri Sua Bearitudine alla Loggia della Beneditione di doue benedisso il numeroso Popolo, che vi concorse in grandissima quantità per riccuere anco l'Indulgenza plenaria, che concesse Sua Santirà achi vi si trouòpresente.

Nella Bassica di S. Gio. Laterano surono esposte le solite Orationi

correnti delle 40. hore .

La Compagnia della Santissima Annuntiata diede la dote alle Zitelle.

Quella di Santa Caterina di Siena fece vna bellissima processione, portando le Reliquie della Santa, e diede anco la dote à pouere Zitelle.

In S. Giacomo della Natione Spagnola furono date parimente dote

à poucre Zitelie.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia della Santissima Concettione di Velletri accompagnata da alcuni Mandatarij di questa di simil nome in S. Lorenzo in Damaso.

La Compagnia del Santissimo Crocifisso di Formello accompagna-

ta da questa di fimil nome di S. Marcello.

Fecero la loro entrata in questo giorno le Compagnie seguenti, e

prima.

Da porta Pia la Compagnia della Misericordia di Nerula Vassallaggio de' Signori Barberini vestita di nero, e numerosa di Donne, la prima sila delle quali porto yn picciolo stendardo coll'Imagine della Madonna del Santissimo Rosario, e doppo molte altre coppie, si che veniua quasi nel mezzo di esse Donne, vn'altra sila, che portana vna. Croce inargentata ne gl'estremi, su incontrata da quattro Deputati di questa di simil nome di Roma della Natione Fiorentina, che surono li Signori Gioachino Chellini, Angelo Erculati, Girolamo Vbertini, e Francesco Gradi, e da molti vestiti pur di sacco nero della famiglia de' Barberini, & alloggiati, e spesati gli huomini solo di essa dalla sudetta Compagnia di Roma, e le Donne dal Sig. Cardinal Barberino in Cancellaria Apostolica.

La Compagnia del Santissimo Sacramento della Colonna vestita di bianco numerosa di Donne, che su incontrata da questa delle Cinque Piagsie di S. Lorenzo in Damaso, da cui hebbe la solita commo-

dità d'alloggio

La Compagnia del Santissimo Corpo di Christo di Scandriglia vestita di bianco numerosa di Donne, la prima fila delle quali portò vna Croce tutta inargentata, e nel fine della processione seguiuano sei so-

Digitized by Google

me di vino coperte di panni bianchi con fopra l'arme della Compagnia e tre bestie cariche di grano coperte parimente al medesimo modo, che sù incontrata da questa del s'acramento di S. Giacomo Scoscia Canalli.

Dalla porta del Popolo.

La Compagnia delle Stimmate del Bagnoalaporetta di Bologna, scalza con scarpe all'Apostolica, e vestita come questa di Roma incon trata, & alloggiata da questa di simil nome di Roma, e banchettata per tre sere continue dal Sig. Clemente Boncompagni Guardiano di

essa Compagnia.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Tarano in Sabina vestitta di bianco, con mozzette nere, & ogn'vno de' Fratelli di essa portaua d'in petto, o nella mano vna Crocetta con bordone rigato di
bianco, e nero, col capitolo di essa Ferra, con le Donne pur vessita
al medesimo modo, la prima sila delle quali portana vn Crocissis inmezzo à doi sorelle con torcie accese in mano, su incontrata, & allog-

giata da questa del Suffraggio di Roma.

La Compagnia del Confalone di Zagarola Vassallaggio dell'Eccellentissima Casa Ludoussa vestica tutta di bianco con quattro Irombetti di Sua Santità auanti lo stendardo, fauorita da' Frati de' Santi
Apoltoli, e da molta Nobiltà Romana in sacco, e quasi tutti i Fratelli
di essa portauano totcie accese in mano, numerosissima di Donne,
auanti alla prima fila delle quali andauano quattro Gioumetti vestici
da Angeli, doi che sonauano il Violino, vno l'Arpa, el'altro l'Arcissimo, doppo quali veniua la sudetta prima fila di tre Donne di bello, e
modelto aspetto vestite di Rocchetti bianchi, e pieghettati, e doppo
quattro altri Gioninetti massei vestiti da Angeli, che di quando inquando cantauano, & ad ogni cinque coppie andauano doi Damedelle principali d'essa Compagnia con mazzette inargentate in mano,
e su loggiata da questa del Confalone di Roma.

La Compagnia di S. Christina di Corciano di Amelia vestita di sacco rosso, con molte Donne appresso vestite di dinersi colori, la prima fila delle quali portana vna Croce su incontrata, & alloggiata da que-

ita della Santiffima Frinita.

Arrinò questa di Corciano accompagnata da quella della Trinità di Roma nella Piazza di S. Carlo de' Carinari, mentre ancora quella. del Confalone accompagnando la sua di Zagarola numerossissima di persone se ne ventua giù dalla Madonna del Pianto verso i Giupponari per la mede sima piazza; il che veduto dall'Illustrissimo signor Valerio Santa Croce vero Specchio della Nobiltà, e pietà Romana inogni tempo sempre, ma particolarmente in quest' Anno Santo, chele fatighe sue sono state in estremo nell'Hospedale della Santislima Trianità.

nità, e confiderato il tempo grande, che vi bisognaua perdere in lafeiar finire di passar la sudetta Compagnia di Zaganola, el'incommodo, che ne hauerebbe riceuuto la sera il medesimo Hospedale carico,
& affollato da altre Compagnie, e quantità di diuersi Pellegrini, che
non vi si poreua dar sesso, & ordine per molte hore, si risoluè di domandar licenza ad alcuni di quei, che guida uaro la Compagnia sudetta di Zagarola di poter passare, il che cortesemente ottenuto da,
quelli, e ranto più di buono accordo, quanto ch'in quel medessimo
tempo si era sermata, & hauea satto alto la Compagnia sudetta del
Consalone, mise con bonissimo pensiero per poter passare più presto, e
facilmente tutta la sudetta Compagnia, che guidana vnita ir sieme,
come in vna pattuglia, e così quasi in vn punto su l'ottenerne licenza,
& il passare, nel che mostrò quella gran prudenza, che è sua propria.

Nella Chiesa della Minerua si sece il giorno la processione del Ro-

fario.

Si scoprì il Miracoloso Crocifisto a S. Paolo.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

422. Donne 557.

LVNEDI 6. fù festa alla Chiesa dello Spirito Santo in strada Giulia, oue la Compagnia de' Napolitani diede doti à pouere Zitelle, e la mattina alla Messa solutione, che vi sù cantata, interuenne l'Eccellentissimo Signor Duca de l'Infantado Ambasciator Cattolico con numeroso Corteggio di carrozze, e nobiltà.

L'Eminentissimo Signor Gio. Giacomo Cardinal Panzirolo nella... Chicla di S. Gio. de' Fiorentini consacrò Monsignor Coiro Vescouo di

Paima, e Monfignor Francesco Nerli Vescouo di Pittoia.

Fù felta ancora à S spirito in Sassia, & i Putti, e Zitelle di detto luogo andarono processionalmente à S. Pietro, e si sece la rassegna di questi, e maritaggi di Zitelle; & in questo giorno sù concesso alle Donne di porterentrar nelle grotte Vaticane.

Stette esposto con gran pompa nella Chiesa Nuoua il corpo del Sig. Giuseppe Milui da Bracciano, stato giasattore dell'Eccellentissimo si-

gnor D. Paolo Giordano'.

Andarono in visita delle Chiefe, la Compagnia della Misericordiadi Nerula accompagnata da quattro Signori Depurati di quefia della Natione Fiorentina in cappa, che surono Gio. Battista Baldi, Angelo Erculani, Girolamo Vbertini, Anton Maria Comparini.

La Compagnia del Santissimo Sacramento della Colonna accompa-

gnata da quelta delle cinque Piaghe di S. Lorenzo in Damaso.

La Religione de' Cappuccini ando processionalmente col suo nuo-

uo Generale Fra Fortunato da Cadoro à baciare il piede à Sua Santità.

Fecero la loro entrata dalla porta del Popolo.

La Compagnia di S. Belardino della Morte di Selce in Sabina vestita di nero, auanti il Christo della quale andauano sei Paggi senza cappe del Signor Duca di Cesi, numerosa di Donne la prima fila delle quali porto vn tronco di Croce con versetti in cartelline dipinte dalle

braccia, dalla testa, e da piedi di detto Tronco.

La Compagnia di S. Secondo d'Amelia vestita di nero, che portò in cambio di lanternoni alla prima fila doi stendardi à bandiera tocchi d'argento, e d'oro con alcune Imagini di Santi, e Sante Protettori della Città, con vna bellissima Croce intagliata tutta, e indorata: nu merosa di Donne, auanti alla prima sila telle quali andauano doi Putte vestite da Angeli, e in mezzo vn puttino ignudo rapresentante San Gio. Eatt. doppo vn'altra Verginella vestita di camice b aco, che sona vn'Arpa, e tutte le Donne vestiuano di sacco nero, alcune con cappello di seltro nero, che surono incontrate, e alloggiate da questa. Gompagnia della Morte di Roma.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num. 410.

Donne 353.

MARTÉDI 7. La Natione Siciliana alla fua Chiefa della Madonna di Costantinopoli sece vna bellissima sesta, essendoui interuenuti, oltre l'assistenza continua alla Messa, et al Vespro dell'Eccellentissimo Contestabile Colonna Primicerio, anco doppo il Vespro gl'Eminentissimo Signori Cardinali Girolamo Colonna Protettore di detta Natione sin Roma, e Pietro Donato Cesi Protettore del Regno di Sicilia, che donò alla Madonna vn ricco Paliotto di lama d'argento raccamato d'oro, e l'Eccellentissimo Sig. Duca dell'Insantado Ambasciator di Spagna.

Nella Basilica di S. Pietro in Vaticano surono esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40.horc.

La mattina Sua Santità consacrò Arcinescouo di Monreale in Sicilia l'Eminentissimo Sig. Cardinal Montalto con l'assistenza degli Eminentissimi Signori Cardinali Lanti Decano, e Roma sotto Decano.

La Natione Fiorentina radunatasi nelle stanze del suo Consolato in Banchi elesse per suoi nuoui Consolo, e Consiglieri gl'Illustrissimi Raffaelle Cicciaporci Consolo, Antonio Caselless, e Gio. Francesco Capponi Consiglieri

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Confalone di Zagarola accompagnata da questa di simil nome.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Tarano in Sabina ac-

compagnata da questa del Suffraggio di Roma.

La Compagnia del Santissimo Corpo di Christo di Scandriglia acteompagnata da questa del Santissimo Sacramento di S. Giacomo Scoficia Caualli.

La Compagnia delle Stimmate del Bagnoala por etta accompagnata da questa del medesimo nome.

E le Compagnie della Morte di Castiglion della Teuerina d'Oruieto.

Del Santissimo Sacramento di Cottanella.

Dis. Christina di Corciano d'Amelia accompagnate da questa della Santissima Trinità, e si da notare, ch'ancorche questa della Trinita fossi si da notare, ch'ancorche questa della Trinita fossi si da notare, ch'ancorche questa della Trinita fossi si da notare nel Cortile di Monte Cauallo la sera per la Benedittione del Papa, e cheperciò le conuenisse ancora di essere l'vitima nell'vicire doppo la Benedittione, per l'ordine tenuto sempre auanti, e doppo in tutto questi d'Anno Santo, sua Santità nondimeno volle, ch'vicisse al paro, en nel medessimo tempo, ch'vici quella del Susfraggio, ch'entrò prima di tutte, la prima da vna porta, e questa dall'altra.

Entrò da porta Maggiore la Compagnia del Rosario di Genazzano vestita di bianco con mozzette di corane bianco, numerosa di Donne, la prima fila delle quali portaua vu Grocissio in mezzo a doi altre Donne con torcio accessi mano, si incontrata da Padri di S. Dome-

nico.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu. 130 Donne 314.

MERCORDI 8. Quartro Tempora. Fù la Statione a Santa Maria

Maggiore.

Nella S. Casa della Madonna di Loreto della Natione Marchigiana, si festa del glorioso Vescouo S. Seuerino.

Andarono in visita delle quattro Chiese.

La Compagnia di Rocca secca accompagnata da questa del Confalone, la quale per tutto il tempo, che stette in Roma, e nell'Hospitio del Gonsalone, non vi siù Compagnia, ardisco di stre che sia tata la più quieta, la più deuota, la più humile, la più rimessa, e sinalmense, che si sia disposta à giudicio vniuersale di tutti con più vero asserto all'acquisto dell'Indulgenza del Santissimo Giubileo, si che mossi questo si bono esempio questi Fratelli del Consalone di Roma conalteranta carità sempre la seruirono la sera, con quanta pompa accompagnauano l'altre alle Chiese, e le diedero per doi sere d'auantaggio dell'altre la cena, & il solito rinsrescamento.

La Compagnia dei santissimo Rosario di Genazzano accompagna-

ta da molte coppie di questi Padri Domenicani.

Entrò dalla Porta di S. Giouanni .

.

146 ... DIARIO DELL'

La Compagnia della Morte di Vallacorfa della Diocefi di Fondi in. Regno veltita di nero, e numerofa di Donne, e fu incontrata, a alloggiata da quelta di fimil nome di Roma.

Dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Confalone di Roccapriora vestita di bianco con quattro Tron betti auanti lo stendardo, col Capitolo di essa Terra, numerosa di Donne, la prima sila delle quali, che su di tre putte vestite di camini bianchi, cinte di settuccia incarnatina, portana vna.

Croce margentata.

La Compagnia medesimamente del Consalone d'Aspra in Sabina, vestita di bianco, numerosa di Donne, la prima sita delle quali era di tre Donne vestite da Vedoue, che portana vna Croce grande indorata ne g'i estremi toccata di color diuerso da vna parte con vn calice di rilieno, e dall'altra con lo Spirito Santo pur di rilieno, che surono incontrate, & alloggiate da questa del Consalone di Roma.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santulima Trinita Pellegrini nu

104 Donne 90.

GIOVEDI 9. Nella Basilica di S. Maria Maggiore surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Belardino della Morte di Selce.

La Compagnia di S. Secondo d'Amelia.

La Compagnia della Morte di Vallacorsa accompagnate da questa.

della Morte di Roma.

Fecero la loro entrata dalla porta del Popolo la Compagnia dell'Vniuerfità de' Calzolari della Città d'Augubio vestita di nero, conmozretta nera, con quattro i rombetti auanti à lo stendardo, che sù incontrata da questa dell'Vinuerfità de'Calzolari di Roma con quattro altri Trombetti, ma si spesò da se.

Dalla Porta di S. Giouanni la Compagnia di S. Benedetto di Valle-

ritonda, ch'andò ad alloggiare alla Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

249. Donne 90.
VENERDI 10. Quattro Tempora. Fù la Statione nella Chiesa de'
Santi Apostoli.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Confalone di Roccapriora.

La Compagnia del Confalone d'Aspra accompagnate da questa di simil nome di Roma.

La Compagnia di S Benedetto di Valleritonda. .

Il nuovo Padre Generale della Minerua il Reverendissimo Fra Gio-Battilla Marini insieme con tutti i Padri Provinciali, e Foratticri andarono

darono in visita delle Chiese, a' quali Sua Santità concesse pro il a vice tantum l'acquisto del Santissimo Giubileo.

Fecero la loro entrata dalla porta del Popolo.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua vestita di bianco, con mozzette, scarpe, e calzette berettine, settuccie rosse al cappello conquattro trombetti auanti lo stennardo.

La Compagnia della Madonna delle gratie vestità di bianco, commozzette, e calzette turchine, cappelli bianchi con settuccie turchi-

ne, & infino le corone di finalto turchino.

La Compagnia del Crocifiso del Confalone vestita di bianco col segno del Confalone di Roma scalza con le scarpe all'Apostolica, e cappelli bianchi, e questa doueua venire al Confalone, e da esta estere alloggiata, mà perche era piena la Compagnia del Confalone d'altreForastiere, e volendo, che questa aspettasse sino al Mercordi à venire, ne potendo questa più indugiare, e star sù lespese si risoluè
col sauore particolarmente di Monsignor Boncompagno di pregat
la Compagnia della Morte, dalla quale sù (come si dire) incontra à,

La Compagnia' della Morte vessita di nero con quattro trombetti auanti lo stennardo, che surono tutte queste quattro di Arpino vassiallaggio del Duca di Sora in Regno, doppo le quali veniuano tutte insi me le Donne delle sopradette quattro compagnie; la prima cioè di S. Antonio di Padona portana vn Crocissis auanti di cuivetano tre Patti vestiti da Angeli doi con torcie accese in mano, l'altro in mezzo, che sonaua vn Arpa, e doppo doi Verginelle con torcie accese in mano, in mezzo poi alle coppie di dette Donne andauano in proportionata, distanza l'yno dierro l'altro dieci Giouinetti vestiti da Angeli.

La Compagnia della Morte di Proceno vestita di nero con mozzette di corame nero, il Christo della quale si portato da vn Frate de Santi Apostoli, numero la di Donnie, la prima fila delle quali portaua vna Croce, tutte vestite di diuersi colori, ma però con le mozzettu di corame nero, che surono incontrate, se alloggiare tanto questa come quelle sopradette quattro d'Arpino da questa Compagnia della.

Morte.

La Compagnia di S. Stefano della Citrà di Siena vestita di bianco, con cordoni tossi, e mozzette nere, ch'in vece di stendardo porto soura vn'Aasta intagliata vn Santo stefano di rilieno d'argento massiccio, numerosa di Donne, la prima fila delle quali porto vn'Hasta bianca con sopra Croce dipinta di rosso in mezzo à doi palme, & vna corona segno della Compagnia, che sù incontrata, & alloggiata da questa di S. Gaterina della Natione Senese.

La Compagnia della Croce di l'orri in Sabina vestita di nero, che portò vn bellillimo misterio d'vn Christo della grandezza al natarale.

d'vn'huomo flagellato, e legato alla Colonna fotto à vn vago Baldacchino nero con fondo, e frangia d'oro, numerofa di Donne, la prima fila d'effe vestita da Pinzochera portana vn Grocifisso, ananti a e quale an danano sei Romiti, su incontrata, & alloggiata da questa del Crocifisto di S. Marcello.

Alloggia: ono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 244. Donne 178.

SAEBATO II. Quattro Tempora fù la Statione à S. Pietro.

Nella Chiefa di S. spirito in Sassia furono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore

Il giorno doppo pranzo per la Vigilia della Santissima Trinità Sua.

Beatitudine tenne Vespro Papale in Cappella al Quirinale.

Entrò dalla porta del Popolo, la Compagnia della Croce di Vicouaro vestira di bianco col segno del Constalone, e portò auanti al grande vn'altro stendardo piccolo à guisa di bandiera con l'Imagine da vna parte di Santo Antonio Abbate, dall'altra di S. Rocco, sauorita da Frati de'Santi Cosmo, e Damiano; numerosa di Donne, la primacoppia delle quali portaua torcie accese in mano, che faceuano honoranza alla seconda coppia, che portaua vn Crocssisso, si incontrata, & alloggiata da questa Compagnia del Consalone di Roma.

Alloggiarono nell'Hofpedale della Santiflima Trinità Pellegrini nu.

194. Donne 144.

Partirono in questa settimana da Roma Monsig. Francesco Visconti Milanesc per la residenza della sua Chiesa di Cremona, & il Reuerendissimo Padre Filippo Visconti Generale degli Agostiniani verso Napoli in visita della sua Religione.

Furono sostenute in tutti i giorni di questa Conclusioni Theologithe da mólti soggetti Domenicani alla presenza di molti signori Car-

dinali, e Prencipi.

DOMENICA 12. Fù festa alla Chiesa della Santissima Trinità de' Pellegrini, que il Magistrato Romano presentò vn calice, e quattro torcie, e vi surono date doti a pouere Zitelle.

La Congregatione delle Santuffime Piaghe di N.S. in strada Giulia di de da mangiare à 13. Poueri, con fat loro anco grossa elemosina.

La mattina Sua Santità per la sudetta sesta cantò Messa solenne in-Capella al Quirinale.

Andarono in vifita delle Chiefe.

| La Compagnia della Morte di Pro                                                                        | ceno.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Della Morte.  Della Madonna delle Gratie  Del Crocififfo del Confalone  De Sant' Apponio di Padona ac- | ) tutte queste quattro<br>) d'Arpino. |

com-

compagnare la questa della Morte di Roma."

La Compagnia dell'Vniuersita de' Calzolari d'Augubio accompagnata da questa di Santi Crispino, e Crispignano dell'Vniuersità de' Calzolari di Roma, che le sece la collatione, e nel ritorno delle Chi-se la conduste in quella di S. Lorezo in Pantiperna àvisitar le teste de'Santi Crispino, e Crispiniano, oue si riserbano con gran deuotione.

La Compagnia della Croce di Torri in Sabina accompagnata du

quelta di S. Marcello.

La Compagnia di S. Stefano di Siena accompagnata da questa della

Natione Sancie di S. Caterina.

Nelle Chiese d'Araceli, e de'Santi Apostoli in particolare per esser la Vigilia del Gloriosissimo S. Antonio di Padoua su dato principio à sollennizzare l'Ottaua di questo Santo con bellissimi apparati, e musiche d'eccellenti Cantori, & auantì Vespro il Padre Maestro Gioseppe Prouenzale d'Otranto Minore Conuentuale, e Predicatore Ordinario nella medesima Chiesa de'Santi Apostoli recitò la sua prima Oratione in lode del Sato, e la sera di notte da molti particolari diuoti di detto Sato surono accesi lumini, e cattocci alle senestre si come in vna bottega in Piazza Nauona d'vnCalderaro al catone à mano dritta nello suotare verso S. Agostino, que su eretto da quel Mastro vn bellissimo Altare pieno di lumi, e di nuuole, e colmo d'Argentaria, e parata tutta labettega.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

161. Donne 01.

LVNI DI 13. per la festa di S. Antonio di Padoua l'Illustris. Monfignor Prospero Caffarelli Auditor della Camera per solennizzaria co-

mando, che non s'aprissero gl'Offitij del suo Tribunale.

L'Eccellentissimo Sig. Duca dell'Infantado Ambasciator Cattolico interuenne correggiato da molta Nobiltà ad vna Mess. Glenne nella. Chiesa della Madonna del Popolo per la sesta del Beato Giouanni di Fermando in Spagna, one anco inter Missrum solemnia su recitata vn'elegante Oratione in lingua Spagnola in lode di esso Beato.

Nella Chiefa di S.Lucia iu strada Giulia surono espotte le solite Ora-

tioni delle 40. hore correnti.

Il Padre Maestro Francesco Betoto di Bolonga Minore Conuentuale, e Metafisco publico della Città di Padoua orò la mattina auanti la Messa in lode di S.Antonio di Padoua nella Chiesa de' Santi Apostoli, oue anco la mattina sù Communione Generale, e vi si distribui vna medaglia per vno a'Cómunicati della banedittione straordinaria di Sua Santità, che si poteua ancora applicare all'Anime del Purgatorio, il giorno doppo pranzo circa le 21. hora surono batrezzate doi Hebree, Madre, e Figlia, & auanti la Chiesa sa sa la piazza su

Digitard by Google

dato fuoco ad vna vaghissima machina di suochi artificiati, e pignatelle, la spesa della quale su fatta dall Illustrissimo Sig. D. Martio Abbate Marini vera Idea di gentilezza, e d'vn persetto Caualiero.

Andò in visità delle Chiese la Compagnia della Croce di Vicouaro

accompagnata da quelta del Confalone.

Fù affiso vn'Editto dell'Eminentissimo Cardinal Datario Cecchino, che sotto pena della perdita de' frutti di tre mesi, & inhabilità d'uno anno all'officiatura di essi, ognano che possedua ossici in Cancella, ria, Dataria, & in Camera douesse alla prossima sessività del Santismo Corpo di Christo interuenir colla torcia ad accompagnar processionalmente il Santissimo Corpo di Christo, e sua santità per la suntione sudetta.

Entrò dalla porta del Popolo la Compagnia del Santissimo Sacramento di Rocchetta in sabina vestita di bianco, con tre Trombetti auanti lo stendardo, e numerosa di Donne, auanti alle quali andauano tre Putti vestiti da Angeli, e poi vna di esse con vn Crocefisto, e doppo sette altri Putti vestiti da Angeli l'vn doppo l'altro trà le coppie di esse in proportionata diltanza con torcie accese in mano, che fu incontrara, & alloggiata da questa della Santisma Trinità, & la sudetta Compagnia di Rocchetta fu quasi che d'ogni cosa, cioè di Lanternoni, di stendardo, di Mazzette, e di Croci, accommodata di. quetta Compagnia de' Santi Cello, e Giuliano di Roma, per fauorire il Signor Fracesco Belgio Notaro in Banchi, e suo Guardiano, che domandò le sudette robbe per lei, & alla comparsa, che sece alla Chiesa della Trinità la sudetta Compagnia Forastiera fù salutata da molti tiri di mortaletti, e da diuerfi giochi di razzi, e ciò per fauorire il Sig. Pietro Paolo Salamonio vno di questi Osficiali deputati della Trinità in quell'Anno Santo à rimettere i Pellegrini, & agente qui in Roma. della Communità di essa Terra dalla quale si disse poi , ch'in riguardo di tanto honore fattole per causa del sudetto Sig. Salamonio, l'hanesse poi honorato della Cittadinanza sua.

Ritornò da Lucca sua Patria Monsignor Girolamo Bonussi Decano de Signori Chierici di Camera incontrato da alquante carrozze di si-

gnorisuoi affettionati.

Alloggiarono nell'Hospedaie della Santissima Trinità Pellegrini nu.

155. Donne tot.

MARTEDI 14. Nella Chiefa de' Santi Apostoli i molti Reuerendi Padri Lettore Fiorauante dell'Ordine de' Predicatori la mattina, & il Padre Spinola d'Ila Compagnia di Giesù la sera orarono in lode di S. Antonio di Padoua.

Furono veduti affisi alcuni Editti; vuo del Cardinal Procamerlengo Lorenzo Raggi, nel quale per outilare, che non s'estraesse fuori dello

dello Stato Ecclefiastico il Vitriolo, il di cui affitto era di Casa Sforza, comandana, che non si douesse estraerne, che con licenza d'yn tal: Leonardo de Santi, che ne teneua allhora l'appalto spedito sotto li 8.

di Giugno.

Vo'altro di Monfignor Giuliano Amadei Reggente di Cancellaria, che d'ordine del Signor Cardinal Barberino Vicecancelliere intimaua à tutti, che haucuano officij in Cancellaria, che setto pena di dieci ducati d'o o di Camera douessero interuenire con la torcia alla sutura pro sima Processione da farsi da Sua Santità nel giorno del Corpus Do-

mini, spedito sotto li 12. di Giugno presente.

E doi altri del Sig Cardinal Ginnetti Vicario, in vno, ch'intimaua tutto il Clero, e Regolari di Roma, e tutti quelli ch'erano soliti interuenire alla processione sudetta da firsi sotto le consuete pene, e nell' altro fi conteneua l'ordine, il modo da tenerfi, & offernarfi fotto alcune penerigorofe dall'altre Parrocchie, e Compagnie de' fecolari nelle loro Processioni da farsi infra tutta l'Ottana della festinità sudetta del Santissimo Corpo di Christo.

In Cancellaria Apostolica sù le 20, hore sonate sù fatta Congregatio-

ne Generale dal Monte Zagarola 2.e. de' Signori Farnesi .

Fece l'entrata dalla Porta del Popolo la Compagnia del Confalone di Torri in Sabina vettita di bianco, e col fegno del Confilone, conquattro I rombette auanti à lo stendardo, numerosa di Donne, che le prime 28. coppie di esse vestinano di sacco bianco, con velo bianco in testa, e con bordoni con crocette sopra inargentate; e la prima fila di esse portana doi torcie accese in mano, che saceura honoranza alla seconda, che portaua vna Croce inargentata, dietropoi alla quale veninano doi putte vestite come sopra, con doi torcie accese, sù incontrata, & alloggiata da questa del Confalone di Roma.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

170 Donne 112.

MERCORDI 15. Nella Chiefa di S. Siluestro in Monte Cauallo su-

rono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

1 Reuerendi Padri Bafilio Gio. Paoio Stoppa Agostiniano, il Padre Maestro Ludouico Giustiniani Regente in San Marcello la' mattina, e questo il giorno nella Chiesa de' Santi Apostoli orarono in lode di S. Antonio di Padoua.

Andarono in visita delle Chiefe .

La Compagnia del Santifimo Sacramento di Rocchetta, e nel pasfare, che fece da Monasterij dello Spirito Santo à Macel de' Corui, edi S. Caterina à Montemagnanapoli fù fanorita da quelle Signore Monache per opera del Signor Salamonio citato nel giorno de 13 di sopra d vn mottetto in mufica, fu accompagnata da queita della Santifiima Trinità di Roma.

La Compagnia del Confalone di Torri in Sabina accompagnata da

questa disimil nome di Roma.

Il doppo pranzo Sua Santità per la Vigilia del Santissimo Corpo di Christo tenne Vespro solenne al Quirinale, doppo il quale si trasserì al Vaticano con numeroso, e nobile correggio di Nobiltà Romana, e di molti Eminentissimi Cardinali, & Hustrissimi Prelati, essendos perciò sù la piazza di S. Pietro poco prima dell'arrino di Sua Santità squadronata tutta la gente à piedi, & à cauallo di leua, che si ritrouaua allora associati Roma.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

190 Donne 100.

GIOVEDI 16. Festiuità del Santissimo Corpo di Christo Sua Santità tenne Messa Papale in Capella al Vaticano doppo la quale su incominciata la solenne Processione per Borgo, e per la Piazza di 5. Pietro nel modo, e dispositione seguente, come per ordine gia della selmenti di Gregorio XV. sotto Giagno 1621, ii è dopoi sino a questi tempi osferuato: E prima tutte le Religioni per ordini loro.

Proxeneta Riparum. Portionarij Ripa. Notarij Gapitolini. Notarius Turris Nona. Notarius Protbonotariorum par

ticipantium.
Notarij Vicarij Papæ.
Notarij Vicecamerarij.
Scriptores Archiuij.
Scriptores Breuium.
Collectores Plumbi.
Sollictastores Apostolici.
Notarij Auditorii Cameræ.

plicationum.
Scriptores Registri Bullarum.
Notarif Auditorum Rota.
Procuratores litterarum Apostolicarum Minoris Gratic.

Scriptores, & Clerici registri Sup-

Procuratores Contradictarum. Abbreuiatores de Minori. Scriptores litterarum Apostolica-

rum Minorisgratia. Auditor Pænitentiaria.)

Regens Panitentiaria, ) Simul

Notarius Cancellaria. ) Simul Oftiarius Cance:laria. )

De consuetis. Milites Lauretani. Milites Pij.

Milites Lilij. Milites S, Pauli.

Milites S. Petri simul cum Scutiferis babitum non portantibus.

Scriptores Apostolici togati. Referibendarius eum duobus Defensoribus,

Magistri vtriusq; Registri. Custos Cancellaria.

Regens Cancellaria. Piumbatores.

Magistri Plumbi.

Scutiferi Papæ portantes habitum & Soldanus .

Procuratores Ordinum. Procuratores Principum.

Gubicularij extra cameram non deferentes caputium.

Fro-

Procurator Fiscalis. Sacri Palatii. Adnocati Confistoriales Subdiaconi. Simul Acolythi cum candelabris septem. Summista Subdiaconus paratus portas Cru Secretarii non vtentes ha-) bitu Pralatorum. cen de adeius latera due Offia-Cubicularif Apostolici. ) rij Pralati parati. Clerici Sacri Collegij Panitentiarii . Gubicularij fecreti . Abbates . Cubicularif, feu Cappellani por-Epi/copi tantes Mitras. Archiepiscopi . Nobiles, qui sedent in gradibus Oratores Pralati. Pralati Affistentes Papa. folis . Conferuatores Vrbis Diaconi Oratores Principum Cardinales ) Præsbyteri Senator ) Episcopi . Scutiferi cum funalibus accensis à Orator Cafaris Principes stantes in folio . lateribus. Cantores Papa. Acolythus eum navicula. Secretarif Carimoniarij . Abbreuiatores ) cum cottis Acolythi duo eum duobus thuri-Acolythi Glerici Camera. ) Seruientes armorum quatuor à Auditores Rota, eum Magistro lateribus .

Il Papa in Sedia portando il Santiffimo Sacramento fotto vn ricco baldacchino di broccato d'oro.

Auditor de Mitra medius inter duos Cubicularios . Secretarius Papa,

Protonotarij cum cappis. Generales Ordinum. Referendarij.

Medicus Papa.

Nel fine la guardia de' Caualleggieri à Cauallo armati.

Nei passare de control de la Processione nella Basilica sudetta surarono la forrezza di Castel S. Angelo, e nell'entrare la guardia degli Suizzeri sù la piazza sudetta. Venne però vna pioggia così impetuosa, & improussa, che su cagione, che si rurbasse tutto l'ordine di detta processione, che non si hauca ne più bello, ne più composto veduto mai per altr'anni passati in simili giorni. Doppo questa del Papa seceso la loro Processione S. Spirito in Sassia, al di cui passare sparò la protezza di Castel S. Angelo, e la Natione Teutonica in Campo Santo.

I Padri Gio, Francesco Moscheni Carmelizano, e la uelli Predica-

I Padri Gio. Francesco Moscheni Carmelitano, e Iauelli Predicatore Generale dell'Ordine de' Domenicani quello la mattina, e questi la sera orarono in lode di S. Antonio di Padona nella Chiefa de' Santi

Apostoli.

Nella Chiesa Nuoua sù Vespro solenne, e vi stette esposto il Santissimo Sacramento, come si continuò di sare anco per tutta questa ottaua del Corpus Domini,

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Tri nità Pellegrini nu.

158. Donue 44.

VENERDÍ 17. Nella Chiesa S. Maria sopra Minerua-surono esposte le solite Orationi delle 40, hore coll'occasione della Processione sua, solita, ch'in tal giorno sa ogn'anno in sta l'ottaua nel Corpo di Christo, che su molto ben guidata, hauendola sauorita il Senato, e Popolo Romano, e gli Eminentissimi Signori Cardinali Barberino, Sacchetti, Bragadino, Verospi, Franciotti, de Lugo, Spada, Carpegna, Giori, Fiorenzola, Pallotta, e Rondinino, & altra Nobiltà Romana.

I Padri Maestro Gioseppe Ferretti Minore Conuentuale, e Tomaso Tomasoni dell'Ordine de Predicatori, quelli la mattina, e questi la fera orarono in lode di S. Antonio di Padoua nella Chiesa de Santi

Apostoli.

La Serenissima Infanta Maria di Sauoia con nobile corteggio dal Monasterio di Tor di Spec chi si trasserì à restituir la visita all'Eccellentissima Signora D. Olimpia Pamphilij, dalla quale sù riceuuta con ogni magnisicenza, e grandezza.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegtini n. 148. Don

ne 39.

SABBATO 18. I Padri della Madonna del Popolo fecero la folita, proceffione del Santiffimo Sacramento dell'Altare, interuenendoni la guardia degli Alabardieri di Monfig. Illustrissimo Gouernatore di Roma Alessandro Vittrice.

I Padri Celfi Melini della Compagnia del Buon Giesù, & il Padre... Gio. Rhò della Compagnia di Giesù, il primo la marrina, & il fecondo la fera orarono in lode di S. Antonio di Padoua nella Chiefa de' Santi

Apostoli.

La Compagnia di questo Confatene di Roma fece incontro alla Madonna della Vittoria, oue fece massa questa mattina ad vi altra di simil nome di Subiaco dell' Abbadia del Sig. Cardinal Antonio Barberino, & l'alloggiò, vestiua tutta di bianco col segno medesimo del Cofalone auanti al Christo della quale andauano sei Staffieri di Casa Barberina con torcie accese in mano, e su fauorita da al quanti della medessima Eccellentissima Famiglia Barberina in sacco, e da Frati di San Francesco à Ripa: su molto numerosa di Donne, la prima fila delleguali vestiua a neto, e portana vna Croce preceduta da dodici tra. Putti, e Verginelle vestiti da diuersi Sante.

Allog-

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

126.Donne 35.

Venne auiso in questa settimana, che le Galere Pontificie haucuano satto vela verso Messina, e nelli mari di Gaeta haucssero preso via Bregantino di Turchi.

DOMENICA 19. Fù festa della Madonna dell'Horto da cui si fe-

ce anco la processione in questa mattina.

A S. Maria dell'Anima furono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore e sece la solita sua processione del Santissimo Corpo di Chri sto, e su fauorita da i seguenti Emmentissimi Cardinali.

Queua, Sacchetti.
Ginnetti, Pallotta,
Cesis, Verospi,
Franciotti, Bragadino,
Firenzola, Giori,
Lugo, Ludouisio,
Rondanino, Vidman,

Raggi, Maildachino, Colonna.

- Andò in visita delle Chiese la Compagnia delConfalone di Subiaco

accompagnata da questa di simil nome.

Il Padre D. Gio. Battista Arata Teatino la mattina nella Chiesa de' Santi Apostoli orò in lode di S. Antonio di Padoua, e la sera da quei Reuerendi Padri Conuentuali, e dalla Compagnia di S. Antonio di Padoua eretta vitimamente gli anni passati nella Chiesa medesima su fatta vna solenne processione per il Corso accompagnata da molta Nobiltà, oue su portata la Reliquia di detto S. Antonio.

Fecero anco in questa mattina le lot solite processioni in memoria del Santissimo Misterio dell'Altare S. Giacomo della Natione Spagnola, alla quale ostre l'Eccellentissimo Signore Ambasciator di Spana-Duca dell'Insantado, interuennero da 20. Signori Caualieri di S. Giacomo, e d'Alcantara, & auanti al Santissimo andauano dodici Paggi di esso Signor Ambasciator Cattolico vestiti di velluto piano nero, sen-

za cappello, e cappa con torcie accese in mano.

S. Luigi della Natione Francese, alla quale internennero tre Eminentissini Cardinali, cioè Batberino, Orsino, & Este, e l'Eccellentissimo Balì Valenze Ambasciator di Francia, & ananti il Santissimo andauno 10. Paggi del sudetto Sig. Ambasciator, e sei dell'Eminentissimo Barberino vestiti di color nero, e rosso, con torcio accese in mano.

S. Apollinare del Colleggio de' Germanici.

S. Maria in Trasteuere .

La Madonna della Scala.

S. Biagio à Monte Citorio.

V :

San

# 156 DIARIO DELL'

S. Carlo de' Bernabiti.

S. Nicola in Carcere .

S. Chirico nella qual Processione comparuero sei bellissimi misterij, cioè le quattro Religioni Mendicanti, S. Bastiano, & il Martirio di S. Chirico, e Giuditta, che tutti rapresentauano del naturale, dalla cui Compagnia su dato anco la dote ad alcune Zitelle.

In questa mattina si serrò il Santissimo Saluatore à San Gio. Late-

rano.

Arriud vn Corriero da Piombino all'Eccellentissimo Sie Prencipe Don Nicolò Ludouisio, cheportò nuoua; ch'il Conte di Conuersano Napolitano doppo hauer riccuto quattro Compagnie di rinforzo madategli dall'Isola dell'Elba dall'Eccellentissimo Signor Conte d'Ognate Vice Rè di Napoli, & auanzatosi sottole mura di quella Piazza, hausses de la chiamata à quel Comandante Caualiere Lauson à douer rendergli quel luogo, e questi gli hauesse risposto di voler disendersi sino all'vitimo Spirito, e però il sudetto Conte gli hauesse dato tre asse l'igenerali, e se ne sosse si finalmente impadronito congran mortalità d'ambe le parti, e quantità di feriti, essendos li Francesi, e Suizzeri ritirati nella Rocca, della quale però il Spagnoli sperauano di rendersene Padroni in breue.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

118.Donne 43.

LYNEDI 20. Fecero la Processione del Santissimo Corpo di Christo le Chiese, e Compagnie seguenti.

S. Maria in Via.

Santi Apostoli.

La Compagnia della Morte, che diede la dote ad alquante Zitelle. E la Compagnia del Santissimo Sacramento in Santi Ceiso, e Giu-

liano, che diede la dote à doi Zitelle, se bene sece la mostra di sette, che tante ne condusse in processione, e sparò Castello nel passar, ch'el-

la fece sù la piazza di Ponte, dandogli la benedittione.

I Padri Macstro Gabriel Foschi Agostiano Bibliotecario della libraria Angelica in S. Agostino, & il Padre Gio. Paolo Oliua della Compagnia di Giesù il primo la mattina, e il secondo il doppo pranzo orarono in lode di S.Antonio di Padoua nella Chiesa de Santi Apostoli, e coronarono l'Ottana celebrata in lode, & honore del sudetto Santo.

Alloggiarono nell'Hofpedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

121.Donne 40.

MARTEDI 21. Fù fatta festa del B. Luigi Gonzaga alla Chiefa dell'

Annunciata del Colleggio .

Nella Chiesa di S. Battolomeo dell'Isola surono esposte le folite orationi correnti delle 40, hore dalla Compagnia de' Molinari di Roma.

Fecero

Fecero le loro processioni la mattina in memoria del Satissimo Cor-

po di Christo le Chiese, e Compagnie seguenti.

S. Gio. Battista della Natione Fiorentina, quale su numerosissima, di Nobiltà, e di torcie, hauendola fauorita al solito il Colleggio Greco, à cui doppo la medesima Natione nelle stanze dell'Hospedale secevna lautissima collatione, e la fauorirono ancora l'Eccellentissimo Sig. Ambasciador di Toscana Marchese Riccardi, e molti Prelati, se al passar, che sece su la Piazza di Ponte sparò Castel S. Angelo.

La Chiesa della Madonna del Pianto.

Di S. Eustachio.

Et il giorno doppo pranzo i Padri della Traspontina alla quale interuennero gli Aiutanti di Castello, e nel passare sotto le muraglie della sudetta Fortezza sparò molti tiri di mortaletti, e sù benedetta dal

Santissimo Sacramento.

S. Lorenzo in Lucina, che su accompagnata da sei Compagnie di Fraternite de' secolari, oltre da quella del Santissimo Sacramento del medesimo S. Lorenzo in Lucina, cioè da quella di tutti i Santi della. Rotonda, di S. Carlo al Corso della Natione Lombarda, del Santissimo Sacramento di S. Andrea delle Fratte, del Sacramento di S. Maria in Via, del Sacramento di S. Quirico, e da quella della Madonna del Pianto; & ogn'vna delle Compagnie sudette haueua vn Concertino di Mufici auanti il Christo, e da sei Fraterie; cioè da quelle de' Padri Cappuccini, di S. Andrea delle Fratte, de' SS. Cosmo, e Damiano, de' Santi Apostoli, di Araceli, e di S. Matia in Via, e per questa Processione si viddero tre belliffimi misterij, vno à strada Fratina vicino all'Hosteria del Gambero dentro vna bottega, d'vn Giouane ignudo, che rapresentaua S. Lorenzo sopra vna craticola con sotto suoco finto, & altri, che rapresentauano i Ministri Carnefici, & il Tiranno sopra vn Trono, e sopra il detto S. Lorenzo vn Putto vestito d'Angelo con vna corona, e. palma in mano in atto di coronar il martirio.

Vn'altro vicino allo Speziale nella cătonata sù la piazza di Spagna, & in faccia della fôtana, che rapresetana Herode, & Herodiade, che stanano à tanola mangiando con le corone in testa, e có molte laute vinande sù la tanola dalle quali vsciua copia di molti Zampilli d'acqua, con molti serui, e Ministri intorno, & vn putto da vna parte ignudo, che

rapresentaua S. Gio. Battista.

E l'vitimo pure à strada Fratina poco lontano à quello detto di sopra ch'era vn Giouane vestito da S. Maria Maddalena penitente con vna testa di morto sotto le braccia in vna grotta, che rapresentana, quella di Marsiglia.

La Chiesa, e Capitolo pure di S. Angelo in Pescaria sece vna bellissi-

ma processione.

Allog-

#### 158 DIARIO DELL'

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num. 124. Donne 40.

MERCORDI 22. Furono in questa mattina fatte le Processioni dalle Chiese della Santissima Trinità de Monti, de Pellegrini, e dalla Compa-

gnia di S. Cecilia in Trasteuere.
Il giorno doppo pranzo da S. Giacomo Scoscia Caualli, che sù ac-

compagnata dalla Compagnia del Sacramento di di S.Pietro, e quando paísò sparò la Fortezza di Castel S. Angelo alla Benedittione, che

le diede .

Dalla Chiesa di tutti i Santi della Ritonda, alla quale interuennero oltre la Compagnia propria di tutti i Santi, quelle del Santissimo Sacramento di S. Nicola in Carcere auati al cui Crocissiso erano doi Putti vestiti da Angeli, che seruiuano d'accoliti; del Sacrameto di S. Maria in Via, auanti il Christo della quale andauano pure doi Putti vestiti da Angeli con torcie accese in mano; del Santissimo Sacramento di Santi Andrea delle Fratte, e di S. Lorenzo in Lucina, con alcune Religioni di Frati.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

138. Donne 131.

GIOVEDI 23. Ottaua del Santissimo Corpo di Christo surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore nella Chiesa di S. Eligio degl' Oresici.

Fecero le loro processioni solite in tal giorno le Chiese seguenti.

Il Capitolo di S. Marco, alla cui processione interuenne il Magistrato Romano con i Contestabili, e loro Officiali, e dono alla sudetta. Chiesa vn Calice, e doi torcie, e la Compagnia sudetta de Contestabili diede la dote ad alcune Zitelle, e liberò il prigione.

Il Capitolo di S. Lorenzo in Damaso, la cui processione su accom-

pagnata da sette Eminentissimi Signori Cardinali cioe,

Sacchetti, Pallotta,

Franciotti, Giori,

Colonna, Rondinino, Barberino, e da molti Signori Prelati, e Nobiltà, e dalla Compagnia delle cinque Piaghe di detto S. Lorenzo furono distribuite cedole di doti à molte pouere Zitelle.

Il Capitolo, e Basilica di S. Maria Maggiore.

Il Giesù, da i Padri della cui Compagnia fù fatta superbissima mofira de' loro ricchi parati, argenteria, Piuiali, e Pianete, e su accompagnata la processione da molti Colleggii di quelli, che sono soliti hauere in cura questi Padri Gesuiti.

S. Maria in Via.

S. Biagio della Panetta in strada Giulia, alla quale interuenne il Capitolo di S. Pietro con il Sennicchio,e Campanella auanti, e le Có-

pa-

gnie del Santissimo Sacramento di S. Pietro, e di S. Giacomo Scoscia Gaualli

ES. Andrea delle Fratte; che per effere stata una delle più belle, e vaghe, che fossero state vedute infra questa Ottava l'ho voluta qui descriuere più succintamente, c'hò potuto. E prima veniua vna grossa truppa di Putti, e Verginelle vestiti da diuersi Santi, e Vergini, in mezzo ad essa cinque Putti vestiti da Angeli con mazzette in mano con sopra cartelli, e motti. Gli Orfanelli, quattro Putti vestiti da Angeli con mazzette, e cartelli fopra. La Compagnia medefima. del Santissimo Sacramento di S. Andrea: La Compagnia di tutti i Santi della Ritonda, auanti il Crocifisso della quale era vna schiera di Putti, e Putte vellite chl da Angeli, e chi da Santi, e Sante, con doi altri Angeli in mezzo con cartelli, e motti fopra le loro mazzette. La Compagnia de' Giupponari, e Calzettari. La Compagnia di S.Andriano de' Lauoranti de' Calzolari, auanti il Crocifisso della quale era medesimamente vna truppa di Putti vestiti da Angeli, e da Santi, e Sante, con doi Putti vestiti da Angeli, che seruivano d'Accoliti al Crocifisto. La Compagnia di Santi Quattro Coronati de' Scarpellini e La Compagnia del Santissimo Sacramento di S. Nicola in Carcere, & auanti al Christo molti Angeli, e doi che seruiuano d'Accoliti. La. Compagnia del Santissimo Sacramento in S. Maria in Via, auanti il Christo vna truppa di Angeli, doi de' quali portauano torcie accese in mano, & in mezzo di cui ancora era vn Vecchio con vn'Afinello alle mani sopra di cui era vna Zitella co vn Bambino in braccio, che figurauano S. Gioleppe, e la Vergine beatissima quando suggiuano có Christo in Egitto. La Compagnia della Madonna del Carmine. La Compagnia di S. Biagio del Pettine, & auanti ad ogni Christo delle sudette Compagnie andaua vn concertino di Musici vestiti di camici bianchi. Doppo sopra vn Thalamo comparue vn Vecchio vestito da Frate, che raprefentaua 5. Francesco di Paola ; sopra di cui in ina nunola era era vn Putto vestito da Angelo, che gli presentana l'insegna della sua Religione, ch'e; Charitas, dentro a vn vaghissimo splendore. Quattro Giouani à piedi, il primo rapresentante il B. Gio. Colabita con vna. Croce nella deftra, e nella finistra vn'hasta sopra cui vn Melogranato spaccato con vna Crocetta nel mezzo, il secondo S. Francesco di Paola con vn baftone in mano sopra di cui era Charitas, il terzo S. Francesco d'Assissi con vn Christo in mano, e l'vitimo S. Domenico con vni libro, & vn Giglio in mano. I Frati medefimi di S. Andrea delle Fratte; i Padri Cappuccini. La Trinità de' Monti. I Padri Benfratelli. I Padri di SS. Cosmo, e Damiano. I Frati d'Araceli. Comparue poi sopra vn'altro Thalamo vn, che figuraua vn'altro S Francesco di Paola con il suo Compagno, & vna bellissima Montagna à prospettitia, da vn lato della

### DIARIO DELL'

della quale scaturiua vna fontana d'acqua. I Staffieri dell'Eminentis. fimo Sig. Cardinal Orfino; Dodici Palafrenieri di Sua Santità, molte coppie di Gentilhuomini, e Signori in cappa nera con torcie accese in mano. I Signori Officiali della Compagnia di S. Andrea delle Fratte in sacco con 13. Zitelle velate alle quali diedero la dote in questa matzina. Vn Putto, che rapresentaua S. Andrea Apostolo con vn pescein mano, e la Croce in spalla. Molte coppie di Preti con la Croce auzti vestiti di piniali, e di pianete con candele accese in mano, in mez-20 a' quali veniua vno che rapresentaua Aron vestito all'antica vsaza sacerdotale Hebraica con le campanelle d'argento negl'orli della. veste, e col turribolo in mano, che di quando in quando incensaua vn' altro doppo di lui, che figurava Mosè tenente in mano la Croce col Serpente. Doppo questi cinque Giouinetti vestiti da Angeli; che portana ogn'yno yn Candelabro all'antico collume Hebraico, che faceuano lume ad vn altro più grande disette candele, che era portato sopra vn Thalamo dalle spalle di quattro Putti vestiti da Angeli, doi altri. Angeli con Candelabri sudetti in mano, vn coro di Musici vestiti di cotte, e camici bianchi, i Paggi dell'Eccellentissimo Ambasciator di Spagna veltiti di velluto nero piano senza ferraiolo, e cappello contorcie accese in mano, Quattro Frati di S. Andrea delle Fratte vestiti di cotte, che incensauano il Santissimo Sacramento sotto vn ricco baldacchino, quale su portato da Caualieri, e Gentilhuomini del sudetto Signor Ambasciator all'vsanza Spagnola facendo toccar l'haste di esso in terra, & accompagnandole col piede in quella forma giusto, che da vn Soldato si porta la picca diritta, e doppo vn vago concerto di molti Musici vestiti come di sopra, e molti Prelati con torcie accese in mano.

Nelle strade poi per doue passò la Processione sudetta surono capresentati diuersi Martirij de Santi, e Misterij, Sotto il Palazzo de Propaganda Fide dentro vna bottega sopra vn palco parato di dommaschi
rossi vedeuasi vna Zitella, che rapresentaua S. Lucia con vn Carnesice, che le tenoua passata la gola con vn pugnale, e doi altri, che le
tenenano legate le mani per di dietro, con il Tiranno da vn lato sedente in Throno,e con corona di lauro in testa, e alcuni Ministri. Sergenti, che le stauano intorno perguardia.

Infaccia alla Chiefa di Propaganda Fide pure in vna bottega fi vedeua vn palco parato di arazzi, e di domaschi rossi con sopra vn Putto ignudo in vna caldara d'acqua, che faccua sembiante di bollire rapresentante S. Gio. Euangelista con vn Carnesice, che soffiaua, e somministraua escha al suoco di sotto essa caldara, e da vna parte il Tiranno in Trono con corona di lauro in testa, e bastone in mano, e sotto à piedi suoi ne gradini à sedere vn Paggio vestito di surea di color

rosso, trinata di verde alla Vallona, che teneua vno stocco ignudo nella destra, e la sinistra appoggiata al fianco; e dall'altra vn Sacerdote, antico Idolatra vestito di lungo habito nero con diuersi libri intorno ful suolo del palcho, de' quali hora alcuni ne apriua, hor alcuni ne leggeua.

Nella strada de'Códottivicino allo Speziale, che sa catonara sù la piaz za à dirittura della Fótana sudetta, sù rapresentato il ricco Epulone sedente a mensa con sopra diuerse viuande, e da tutti i piatti di esta scatturiuano Zampilli d'acqua, & haueua vna corona in testa inargentata, da tre pizzi della quale sorgenano pur zampilli d'acqua continua, con vn Lazzaro mendico in terra, che gli domandana elemossina, & vn seruente, che gli somministrana, e viuande, e da beuere.

A strada Fracina era la medesima Maddalena di Martedi à sera den-

gro la grotta con vna testa di morto sotto le braccia.

Nella Cantonata di dietro al fudetto Colleggio di Propaganda Fide, che rifguarda la strada per doue si ascende a S. Giuseppe, sù eretto vn superbissimo. Altare colmo d'argenti, e di lumi accesi con vn Santo Andrea Apostolo sotto vn ricco baldacchino di domasco rosso, que se

posò nel viaggio il Santissimo Sacramento.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di S. Lorenzo in Lucina volcua ancora ella accompagnar la sudetta Processione insieme coll'altra, e per questo esfetto vi si era condotta, ma perche pretendeua. la precedenza da quella del Carmine non vi volle andare, perche cosi ordinava la lista, che su atsissa alla porta della chiesa di S. Andrea sudetto passata, e rivista di chi aspetta, e cosi se ne ritorno al suo Oratorio prima, che cominciasse la Processione sopradetta.

al giorno verso il tardo il Capitolo di S. Pietro in Vaticano sece meddesimamente la sua solita Processione per la Piazza della Basilica di

detto Santo.

Gli Orfanelli; S. Gracomo de gli Spagnoli, la Compagnia del Confalone à S. Lucia, eli Padri Domenicani, alla processione de quali nel passare, ch'ella sece, enell'entrare in Chiesa di S. Chiata sù da quelle Monache cantato vn motetto, secero la solita cerimonia verso il tardo di rimettere il Santissimo Sacramento.

La Fortezza di Castel S. Angelo per la Vigilia di S. Gio, Battista spa-

to all'Aue Maria sonata.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

190.Donne 36.

VENERDI 24 Festa della Natiuità del Glorioso Precursore di Christo 5. Gio. Battista il Sacro Colleggio de' Cardinali andò à tener Cappella in S Gio. Laterano.

Nella Chiefa di S. Siluestro delle Moniche stette tutto il giorno scoperto

Bla zedby Google

perto il Capo del Santo fudetto.

I noui Consolo, e Consiglieri della Natione Fiorentina detti di sopra nella giornata de'7 del presente mese dalle loggie de' Signori Altouiti in Ponte, oue si sogliano radunate in tal mattina, accompagnati damumeroso Corteggio di Signori Fiorentini, e d'altri affectionati alla sud tra Natione si portarono per Banchi, e di la per la Zecca vecchia alla lor Chiesa di S. Gio Batt. oue assistemo alla Messa e la portarono per banchi, e di la per la Zecca vecchia alla lor Chiesa di S. Gio Batt. oue assistemo alla Messa e la sogliana al poste soglia per la piazza di Pote sparò la Fortezza di Castel S. Angelo, à gl'Officiali di cui donano ogn'anno in ral giorno regali di cascij Marzolini, e di vini Trebbiani, e dissenso la Natione sudettà alcune doti à pouere Zitelle.

La Natione de' Genouesi medesimamente sece bellissima sesta alla, fua Chiesa di S. Giouanni in Trasteuere, e diede alcune doti alle Zitel-

le Nationali.

La Compagnia degli Orefici per la festiuità del suo Santo Eligio Vescouo sece una bellissima Processione, e diede la dote ad alquante pouere Zitelle.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

219 Donne 36.

SABBATO 25. Nella Chiefa di S. Gio. Battista della Natione Ge-

nouese furono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Fù festa alla Chiesa di S. Alò de' Ferrari, il Consolo, & Officiali de quali anda ono tutto il giorno in carrozza per Roma correggiati da molte altre carrozze piene di Ferrari con Trombette auanti portando alcuni doni d'argento, che poi offerirono alla snderra lor Chiesa.

L'Eminentissimo Sig. Cardinal Tiberio Cenci parti per la residenza della sua Chiesa di Iesi nella Marca, come anco all'improuiso d'Assi-

ftente del Clero di Portogallo per ritorno alla fua Patr a .

LaSerenifima Infanta D. Maria di Sauoia fù à baciare il piede al Papa, e con quefta occasione le domandò buona licenza per ritorno alla fua Patria, dal quale fù regalata di diuerse cose di deuotione, & all'infontro da Sua Altezza stà la Santità sua regalata d'yn ritratto del Santissismo Sudario tutto gio iellato.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

222 Donne 58.

DOMENICA 26. Fù tenuta Communione Generale dalla Congregatione di simil nome nella Chiesa de Santi Ambrogio, e Carlo della Natione Lombarda, oue anco su ciposta la Reliquia del Core didetto S. Carlo, e su distribuita vna Medaglia della benedittione straordinatia di Sua Santra à tutti quelli, che si communicarono, quale si potenza ancora applicare all'anime del Putgatorio.

La Serenissima Infanta D. Maria di Sauoia si parti alla volta di Bo-

logna havendoriceuti moltiregali da questa Corte, e particolarmente, dall'Eminentissimo Sig. Cardinal Gio. Battista Pallotta d'un Corpo Santo, e sù accompagnata per buon pezzo di strada dal Signor Card.

Rinaldo d'Este suo Nepote.

L'Eminentissimo Sig. Card. Mario Theodoli in questa notte doppo hauer riceuti tutti i Santi Sacramenti della Chiesa, e la benedittione. Pontificia rese lo spirito al Creatose, per la morte del quale vacò l'otatauo luogo nel Sacro Golleggio, & alcuni benesicii, & entrate Ecclesiastiche, e Monsig. Coccino Romano Vescouo d'Imola venne à guadagnare vna pensione di 2200. scudi, che gli la pagaua sopra il detto Vescouato.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrinina.

176. Donne 48.

LVNEDI 27. Nella Chiesa di S.Gio della Natione Fiorentina suro-

no esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Fu affisa nelle cantonate principali di Roma vna notificatione, qualmente sua Santità nella prossima sesta del Santi Apostoli Pietro, e Paolo hauerebbe data la mattina la benedittione sopra la loggia del Vaticano, a la quale chi sarebbe interuenuto hauerebbe acquistata.

Indulgenza plenaria.

In questa mattina Sua Santità tenne Concistoro al Quirinale, nel quale doppo l'audièze date à Signori Cardinali, l'Eminétis. L'ati propose l'Arciuescouato di Ragusi per Monsignor Francesco Perotti, il Signor Card Ludouisio la Chiesa di Lucca per Monsignor Rota, il Sig. Cardinal Raggi quella di S. Seuero in Regno per Monsignor Seuaroli, & infine su dato il Pallio ai l'Eminentissimo Montalto nuouo Arciuescouo di Monreale in Sicilia.

Il Corpo del desonto Card. Theodoli aperto, e imbalsamato sù portato alla Chiesa della Madonna del Popolo privatamente nella Capel-

la de' fuoi Antenati.

"Il doppo pranzo Sua Beatitudine con nobile, e numerosa caualcata sitranskri dal Quirinale al Vaticano, e doppo il passar, ch'ella seconotro Castello, sparo la medessima Fortezza vna salua di moschettate, e sù la piazza di S. Pietros su sapo squadrone della soldatesca à piedi, & a cauallo, che si ritrouaua di leua in Roma.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

203. Donne 50.

MARTEDI 28. Vigilia de' Gloriosi Apostoli S. Pietro, e Paolo l'Eminentissimo Sig. Card. Raggi Procamerlengo, e Monsignor Lomellini Tesoriero insieme con i Signori Chierici di Camera stettero à riceuere in Camera Apostolica, come anco secero il medesimo nella giornata di domani, li tributi, e li seudi soliti à pagarsi ogn'anno da Feunata

Dhazed by Google

# 164 DIARIO DELL'

datarij di Santa Chiesa Romana.

Fù affisso il bando, che niuno ardisse sotto le pene consuete di tirar razzi in questa, e nella prossima sera di Domani verso Castel S. Angelo, il quale sù le 18. hore sparò l'artegliarie, & i mortaletti.

Il Sacro Colleggio nella Chiefa della Madonna del Popolo andò quefta mattina à celebrat folenni effequie al defonto detto Card. Teodoli mentre flette esposto il suo corpo sopra vn'alto seretro con circa 100.

torcie intorno.

Il doppo pranzo Sua Santità tenne Vespro Papale nella Basilica dis. Pietro, ch'in quest'anno su dalla magnificenza, e pietà del Sig. Card, Francesco Barberino Arciprete d'essa adornata, e parata superbamente de' suoi ricchi arazzi tessuti d'oro, e d'altri adobbi; finito il Vespro Sua Beatitudine si portò alla porta d'essa Basilica, oue riceue la Chinea, e cedola di 7. mila scudi di Camera per lo solito tributo del Regno di Napoli dall'Eccellentissimo Sig Duca dell'Infantado Ambasciator Cattolico, che vi comparse con nobilissima, e numerosa Caualcata di Signori, e Titolati, come del Signor Prencipe di Gallicano, Duca Mattei, Marchefe Cefi, Marchefe Angelelli, Duca ab Altemps, Duca Lanti, Duca Muti, D. Giulio Sauelli Duca della Riccia, l'Abbate Sauelli, D. Prospero Colonna, Marchese Pepoli Bolognese, Duca Cafarelli, Monfignor Foppa Arciuescouo di Beneuento, Monfignor D. Egidio Colonna, e gli Auditori di Rota col Rocchetto cioè Monfignor Melzio, e Roias, & altri molti Prelati S. piegò in oltre Sua Eccellen-2a vna ricca liurea di passa 50. tra Paggi, e Palafrenieri di domasco nero, con banaria' ferraioli, e maniche, & armacolli dilama d'argento turchina con piume bianche, e turchine a' Cappelli, e spade, e pugnuli con giurdie dorate, e calzette, e legaccie di feta parimente turchina, che refero vna bellissima vista, e doppo la sudetta Caualcata comparue una ricchissima carrozza tirata da sei caualli tutta messa ad orose con i finimenti indorati con il fondo d'orose sopra fiori pur d'oro ri camati con grossi Alamari medesimamente dell'istessa materia vna delle più superbe, e belle, che fossero state vedute per lo pasfato in Roma, e poco appresso à questa l'altra solita sua turchina mesfa à fiori d'argento ricamati di cui parlassimo nel giorno della prima Audienza prestata da Sua Santità al sudetto sig. Duca Ambasciatore in quest'anno, e quando che sua Eccellenza su passato per il Pontesparò la Fortezza di Castel S. Angelo.

Il Palazzo poi del sudetto Signor Ambasciatore alla piazza della. Trinità si nella sua facciata coperto tutto di sestoni, di carte di diuersi colori, e d'armi di sua Santità, della Macstà Cattolica, e di diuersi alti Regni di Spagna. Si in mezzo ad essa piazza in saccia al sudetto Palazzo si è retta vna gran machina di suoco attisciale, che rapresenta-

ua vn Monte, sopra di chi era vn Castello arme di Castiglia, e si vedeuano intorno al Monte sud, tto in atto chi di suggre, e chi di seguire diuerse fiere, come Leoni, Cerui, Griffi, & altri animali, e doi sumicelli, che singeuano seturire da due bande setto à le radici di esso, e poco lontano si eretto vn'altro palco quadrato sopra i di cui quarrro suoi Angoli si vedeuano satte a soggia di vasi quattro Armi, doi del Papa, e doi del Re Cattolico, e ne' suoi pie di craso di rato di legname sinto à marmi dipinti con l'aru e dell'Ambisciatore, e sopra nel mezzo di detto palo spicciò vas Fontana di vino da vna Torre sinta per tutto il giorno, e buona parte della sera; e doppo satta la Girandola, di Castello, che sù molto bella, e più ricca dell'ordinario sù l'vna dela notte, su dato suoco alla sudetta Machina, e Monte, che sece molti bei giochi, e se hetzi di suochi.

Sù le 23. hore in circa i Suizzeri della guardia di Sua Santità andarono armati, e diedero l'affalto folito alla fudetta Fortezza di Castel S-

Angelo.

Furono fatti anco altri fuochi d'allegrezza per Roma in questa sera, e nella seguente di domani, come à Palazzi de' Signori Cardinali, Ambisciatori, Prencipi, & altri Prelati, e Signori Officiali, e Ministri di questa Corte.

Sù le 3, hore in circa della notte si diede suoco essualmente all'Hosteria de' tre Rè posta suori della porta del Popolo, e visece di molto

danno essendoui restate abbrugiate da doi stanze d'essa.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

200. Donne 52.

MERCORDI 29. Festa de gli Apostoli Pietro, e Paolo sparò Castello all'Alba.

Nella Chiesa di S. Gioseppe sopra S. Pietro in Carcere surono esposte

le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Sua Santità tenne Capella la mattina in S. Pietro, e vi cantò la Mela, & in fine transferitafi alla folita loggia diede la benedittione al numerolo Popolo concol· fo fopra di quel a piazza per acqui stare l'Indulgenza plenaria concessa, come si dise da Sua Santità, e spararono Casteilo, & i Suizzeri nella sudetta piazza molti mortaletti, & alcuni pezzi di Cannoni, & in questa medesima sera Sua Santità se ne ritorno al sanziare à Montes auallo accompagnata da molto corteggio di Cardinali, e d'altra Nobiltà Romana.

Celebro anco in questo giorno la solita festa di S.Pietro la Compagnia del Confalone nel suo Oratorio con grand'argentaria, e lumi, hauendo apparato d'arazzi tutta la strada, que è posto il sudetto Oratorio, e copertala di tende, & alzati vn'Arco ricco di sessoni, e d'Armi di Sua Santità, del Rè Christianissimo, del Cardinal Barberino, del Popolo Ro-

Romano nel principio di detta strada, e quasi nel fine d'essa vn vago. Altare con l'Imagine della Gloriosa Vergine del Confalone di rilieuo forto à vn ricco baldacchino, e pieno d'argenti, e di fiori finti al na-

turale.

Il giorno doppo pranzo il Magistrato Romano presentò alla detta. Basilica Vaticana vn calice, & otto torcie, e vi su cantato vn solennisfimo Vespro à sei chori d' Musici, vno sù di dentro la Cupola di S. Pictro inventione già dell'Eminentissimo Signor Card. Barberino Arciprete, e gli altri vicino all'Altare Maggiore, que interuennero ancora gli Eminentissimi Sacchetti, Verospi, Carpegna, Bragadino, Firenzola, Giori, oltre il sudetto Barberino.

La statua di bronzo di S. Pietro su vestita alla Pontificale con la Mitra in testa, e giù nel ricco pauimeto auati il sepolero de su lettiss. Apo stoli erano come a foggia d'vn quadro compolte di diuersi siori di varij colori le figure de Sati Pietro, e Paolo Apostoli con doi Angeli dell'istef. fa materia dalle bande sopra d'esso quadro,e sotto d'esso pur di fiori co-

teste si leggeuano queste parole.

Hic Thefaurus tui o Roma.

Che per la ratità dell'inuentione, e maestria dell'arte rese non men

vaga, che maranighofa vifta.

Il Seminario di S. Pietro posto nella piazza medesima sece vna bellissima mostra di quadri, e d'altre figure di Martiri, di Vergini, e d'al-

tre Imagini di uote .

Alcuni Signori Virtuofi Musici coll'occasione d'essere stati inuitati, e di stare à vedere la Girandola di Castello, che segui passata l'una della notte, sù la cuppola della Chiesa della Ritonda secero vn vago, gustoso concertino, che per la nouità, & inespettatione sua trasse, e. fermò molto Popolo ad vdirlo sù la piazza della medefima Chiefa.

Nella piazza dell'Ambasciator di Spagna alla Trinità de' Monti su di nuono sopra il palco di hieri eretto vn'altro suoco artificiato, ch rapresentana vna Torre arme di Castiglia con doi Canalli sopra voltatifi le schiene in mezzo de' quali vn poco più alto si vedena vn Leone coronato, e come hieri medesimamente getto sempre vino l'istess. Fontana, e finita poi la Girandola di Castello su dato suoco alla sudetta machina.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

162.Donne 48.

GIOVEDI 30. Sù le 21, hora sonata in Cancellaria Apostolica su tenuta Congregatione Generale da Signori Caualieri Pij, e fù dato loro il folito premio.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

243.Donne 49.

· LV-

# LVGLIO 1650.

VENERDI il primo di Luglio Nella Chiefa di Santa Maria in Aquirio degli Orfanelli furono esposte le folite Orationi correnti delle 40. hore .

I Signori Chierici di Camera per le vacanze estiue serrarono il loro

Tribunale, & hebbero in Palazzo va lautiffimo banchetto.

Entrarono i nuovi Officiali del Popolo Romano, che furono estratti per questi tre feguenti meli gl'infrascritti

Illustriffimi Signori Francesco Gottifredi

Marcello Crescentio 'Conseruatori

Fabio Celfi

Girolamo Mattei Priore de' Caporioni, e Caporione di S. Angelo.

Carlo Capranica Cap. de' Monti. Mario de' Massimi Cap. di Treui.

Papirio Capizucchi Cap. di Colonna.

Gioseppe Maria Paleotto Cap. di Campo Marzo.

Cio. Battista Palagi Cap. di Ponte. Pietro Paolo Mignanelli Cap. di Parione.

Curtio Muti Cap. della Regola.

Andrea degli Atti Cap. di S. Eustachio. Gio. Battista Garzonio Cap. della Pigna.

Andrea Muti Cap. di Campitelli.

Angelo Paluzzi Cap. di Ripa.

Melchiorre Brianzi Cap. di Trasteuere.

Francesco Fani Cap. di Borgo.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 120 Donne 22.

SAEBATO 2. Giorno della Visitatione della Madona fu festa à

S. Giacomo degli Spagnoli.

Il Magistrato Romano presentò vn calice, e quattro torcie alla Chie-

fa della Pace, & à quella degl' Orfanelli.

In Seminario Romano fi celebrò la sndetta sesta dalla Congregatione di simil nome, essendoui state recitate da quei Signori Connittori

varie, e belle compositioni in lode della B. Verg.

Ritornarono il doppo pranzo le figlie dell'Eccellentissimo Signor Contestabile Colonna in educatione nel Monasterio delle Moniche di San Siluestro, dal quale vscirono già otto mesi sono per acquistare il Giubileo dell'Anno Santo, e furono accompagnate dell'Eccellencellentissima Signorasua Madre, & altre Signore al detto Monasterio. e quelle Reuerende Moniche per allegrezza,e per fauorire dette Principesse sectro sparare alcum mortaletti sù la piazza di detto Monafterio a fuono di l'aburri, e la fera vi furono abbru giare alcune borre

Giunse vna Staffetta da Modena al Signor Cardinal d'Este connuoua della morte di Monfignor Coccapane Vescouo di Reggio.

Alloggia: ononell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

130. Donne 48.

In quelta settimana surono serrati tre sorni vno à S.Gio. de' Fiorentini, vn'altro a Ripetta, & il terzo à Chiauari per ordino della Camera, e per moito, che doueuano essi sorni per l'anno passato della carestia alla sudetta Reuerenda Camera Apostolica.

DOMENICA 3 Nella Chiesa della Santissima Trinità de' conuale-

scenti furono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Nella Piazza dell'Ambasciator di Spagna alla Trinità de' Monti si abbruggiarono tre cafe, e si disse per va raz zo scaricato da vn Putto.

Nella Chiefa del Giesù l'Eminentissimo Sig. Card. Marc'Antonio Frangiotti fece la cerimonia di confecrare Monfignor Rota nuouo Vefcouo di Lucca, e Monfignor Seneroli nuono Vescouo di S. Senero in. Regno.

Il doppo pranzo nel Monasterio di S. Basilio in Campo Marzo si vesti Monaca la Signora Vittoria Alberici alla presenza di 12. Eminen-. tissimi Cardinali, e dell'Eccellentissime Principesse D. Olimpia Pamphilij, Ludouisia, e Giustiniana, e d'altre Signore Titolate, e Titolati.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini n. 124 Don

ne 24.

LVNEDI 4. Gl'Illustrissimi Auditori di Rota per le vacanze estiue serrarono il loro Tribanale, quali tutti riceuerono à nome di Sua. Beatitudine il solito donatiuo di scudi 100. d'oro per ciascuno, e 200. Monfignor Dunozet Decano.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu,

02. Donne 18.

MARIEDI 5. 'Nella Chiesa di S. Antonino de' Portughesi furono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle 40 hore.

Alloggiarono nell'Hospedale della santissima Trinità Pellegrini nu.

87. Donne 19.

MERCORDI 6. Nella Chiefa di S. Maria in Vallicella stette la mattina esposto il corpo del desonto Sig. Benedetto Brancaualerij stato già · Crocifero di Sua Santità, e Chierico Beneficiato di S. Pietro con 30. torcie intorno, e gli sù cantata la Messa di Requie da' Signori Musici di Capella.

Allog-

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

GIOVEDI 7. Nella Chiesa di S. Maria del Popolo surono esposte les solute Orationi delle 40. hore correnti.

Alloggio l'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini num. 122,

Donne I1.

VENERDI 8. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini n. 124 Donne 22.

SABBATO 9. Nella Chiefa di S. Maria Rotonda furono esposte le-

solite Orationi delle 40.hore correnti.

Da questo giorno da durarsi poi fino alla metà del mese prossimo di Agosto si principiò la vacanza nel Foro Capitolino nelle cause ordinarie in prima instanza per cagione de caldi, e delle raccolte.

Fù tenuta Congregatione de'Riti, nella quale furono fegnate diuerfe cause perl'aperitione de' processi della vita, attioni, morte, e mira-

coli di alcuni Beati da canonizzarsi .

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num.

120. Donne 21.

Fù in questa settimana la carica di Segretario della Congregatione de gli Eminentissimi sopra l'Indice de' libri prohibiti, c'hauena il Pader Gio. Battista Marini eletto nuouo Generale de' Domenicani, du Sua Santità conferita al Padre Raimondo Capizucchi nobile Romano del medesimo Ordine, estato mio Maestro nella Logica.

DOMENICA 10. Fù fatta festa alla Chiesa della Rotonda per la: Manisestatione della miracolosa Imagine di Maria Vergine in detta

Chiesa.

In questa matrina nella Chiesa Nuova l'Eminentissimo Signor Card dinal Verospiconsacrò Monsignor Perotti nuovo Arcivescovo di Ra-

gufi.

L'Vniuersità de' Vignaroli di Roma ottenuta dispensa da Sua Santità di poter in tre visite delle Chiese come si concedeua alle Compagnie Forastiere, acquistare il Santissimo Giubileo entrò processionalmente vestita di bianco per la porta del Popolo la mattina, & an dò in questo medesimo giorno alla visita delle Chiese con lo stentardo, lanternoni, e Christo: auanti del quale andauano doi Parti vestiti d'Angeli, con vu coro di Musica, e sù numerosa di molte centinaia di Donne, la prima sila delle quali composta di quattro vestite di sacco bianco portaua vua Croce, & hebbero alcune commodità dalla Madonna, della Consolatione, alla cui Chiesa lasciarono per elemosina cinque i giulij per vuo, e lo stendardo.

Il doppo pranzo li Soldati Suizzeri della guardia di Sua Santità andarono dal Vaticano in ordinanza Militare per Roma con doi pezzi di

canone alla Testa, & il Capitano à Caualio, sacedo di uerse salue di moschettate, e giunti al Quirinale riceuettero la Benedittione nel Cortile
del Palazzo da Sua Santità, doppo la quale secro 4 bellissime salue di
meschettate dà quattro le parti di detto Cortile caricando, e sparando con una prestezza incredibile, si che si giudicata da molte persone
Forastiere, e particolarmente Francsi, e Fiamminghe, usi nelle Bartaglie, che si auano ini à vedere, & so levdij, che detta Natione sia,
bellicosa quanto ch'ogn'altra, che sia nel Mondo.

Nel Monasterio di Santa Chiara si vosti Monica vna Giouane figlia.
d'un tale stato già Mercate à Tor sanguiena di casa Pinetti Bergamasco.
Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

126.D.30,

LVNEDI 11. Nella Chiesa de' Santi Apostoli surono esposte l'Ora-

tioni correnti delle 40.hote.

Al'oggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

118.Donne 23.
MARTEDI 12. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità

Pellegrini num 105. Donne 15.

MERCORDI 13. Nella Chiefa di S. Maria d'Araceli futono esposte le soite Orationi correnti delle 40. hore.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

105. Donne 16.

GIOVEDI 14. per la festa di S.Bonauentura Cardinale il Sacro Colleggio la mattina andò à tener Capella nella Chiusa de' Santi Apostoli, oue inter Missarum solemnia su recitata una dotta Oratione da, vno di quei Padri Colleggiali in lode di detto Santo.

L'Oratorio parimente, e la Compagnia del Confalone fece yna bellissima festa per det to Santo suo, ò Fondatore, ò ristauratore, & intutto quasi su simile à quella detta di sopra nel giorno di S. Pietro.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

110. Donne 9.

VENERDI 15. I Padri Ministri de gl'Insermi diedero da mangiare ad alquanti Poueri.

N. lla Chiefa di S. Maria della Confolatione furono esposte le solite.

Orationi correnti delle 40. hore

Alloggiarono nell'Holpedale della cantissima Trinità Pellegrini nu.

200. Donne 11. SABBA1O 16. Fù festa alla Chiesa di S. Maria di Monte Santo al

Popolo.

I Padri Carmelitani celebrarono folenemente la festa della Santissima Vergine del Carmine nella lor Chiesa della Traspontina, e la mattina sù le 13. hore visi predico.

Allog-

171

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 96. Donne 10.

Furono in questa settimana per nuoui Prelati di Consulta dichiarati da Sua Santirà Monsignor Cenci Luogotenente Ciuile dell'Eminentissimo Vicario, e Monsignor Santa Croce Vicelegato di Bologna.

Da questa Ripa surono imbarcati alla volta di Ciuita Vecchia sopra alcune Tartane da 15. pezzi di cannoue inuiati in rinsorzo di quella.

Fortezza.

Fù incominciato à gertare il muro, che staua incontro, e serraua la facciata della nuoua Chiesa di S. Ignatio Loiola de' Padri Gesuiti da, aprirsi l'Ottaua della Festa di detto Santo da celebrats nel sine del me-

fe seguente.

Il Prencipe di Norimbergo Tedesco, che si rittouaua incognito inRoma per conseguire il Santissimo Giubileo, parti per la volta di Fio-

DOMENICA 17. Fù festa à S. Maria in Portico, & à S. Alessio Céfessor Nobile. Romano, alla di cui Chiesa il Magistrato Romano presentò vo calice, & quattro torcie, e vi surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore, e la mattina assiste à lla Messa cantata l'Eccellentissimo Signor Duca dell'Infantado Ambasciator Cattolico, che
poi si compiacque per sua deuotione di trouarsi presente al pasto, che

si fece nel conuento di detti Monaci di S. Alessio à 12. Poueri.

L'Vniuersità de' Vignaroli di Roma di quelle parti però di S. Lazzaro, e di quei contorni, à cui ancora s'accompagnarono Buttari, Hortolani, & altra gente di Campagna incontrata dalla Compagnia di S. Pietro, à cui é aggregata à Porta Angelica andò in questa medefima. mattina in visita delle 4. Chiefe, vesti ta parte di rosso, parte di turchino. e di bianco, e ne! fine delle coppie di questi andanano tre sonatori vno di violino,e gli altri di violone, doppo i quali fuccedena vn Putto vestito da Angelo co vna cadela accesa in mano, & indi veniua sopra vn Talamo portato da quattro veltiti difacco rosso vna Santa Maria Maddalena di rilicuo vestita di turchino, con vn fazzoletto bianco in mano: Fù numerosa di Donne, le prime due vettiuano di rosso, e doppo veniuano tre Verginelle vestite da Angeli,, & alrre tre Donne vestire. medesimamente da Angeli, che portaua vna di esse la Croce, e l'altredoi vna torcia accesa in mano, & appresso doi altre Verginelle vestite pur da Angeli, e tra le coppie tutte di dette Donne furono vedute due altre Zitelle, vna che raprefentaua s. Marta con la sua asperges, e secchietto d'acqua santa in mano, & vn Christo; e l'altra, che vestina. da Angelo.

Fù anco celebrata in questo giorno con gran solennirà la sesta della.

Madonna del Carmine da Padri di S. Martino de Monti, che secero

anco il giorno doppo pranzo vna bellissima Processione, nel fine della quale fù portata vna Madonna di rilicuo sù vn ricco Thalamo, conmolte fiaccole, e lumi accesi intorno; come anco da PP.di S.Grisogono inTrasteuere, doue medesimaméte la sera si sece vna solennissima Processione, con l'internento di molti Prencipi, e Nobiltà essendo le strade per doue passò superbamente apparate, & in fine di essa Processione comparue l'Imagine di rilieno della Beata Vergine vestita di rosso, e turchino con molte collane, e gioie, e con l'habito del Carmine in mano con molte fiaccole, e lumi accesi intorno;e l'Eccellentissima Sig. D Olimpia Pamphilij si compiacque di fauorire la Casa del Sig. Vincenzo Panzieri , doue ella stette à vedere insieme con molte Prencipesse, e Dame di portata la sudetta Processione sopra vn mignano di legno fatto a questo effetto, e riccamente apparato, & adobbato, e. con la sud tra occasione il sopranominato Signor Panzieri diede vn. ricco, e lauto rinfrescamento à tutto il Corteggio di quelle Signor. Prencipessa, e Dame, e tenne per tutto quel giorno corte bandita. nella sua Casa, si che sù stimato, ch'egli vi spendesse più di ottocento scudi.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

95. Donne 17.

LVNEDI 18. Alloggiarono nell'Hospedale della Trinità Pellegrini num 95 Donne 10.

MARTEDI 19. Nella Chiesa di S Maria in Portico surono esposte-

le solite Orationi correnti delle 40. hore .

Nella Chiefa di S. Carlo de' Cattinari fu sepellito con gran pompa funerale il Cadauere del Conte Tornielli Canon, di S. Pietro passato altra vita in eta d'ottant'anni, per la cui morte, oltre il Canonicato sud. tto di S. Pietro, vacarono molti Beneficij, & entrate Ecclefiastiche

fi diffe per più di 1400. scudi l'anno.

Nella Chiesa di S. Bartolomeo de' Bergamaschi stette esposto il corpo del defonto Sig. Gio. Battista Scotti vno de' Guardiani della Com-; pagnia della Trinità con trenta torcie accese intorno, esti la Chiesa. apparatata tutta di lutto, e la facciata di fuori, e restarono heredi delle sue facoltà, ch'arriuano al valsente si disse di 80, mila scudi doi suoi Nepoti.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

100.Donne 13.

MERCORDI 20. I Padri Carmelitani nella Chiesa della Traspontina celebrarono la festa di S. Elia Profeta, con vna eruditissima Predica la mattina, e musiche, & apparati molto vaghi.

Le Moniche ancora di S. Margherita in Trasteuere per essere il giorno di detta loro Santa fecero vna bellissima festa, e dalla finestra aperta

di mez-

di mezzo della Tribuna di detta Chicsa, dentro al Conuento si vedeua vna bellissima Fontana tutta adorna dibacili, & argentaria, & in questa mateina il Magistrato Romano vi presentò vn calice, e quattro torcie; & il giorno doppo il Vespro l'Eccellentissima Signora D. Olimpia. Pamphilij si compiacque di fauorir quelle Reuerende Moniche, entrando nel Monasterio, e dimorandoni buono spatio di tempo concesso.

Nella Chiesa di S. Maria della Concettione di Grotta Pinta radunatisi molti Reuerendi Parochi di Roma celebrarono l'essequie al corpoesposto, mà coperto del desonto D. Girolamo Cecchini Protonotario Apostolico, e stato Parochiano della sudetta Chiesa.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

91. Donne 12.

GIOVEDI 21. Giorno di S. Prassede nella di cui Chiesa si distribuirono alcune doti 2 poucre Zitelle, e vi surono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

91. Donne 13.

VENERDÍ 22. Festa di S. Maria Maddalena alla di cui Chiesa de' Ministri degl'Insermi su celebrata la solita sesta , mà senza mostra, e pompa di quadri, che solenano sare gli anni addietro sotto i portici de' sor Chiostri quei Reuerendi padri stante la prohibirione, che ne hanno hauta per opera del loro Padre Generale, & in quest'occasione per hauer la sesta vicina quello speciale su la Piazza della Ritonda nella cantonata vicina all'Hosteria del Sole espose vna bellissima mostra delle sue drogse, e speciarie.

L'Vniuersità de' Vignaroli di Roma nella Chiesa di S. Lazzaro diede

la dote ad alcune Zitelle .

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

100. Donne 12.

SABBATO 23. Nella Chiesa di S. Apollinare, per essere il giorno di questo Santo, su dal Colleggio Germanico celebrata solenne sesta con superbissime musiche, e surono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 86 Donne 6.

DOMENICA 24. Alloggiarono nell'Hospedale della Trinità Pelle-

grini nu. 77. Donne 5.

LVNEDI 25. Festa del Glorioso Apostolo S. Giacomo, che su celebrata con grandissima solénità dalla Natione Spagnola nella sua Chiesa in Piazza Nauona, essendo interuenuti alla Messa solenne la mattina, che sù cantata da Monsignor Foppa Arciucscouo di Beneuento, gli Envinentissimi Cardinali della Queua, Gess, Lugo, Montalto, e Colonna insieme con l'Eccellentissimo Signor Ambasciator di Spagna, e molta Nobiltà.

Nella Chiesa de' Santi Celso, e Giuliano in Banchi surono esposte la.

mattina l'Orationi correnti delle 40. hore.

Il giorno doppo pranzo per la Vigilia di Sant'Anna Madre della B. Verg, i Palafrenieri di Roma fecero la loro folita Processione portandosi alla Chiesa della sudetta Santa in Borgo, e liberando vn prigione.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

88. Donne 11.

MARTEDI 26. Festa di S. Anna Madre della B. Verg. su anco celebrata la sesta nella Chiesa di S. Rocco per esser il giorno della Manisestatione della miracolosa Imagine della B. V. ch'iui concede molte.

gratie à suoi Diuoti.

Fù da Sua Santità tenuto l'esame de' Vescoui, doue passarono egregiamente Monsignor Giuseppe Sanselice Napolitano per nuovo Arciuescouo di Cosenza, Monsignor Domenico Blanditio Napolitano per la Chiesa d'Umbratico in Calabria, Monsignor Cerìno Fiorentino Cameriere d'honore di S. Beatitudine per la Chiesa di Volterra in Toscana, e Monsignor Honossio da Ponte Napolitano per la Chiesa di Lettere in Regno.

Il giorno doppo pranzo sul tardo riportando i Fratelli della Compagnia del Carmine in Trasteuere dalla Chiesa di S. Grisogono processionalmente l'Imagine della B. Verg. che portarono l'ottaua passara, alla Chiesa delle Moniche di S. Apollonia medesimamente in Trasteuere, nella quale ogn'anno doppo la sudetta Ottaua della processione si soleua serbare in deposito, venne ordine a sudetti Fratelli da questo Monsignor Illustrissimo Riualdivicegerente, che douessero riportate la sudetta Imagine nel loro Oratorio, & si custodirla.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santistima Trinità Pellegrini nu.

92. Donne 11.

MERCORDI 27. I Padri delle Scuole Pie secero vna bella sesta per S. Pantaleo martire.

Nella Chiefa di S. Giacomo de gl'Incurabili furono esposte le solite.

Orationi correnti delle 40. hore.

Alloggiarono nelliHofpedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

GIOVEDI 28. Alloggiarono nell'Hospedale della Trinità Pellegrini num 76. Donne 28.

VENERDI 29, Fù vna bella festa alla Chiesa delle Moniche di S. Marta Marta al Colleggio Romano per effer il giorno di detta Santa.

Nella Chiefa di S. Giacomo de gli spagnoli furono esposte le solite. orationi correnti delle 40. hore.

Fù da Sua Santità la mattina tenuta Capella al Quitinale per l'anni-

uersarie effequie della selice memoria di Papa Vrbano Ottano. Alloggiarono nell'Hospedale della Santiffima Trinità Pellegrini nu,

81.Donne 34. SABBATO 30. Nella Chiefa del Giesù fù data sepottura al Signot

Conte Carlo Tani Bolognese, che non hauendo heredi lasciò tutte le fue facoltà, e beni per lo valore di circa 100, mila scudi al Colleggio de'. Padri Gesuitiin Bologna con obligo disodisfare alcuni Legati Pij.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

70. Donne 24.

In questa notte giunse vn'Officiale spedito dal Campo sotro Portolongone all'Eccellentissimo Sig. Prencipe Ludouisio, con nuoua, c'hanendo alli 27, del presente li Spagnoli perfettionate le mine sotto quella piazza per darui fuoco il Serenissimo Sig. D Gio. D'Austria, e'l Conte d'Ognate hauessero per un Trombetta fatto fare la chiamata à quel Comandante Monsù di Noualle per la resa di quella Piazza, la quale fù poi alli 28. del medefimo stabilita sotto molti honorati Capitoli.

Fù in questa settimana dichiarato per nuouo Luogotenente Criminale di questo Monsignor Illustrissimo Gouernatore di Roma Alessandro Vittrice il Signor Mario Rugolo In vece del Signor Paolo Aloigi, che fù fatto nuouo Giudice di Borgo in luogo del Signor Francesco Tor

fi, che fù destinoto al Gouerno di Cascia.

Fù affillo l'Editto dell'affitto de Stati di Castro, e di Ronciglione, che si prometteua al più offerente spedita sotto li 28. del presente.

DOMENICA 31. Per effer la festa di S. Ignatio Loiola Fondatore della Compagnia di Giesù i Padri Gesuiti nella lor Chiesa secero vna. bellissima festa con superbi apparati, e mosta copia d'argenteria, e bellissime Musiche, e vi si recitò la mattina vn Panegirico in lode di detto · Santo, & il Magiltrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro torcie.

Et in questo giorno su benedetto dall'Eminentissimo Signor Cardinal Ludouisio il nuono Tempio eretto à S. Ignatio di Loiola al Colleggio Romano dalla Magnificenza del già Card Ludouico Ludouifio Vicecancelliero.

Nella Chiefa di S. Maria delli Monti furono la mattina esposte le so-

lite Orationi correnti delle 40. hore .

Nella Chiesa di S. Maria della Rotonda su tenuta la Communione. Generale della Congregatione difimil nome.

Alloggiò la Trinità Pellegrini n. 95. Donne 50.

AGO-

#### DIARIO DELL'

# AGOSTO 1650.

LVNEDI il primo di Agosto su selice, e quattro torcie all'Altare di Magistrato Romano presento vn calice, e quattro torcie all'Altare di

S. Sebastiano come Protettore della Città sopra la Peste.

MARTEDI 2. Nella Chiesa di San Gio. de' Fiorentini per essere il giorno della sesta di S. Stesano Papa, e Martire i Caualieri della Religione di esso Santo secero vna superbissima sesta hauendo adornato tutti pilastri di detta Chiesa d'armi, di stocchi, d'imprese, di giubbe, d'archi, di freccie, di scudi, di scimitarre, & il cornicione di stendardi, e di bandiere acquistate da' Caualieri della sudetta Religione nelle battaglie maritime contra i Turchi, come anco sopra il cornicione dalle due bande della Croce della Chiesa, one è l'Altare della Maddalena si vedeuano scritte le seguenti parole.

Pro lege Dei sui certauit osque ad mortem;

E dall'altra in faccia le seguenti.

Sancto Stephano Papa, & Martyri Militia Patrono.

E la porta maggiore d'essa Chiesa, in vece di sestoni, su abbestita da doi grossi, e lunghi Cannoni ogn' vno sopra vn suo perardo satti di legos o, e tocchi tutti di rame, che sostenuano il cornicione, soura di cui ne sorgeua vn'altro, che non terminaua nell'acuto, mà si rompeuanel mezzo, oue si vedeua la sigura di detto S. Stefano pestito in Pontificale in vn'ouato, e v'interuenne la mattina alla Messa solenne, che su cantata da vn Vescouo, l'Eccellentissimo Signor Ambasciator Residente di Sua Altezza Serenissima di Toscana.

Nella Chiesa di S. Pietro in Vincola surono la martina esposte le so-

lite Orationi correnti delle 40. hore.

In quella de' Santi Apostoli si diedero doti ad alcune Zitelle.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu. - 77. Donne 38.

MERCORDI 3. Alloggiò l'Hospedale della Trinità Pellegrini nu

75. Donne 27.

GIOVEDI 4. Da questi Padri Domenicani su celebrata nella lor Chiesa della Minerua la sesta del Glorioso S. Domenico Fondatore della medessima Religione essendo itata tutta la Chiesa superbamente apparata, e con 12 Chori d'eccellentissima musica fatta à spese del Signor Domenico Fonthia già Notaro di Camera, quale anco diede vn lautissimo desinare nel lor Conuento à tutti i Padri di detta Religione insieme con 150. musici, & altri.

Nella

## ANNO SANTO MDCL.

177

Nella Chiesa di S. Pudentiana surono la mattina esposte le solite. Orationi correnti delle 40. hore.

Alloggi arono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

141. Donne 36.

VENERDÍ 5. Fù festa à S. Maria Maggiore per essere il giorno di S. Maria della Neue.

Entrò dalla porta del Popolo la Compagnia del Santissimo Crocifisso di Vicenza có mozzetta, e veste di color nero có bordone in mano nero, & vn Crocisiso piccolo di legno con alcune Donne, e su incontrata, & alloggiata da questa di simil nome in S. Marcello.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

246.Donne 119.

SABBATO 6. Transfiguratione di N.S. in S. Saluatore in Lauro su fatta vna bellissima sesta, e surono esposte le solite Orationi correnti delle 40 hore.

La Compagnia del Santissimo Saluatore nella Minerua diede la do-

te alle Zitelle .

I Reuerendi Padri Gesuiti tennero il primo superbissimo Vespro cantato da' Musici di Capella di Sua Santità, e da altri de più Eccellenti di Roma nella lor Nuova Chiesa di S. Ignatio sondata dal già Signor Cardinal Ludouisio dietro al Colleggio Romano all'Aguglia di S. Maut, & aperta in questo giorno per opera dell'Eccellentissima Signor Prencipe Ludouisio fratello del sudetto desonto Sig. Cardinale, alle di cui spese sur di dietro di fuori la sudetta Chiesa, e le musiche, che però sopra la porta di dentro di derta Chiesa in vin vaghissimo requadramento adorno da' lati di doi bellissime sigure di ritieno si leggono a perpetua memoria d'una tanta magniscenza le seguenti parole.

#### LVD. CARD. LVDOVISIVS S.R. E. VICECANC.

IN HONOREM BEATI IGNATII
SOCIETATIS IESV FVNDATORIS.

QVEM GREGORIVS XV. PONT. MAX. PATRVVS
INTER SANCTOS RETVLERAT
TEMPLVM HOC A FVNDAMENTIS EXTRVXIT
NICOLAVS PLYMBINI. ET VEN. PRINC. FRAIER
APERIENDVM CVRAVIT AVSPICIIS

INNOCENTII X. P. M. ANNVM IVBILEI MDCL.

In-

 ${f z}$ 

41

Intonò il Vespro il medesimo Padre Architetto di detta Chiesa, il Padre Horatio Grassi di Saona vestito di Piuiale, e la sera furono fatti inminarij alle finestre in diuerse case circonuicine, e particolarmente a quelle del Seminario Romano.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

284. Donne 160.

DOMENICA 7. Fù celebrata vna bellissima Festa da' Padri Theatiai in S. Andrea della Valle per il loro B. Padre Gaetano Fondatore di

detta Religione.

Per effere anco il giorno di S. Alberto i Padri Carmelitani della Trafpontina in Borgo feceto vna superbissima si sta, e su benedetta l'acqua
con le Reliquie di detto Santo, e quegl'Artigiani, se altri denoti di steco Sato, eresse molti suochi artisciati au atti ad essa chie sa, per la strada Maestra: vedeuasi vn'arco su la piazza doue stà la Fontana Leonina
con l'imagini, e figure di molti Santi della Religione Carmelitana, eaminando vn poco più sù à mano dritta per la strada era vn'altarericco di molta argenteria, e d'altri ornamenti, e di lampade con vnasmagine di detto Santo & vn'ingmocchiatore auanti detto Altare coperto di tosso.

• Vn poco più fopta vn fuoco artificiale fopta vn'alto palco , ch'era vna figura d'vn'huomo cinto di ferpi la teffa, e i piedi con vno fcudo

imbracciato con la testa di Medusa dipintani nel mezzo.

Vn'altro fuoco parimente sopra vn'astro palco, che rapresentaua vna-Montagna, da cui vscua suori vn Drago coll'ali aperte, e sopra di cui si vedeuano doi Centauri vno, che figurana sonare vn corno, l'altro i zussoli, in mezzo de' quali si scorgeua vn'arme di tre Gigli con vnasbarra, arme sorse di chi sece il suoco à sue spese.

Poco lontano al sudetto vn'altro Drago sopra vna corda, che diede

fuoco a quell'altro detto di sopra.

Auanti poi della Chiefa della Traspontina sopra vna corda si vedeua appeso vn'altro Drago, che eta cauatcato da vn'Putto alato, che teneua nella destra vn dardo col quale singeua di pungerlo, e nella sinistra vno scudo imbracciato.

Da vn capo all'altro del principio della strada passate le carceri erazirato vn palco, sopra di cui su eretto vn superbo Altare colmo d'argenzaria, e di lumi con vna figura di rilieu del santo da vna parte inginocchioni, & auanti il detto Altare pendeua vna lampada compostadi stuodi artisciali.

Allo sboccare sù la piazza di S.Giacomo Scofciacaualli era stata appesa ad vna corda la figura d'vn Demonio con le braccia aperte, dalla mano dritta di cui vsciua vn grosso stoppino di suoco artificiale, che andaua di mira a serire la lampada dell'Altare sudetto per accenderui il

fuoco à suo debito tempo.

Poco auáti d'arriuare al Palazzo de Capponi, su eretto vn'altro palco sopra di cui vedeuasi vna figura d'vn Leone sopra vn piedestallo, che con la zampa teneua l'arme della Religione Carmelitana.

Andò in questa mattina in visita delle quattro Chiese la Compagnia venuta Venerdi passato del Santissimo Grocissiso di Vicenza, che sa ac-

compagnata da questa di simil nome in S. Marcello.

Restarono a desinare con i Padri Gesuiti del Colleggio per esserinteruenuti la mattina alla Messa catata nel nouo Tempio di Santo Ignatio detto di sopra nella giornata di hieri. l'Eminentissimo Sig. Cardina'e, e Prencipe Ludouifij, con molti Prelati, e Canalieri; e nel tempo del pranzo furono loro recitate da quei Padri varie compesitioni in lode di S. Ignatio Loiola, della Cafa Ludouifia, e della Chiefa in 38, lingue delle quali la maggior parte erano natiue, e il giorno doppo pranzo fi compiacque ancora Sua Santità di trasferiruifi con molto corteggio di Signori Cardinali, Prelati, Prencipi, & altra nobiltà di Roma, & in tal giorno furono distribuiti da quei Padri Gesuiti stampati à spese della. Congregatione della Communione Generale vn Ragionamento fatto nella Chiefa Metropolitana di Bologna dall'Eminentiffimo Sig, Cardinal Ludouico Ludouifij Vicecancelliero della S.R.C. & Arcinefcono di detta Città per la dedicatione della Capella di S. Ignatio l'anno 1620. alli 7. di Agosto ottaua di detto Santo, che su dedicato alla Signora D. Costanza Pamphilij Ludouisiij; la sera poi dal Seminario Romano surono per quest'effetto accesi luminarij, e torcie alle fenestre, e sù la ringhiera della porta fù eretto vn vago Altare con l'Imagine del Santo, con candelieri d'argento, e lumi d'intorno, con vn superbo Choro d'eccellentissimi Musici, che cantarono di quando in quando le lodi del Santo, e nell'otto fenestre della facciata del primo appartamento vedeuansi scritte le seguenti parole in guisa di fiamme hauendost alluso à quel nome d'Ignatio; nella prima, cioè per andare dalla Ritonda al detto Seminario.

Sancto
Nella feconda. Ignatio.
Nella terza, Parenti.
Nella quarta. Optimo.
Nella quinta. Seminarium
Nella festa. Romanum
Nella festa. Modelo,
Nell'ottaua. D.D.D.

Alloggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 256: Donne 180.

Do Sed by Google

# 180 DIARIO DELL'

LVNEDI 8. AS. Maria in Vialata fù festa per S. Ciriaco.

Nella Chiesa di San Lorenzo in Borgo in piazza Rusticucci surono

esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

In questa mattina sù tenuto Concistoro da Sua Santità al Quirinale in cui non su proposta alcuna Chiesa, mà ne surono preconizzate sette & in sine di esso dati li Pallij alli noni Arciuescono di Ragusi, e Vescono di Lucca.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità pellegrini nu.

144. Donne 105.

MARTEDI 9. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Tri-

nità Pellegrini nu. 123. Donne 50.

MERCORDI 10. Giorno del Glorioso Mart. S. Lorezo surono per detto estetto nelle Chiese del nome di detto Santo, cioè, in Fonte, in Lucina in Miranda de' Spetiali, oue surono anco esposte in questa mattina le solite Orationi correnti delle 40 hore, e date alcune doti à pouerezitelle, & in Damaso celebrate solenniseste, massimamente in questa yltima, che sù tutta adornata de' ricchi, e superbi apparati dell'Eminentissimo Vicecancelliero Card. Francesco Barberino.

In Santa Susanna alla Capella de Signori Peretti all'Altare di San-

Lorenzo furono diffribuite dott ad alcune pouere Zitelle .

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

GIOVEDI 11. Festa di S. Susanna alla di cui Chiesa la mattina il Magistrato Romano presentò vn calice, e quattro torcie.

La Congregatione di S. Bernardo, e l'Eccellentissima Casa Lanti diedero doti à molte pouere Zitelle

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

134 Donne 47.

VENERDÍ 12. Giorno di S. Chiara le di cui Monache lo celebrarono con molta pompa, e bellissima musica.

Nella Chiesa di S. Lorenzo in Lucina furono esposte le solite Orationi

correnti delle 40. hore .

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini n. 157. Don ne 82.

SABBATO 13. Giorno di S. Hippolito Caualier Romano, per lo cui effetto fece festa S. Lorenzo in fonte doue esso santo sù battezzato.

Da questo Giorno fino alli 22 del presente inclusiue si principiarono le vacanze del foro Capitolino ad honore della B. Verg.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

135. Donne 100.

Mori in questa settimana il Sig. Prospero Paula Genouese per la cui morte vacò l'Officio della Zecca.

Digitized by Google

DO--

DOMENICA 14- Nelia Chiefa di S. Maria del Pianto furono espofie le sostite Oracioni contenti delle 40 hote.

Il giorno doppo pranzo à Vospro si Copti il Santis Saluatore d'S. Gio. Laterano, e S. Maria in Portico, que si diede la dote à pouere Zitelle.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

262. Donne 108.

LÝNEDI 15. Festa della Gloriosa Assontione della Beara Vergine Sua Santirà con il Sacro Colleggio ando a tener Cappella la mattina in S. Maria Maggiore, oue cantò Messa l'Eminentis Sign. Cardinal Ludouisio, & in sine Sua Beatifudine sece la distributione delle doti, che ogn'auno questa Venerabile Archiconfraternità del Confilone suole distribuire à pouere Zitelle de la calculation de la confilone suole distribuire à pouere Zitelle de la calculation de la cal

Alla Chiefa di S. Maria in Trasseuere il Magistrato Romano presentò vn calice, e 4. totcie, e la Compagnia di essa liberò il prigione. La Congregatione di S. Giacinto de Spagnoli la mattina, la Compa-

La Congregatione di S. Giacinto de Spagnoli la mattina, la Compagnia di S. Rocco à Vespro, e quella della Madonna del Pianto diedero la dote à pouere Zitelle.

La Compagnia della Pietà della Natione Fiorentina diede la matti-

na nel Cortile del suo Oratorio da mangiare à 13. poueri.

Alla Chiefa del Giesù fi cantarono le Litanie della B. Vergine, che fi feguirono anco à cantare ogni fera per rutta l'Ottava proflima, come anco in S. Maria in Via Lata, oue dipiù fi fermoneggio in tutta.

questa Ottana.

Furono inoltre celebrate in quelto Giorno altre bellissime seste , come fotto il Portico di S. Apollinare del Colleggio Germanico per la Glo riofal m agine della Beata Vergine, che fi manifestò miracolosamente gli anni addietro; per tutta la strada quasi de' Coronart, che su coperta di tende con doi Archi l'yno allo sboccar sù la firada di Panico, l'altro passaro il Palazzo del Lancillotto, e tutte le finestre di quella strada furono adobbate d'arazzi, e d'altri ricchi panni, e quelta fù in riguardo dell'Imagine detta di Ponte' di essa B. Vergine, che vi sù eretto per quelta occasione vn bellissimo, e ricchissimo Alrare d'Argenteria; e dilumi, con sopra vn superbo baldacchino, con doi Cori di musica. l'vno, e l'altro poco distanti da esso Altare, ch'attrauersarono sopra la strada da vna muraglia all'altra, & nell'Oratorio di Santi Celso, e. Giuliano, oue sù cantata la mattina la Messa, & il giorno doppo prazo il Vespro in Musica, & auanti alla porta di esso su fatta vna bellissima mostra d'esquisiti quadri in molta copia da vn Tornitore vicino affettionato chiamato il Sig. Antonio Giola, & jo pregato alcuni giorni auanti da vno di quei Signori di detta festa, che su il Sig. Domenico Maccinetti, à comporte vn Sonetto sopra l'Assuntione della B.V. seci il feguente, che fù poi da quei Signori stampato, è distribuito a molti che fauorirono la felta. MA-

Dig and by Google

# MARIA ASSVNTA

## SONETTO

Dedicato da Signori della festa celebrata per la detta Assuntione nell'Oratorio dell'Archiconfraternità del Santiss Sacramento in SS. Celso, e Giuliano.

'A' Signori Priori , e Guardiani della medefima Archiconfraternità .'



Ccelsa Madre, à cui le Ssere ardenti Seruono per corona, il Ciel per sede, Che d'ogni pompa, e d'ogni fasto herede Tributarie hai le Stelle, e gli Elementi.

Perch'hor mesti ne lasci egri, e dolenti In questa Valle, oue l'horror risiede, E colma di piacer, ch'ogn'altro eccede, Soura gl'Astri ten poggi, e soura i Venti?

Mà fpiega pur'al Cielo il vol giocondo, E coll'almo defio, che t'innamora, Và de' tuoi merri à fostenere il pondo;

Vanne pur, và; che quale il Suo! t'adora, Iui farai, come già fosti al Mondo, Del Sol di Gratie à noi felice Aurora.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 152.Donne 80.

MAR-

MARTEDI 16. Festa di S. Rocco, alla di cui Chiela il Magistrato Romano presentò un calice, e doi torcie.

Nella Chiefa di S. Eusebio furono esposte le solite Orationi corren-

ti delle 40 hore.

I Signori Conuittori del Colleggio Clementino celebrarono conforme il folito vna folenniffima festa in honore della B. Vergine, e vinteruentero gli Eminetiffimi Signori Cardinali Barberino, Sacchetti, Carafa, Este, Vidman infleme con l'Ambasciatori Christianisimo, e Veneto, hauendo con tale occasione li Signori Figlioli dell'Ambasciator di Venetia recitate diuerse compositioni in lode di essa B. Verg.

Nella Chiefa di S. Maria in Via Lata alle 22, hore il Padre Fra Hippolito Romano Minore Offeruante Vicario d'Araceli fermoneggiò in...

lode de la B. V. Affunta.

Sù le 17. hore in circa di questo giorno comparne qua vn Corriero dell'Armata sotto Portolongone spedito dal Serensssimo Signor D. Giod d'Armata, & Eccellentis. Sig. Conte d'Ognate à questo Ambasciator Cattolico, c Sig. Prencipe Ludouisio con la nuona, ch'il Gouernatore della su detta Piazza di Portolongone in conformità del Capitolato, come si disse sotto la giornata de' 30. del passato, di douer rendere quella Fortezza in porer de' Spagnoli alli 15. stante mentre non sosse comparso soccorso da Francia, hauesse quella mattina sù le 14. hore ceduta la detta piazzain mano del sopradetto Sig. Conte d'Ognate, vicendone però il Comandante insieme con li suoi Officiali, e Soldati al numero di circa 1000. e la maggior parte ammalati, e seriti con armi, è bagagie, dui pezzi di Cannone quali imbarcati sopra alcune l'artane conuogliare d'alquante Galere sosse sono por partiti alla volta di l'olone insieme con altri soldati, & Officiali Francesi.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiss.ma Trinità Pellegrini nu.

158. Donne 52.

MERCORDI 17. Nella Chiesa di S. Maria in Via Lata sù le 22. hore il Padre D. Gio. Martoya Teatino sermoneggiò in lode della B. Verg. Assunta.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

113. Donne 43.

G10 V E D1 18 Nella Chiefa di S. Elena delli Credentieri alli Cefarini per essere il giorno di detta Santa su celebrata vna bellissima sesta con musiche eccelentissime, e molto superbi apparati.

Nella Chiefa di San Rocco furono esposte le solite Orationi correnti

delle 40. hore .

Stette esposto nella Chiesa del Giesà il corpo della Sig. Marchesa Malaspina Silvestri in mezzo à cento torcie.

Si pose in habito di Prelato il Sig. Gio. Ambrosio Tuliani: Milanele... Pre-

Preposito di S. Lorenzo Maggiore di Milano per esser stato fatto da Sua Satità Reserendario dell'yna, e dell'altra Signatura,

. Nella Chiefa di Santa Maria in Via lata il P. Fra Gio. Chrisoftomo Iauelli Domenicano Lattore, e Predicator Generale sermoneggiò il giorno alle 22. hore in lode della B V. Affunta.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

100.Donne 31.

. VENERDI 19. Nella Chiefa di S. Maria in Via lata, alle 22. hore il P. Abbate D. Serafino Pasti Canonico Regolare in S. Maria della Pace fermoneggiò in lode della B Verg. Assunta.

. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

106.Donne 46.

SABBATO 20. Il Magistrato Romano presentò alla Chiesa di S. Bernardo à Termini per effere il giorno della festa di detto Santo quattro

Nella Chiefa di S. Maria in Via furono esposte la mattina l'Orationi

correnti delle 40. hore.

Nella Chiefa di S. Maria in Via lata il Reverendissimo P. Abbate D. Tomaso Mentio Canoico Regolare in S. Pietro in Vincola sermoneg-

giò alle 22, hore in lode della B. Verg. Affinta.

Nella Chiesa di >. Bernardo alla Colonna Troiana sù le 21. hora in. circa fermoneggiò il P. Baccelliere Fra; Gio. Francesco Moschini Carmelitano in lode dis. Bernardo, come si seguitò ogni giorno in detta Chiefa per l'Ottaua del suderto santo, che celebrò l'Archiconfraternità della Santissima Nativita di Nostro Signore detta de gli Agonizzanti.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

04. Donne 36.

DOMENICA 21. Entrarono dalla porta del Popolo la Compagnia della Morte del Mongionino dello Stato di Perugia veftita di nero, e posto vna bandiera nera con dentro la figura della Morte in argento, & vna Croce, che vi era scritto da tutte doi le bande à letttere d'oro. In hoc signo Vinces.

Con alcune Donne nel fine; fù incontrata, & alloggiata da questa di

fimil nome della Morte .

La Compagnia di San Girolamo di Cantalupo in Sabina vestita di bianco, con molte Donne, la prima fila delle quali portò vn Tronco di Croce, e fu incontrata, & allogoiata da quelta Compagnia della. Trinita.

Il Reneredifs.P.D. Alessandro Cosedeti Priore, e Procur Gen.de'Canon: Regolari di S. Saluatore in Lauro, & vn de' più celebri, e consumati Predicatori di quetto secolo, sermoneggiò il giorno doppo pranzo nella Chic--: 'i

Chiefa di Santa Maria in Vialata in lode della B.V. Affunta; 77

Il R. Padre Fra Celestino Bruni Agostiniano nella Chicsa di S. Bernardo alla Colonna Traiana sermoneggiò in lode di detto Santo.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

110.D.35.

LVNEDI 22. Fù tenuto Concistoro da Sua Santità al Quirinale, doue doppo l'audienze date à signori Cardinali l'Eminentissimo Card. Cesis come Protettore del Regno di Sicilia propose l'Arciuescouato di Palermo per Monsig, Vescouo di Pozzuolo, l'Eminentiss. Carassa il Vescouato d'Umbriatico in Calabria per Monsig. Branditio, l'Eminentiss. Cecchini il Vescouato di Lettere per Monsignor Honostio d'Aponte, el'Eminentiss. Maildachino l'Arciuescouato di Cosenza per Monsign. Gioseppe Sanselice.

La Compagnia del Santissimo Rosario diede la dote ad alquante.

pouere Zitelle.

In S. Gio. Laterano si serrò il Santissimo Saluatore.

Nella Chiesa di S. Marcello surono esposte l'Orationi correnti delle 40.hore.

Nella Chiefa di S. Maria in Vialata il Sig. Abbate D. Nicolò Musso

fermoneggiò in lode della B. V. Affunta.

Il R. Padre D. Girolamo Martino Sassi Dottore di Teologia Oblati di S. Carlo, & Ambrosio di Milano sermoneggio nella Chiesa di S. Bernardo alla Colonna Trajana in lode del detro Santo.

Giunse auiso in questo giorno della morte di Monsig. Coccino Ro-

mano seguita alla sua Chiesa d'Imola in Romagna.

Artiud pure in questa notte vn Corriero straordinario di Milano co nuona, ch'essendo il Sig. Card. Cesare Monti Arciuescono di detta Citta peggiorato nel suo male ethico alli 10. stante hauesse reso lo spirito al Creatore in età di circa 56, anni, per la qual morte vacatono il nono luogo nel Sacro Colleggio, l'Arciuescouato di Milano, e buon numero d'entrate Eccles ustiche.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

110. Donne 32.

MARTEDI 23. Nella Chiesa di S. Marcello si celebrò la sesta da quei Padri in honore del loro Fondatore B. Filippo Benitio, e vi su recitato vn bellissimo Panegiri co in lode di detto Beato, con esserui poi la sera vicino la sudetta Chiesa stati satti molti suochi, & accesi luminatij.

La Compagnia di S. Girolamo di Cantalupo accompagnata da que-

stadella Santissima Trinità andò in visita delle Chiese .

II R. P. M. Saluatore Scaglione Carmelitano nella Chiefa'di S. Bernardo alla Colonna Traiana fermoneggiò il giorno doppo pranzo indede del detto Santo.

Con

Λa

Con vn Corrièro giunto all'Ambasciator di Venetia da Corsu si hebbe nuoua, ch'il Generale dell'Armata Veneta il Mocenigo si sosse resource di St. Teodoro 3, miglia distante dalla, Canea in Candia, e ciò non hò voluto trasasciare per est re stato vausso, che app ortò generalmente molt'allegrezza non solo à Roma, mà a tutta la Christianità dependendo dall'a quisto di detto sort. I'mpresa, e la totale espugnatione della sidutta Canea, ch'iddio saccia, che segua, onde si fradichino al sine questi Barbari da quel Regno per salute, e quiete di tutti i Prencipi, e dell'Italia in patricolare.

Alloggiareno nell'Host edate della Santissima Trinità Pellegrini nu.

122. Donne 42.

MEROCRDI 24. Nella Chiefa di S. Bartolomeo a' Vaccinari furo-

no esposte le folite Orationi correnti delle 40. hore.

In S. Bartolomeo all'Isola il giorno doppo pranzo à Vespro entrò la

sella, che durò per tutta l'Ottaua di detto Santo.

Il R. P. Maestro Fra Gioseppe Ferretti Minore Conuentuale nella. Chiesa di S. Bernardo alla Colonna Traiana il giorno doppo pranzo sermoneggiò in lode di detto Santo.

La Compagnia d'lla Morte di Mongiouino accompagnata da questa

di simil nome di Roma andò in visita delle Chiese.

L'Eccellentissimo Ambasciator di Veneti i si transserì in questa mattina à dar parte à Sua Santit à della nuoua della presa del sorte di San-Teodoro detto nella giornata di sopra, che ne mostrò segni di estraordinaria allegrezza, e la sera poi di notte il medesimo Signor Ambasciatore Veneto, e la maggior parte de' Prencipi, e Signori della Corte affettionati alla Republica secero in questa, e nelle doi sere seguenti publiche allegrezze di suochi, e luminari auanti alli loro palazzi, e case.

Entrodalla porta del Popolo la Compagnia del Santissimo Sacramento di Siena vestitta di turchino, fi incontrata, & alloggiata da.

questa di S. Carerina della Natione Sanese.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

124. Donne 49.

GIOVEDI 25. Festa del Glorioso Apostolo S. Bartolomeo, che si celebrò in moite Chiese del suo nome, come in quella di S. Bartolomeo de' Vaccinari i quali secero anco la processione: dell'Isola in cui durò per tutta l'Ottaua; di S. Bartolomeo della Natione Bergamasca, la quale con questa occassone dell'Anno Santo sece vna bellissima sesta con mostra, & apparato d'infiniti superbissimi Quadri, & apparò tutta la piazza, e le case intorno di arazzi. In cima all'Aguglia detta di S. Maut ved. uasi vn Mondo sopra di cui alzauasi vna Croce, e quatro Colombe dipinte intagliate in cartone col ramo d'Olina in bocca Ar-

# ANNO SANTO MDCL.

187

me di Sua Santità, e da tutte quattro le parti di essa Aguglia da doue posa sino al termine d'essa erano scritte à Lettere antiche maiuscole le seguenti Ode, & Elogij. Da vna parte.

# Diuus Bartholomæus Propositum Oceanum Victor Enauigat.

O D E.

T ecce Victrix Oceani Ratis Redit feeun dis vecta Fauoniis Gazas, peregrinasque merces Squammigero saliente Vulgo: Gestans sereno Nauita lumine Bartholomaus velleris aurei Munus , Micaneoq; cenfu Nobilius rapuisse gaudet : Qui dum corusca Puppe perambulat Tractus liquentes audit amabiles Cantufq; festinosque plaufus, Queis resonat pudibunda Syren : O Nauta Cœli diuitis tumens Ductore Tiphij Dine beatior, Quem Roma vix Coelo fecunda Sacra colet venerata Templo Qua Ludouisij crescet in Etera Sublime Templum, quà radiantibus Miscebit Astris purpuratum Nomen , & astrigero legetur Mundo notatum, dum vaga sidera Cingent Olimpi Templa nitentia Educta Moles sempiternos Eriget imperiosa maros.

Da vn'altra parte.

2 ELO-

#### ELOGIVM.

Enties orantem Bartholomaum, Phytagoram meliorem, Dices becatombem in dies offerre, Sed cam que sanguine Taurorum Nongaudet . Lacrymas boc est cordis

Sanguinem admittit .

Inuenta Philosophus aurea Trium nun erorum Regula Tauros centum litauit . Cognita

Apostolus trium in Deo Personarum nota, Que morum est aurea Regula, Cor centies obtulit .

Nescit Amor litare non sua Ideo fedem Amoris cor donat , Felix boc ipfo,

Quod dum cordis bolocaustum porrigit, Diuini Amoris in incendio

Cor geminatur Quando Phanice melius ab hoc incendio

> Fouetur. Hospes si cordatus es

> > Cor libens dona.

E questo Elogio sudetto su messo hieri notte Vigilia di detto Santo in cambio del Madrigale seguente, che non parue à quei Signori esser cosa couveniente, che tra le latine fosse posta questa compositione volgare.

Aga Stella, che splendi Vie più ch'il Sol co' tuoi celesti rai, Fiamma bella . ch'accendi Ogni geliao spirto, e puro il fai, Il tuo Diuino ardore Empie di zelo il core, E il lampeggiar di tua bellezza eterna

Gli scopre il varco à la Magion superna. Da vn'altra parte leggeuasi l'Ode seguente.

DIVO

### DIVO BARTHOLOMÆO

Pænarum Oceanus proponitur.

#### ODE

Vr Puppis alis vecta niualibus. Roftroq; findens aquoreos finus, Aulamque ventorum laceffens Regna ferit spatiosa Nerei ? Depone pennas : pone superbiam, Ne celsa pennis tangere Sidera, Imafq; sedes Tartarorum Acolie grauis ira cogat. Vides vt inflet classica carulus Triton rebellantis Tubicen Maris Ad bella monstrorum Phalangas Sollicitans , liquidofq; Montes Tollens minaci murmure ad Aatera, Vt mole vasta remigium premat Alarum , & audacem Carinam Obijce fluctifono retardet; Sed tuta Puppis vasta per Aaquora Centena temnit Fata Superbior Bellifque inhorrescente Ponto Vela Notis tumuisse cernst Tumultuosis, ridet ad borrides Tetus, timendus queis furit Africus, Nec dira Monstrorum duella. Neo rabidos trepidat Tyrannos, Tanquam serena pace quiesceret Emota ab imis gurgitibus Thetis, Vel mollis aurarum corona Oceani redimiret undas.

Da vn'altra parte vedeuasi il seguente Elogio.

#### ELOGIVM,

Vem primo inter Divini Verbi Nuncios veneror Bartholomaum suspicito; Regio, ot ferunt, ortas sanguine pellem amisit, Vt sanguinis Illustriorem Purpuram indueret, Rete tamen piscatoriam exercuit Ambigo coronarias ne vt capiti Quareret Margberitas, An et vilis Ministerij Rete superbiam Originis occultaret, Verbo cui Maria, & Venti obediunt. Paruit ipfe Maris aliquando , ac Ventorum ludibrium Mersus non semel undis emersit, Sed Patre luminum vocante apparuit Sol; Quare , vt decet Planetam illustriffimum, Extremosq; vsque ad Indos Vere extendit cum Sole manus: Nec unquam benefici inftar Planeta, Vel immerentibus Dinina lucis radios ... Pernegauit , Donec undique emisso venarum cruore. Purpureis Margberitis Indicas opes Ditauit .

Nella strada, che risguardà la nuoua Chiesa di S. Ignatio ergeuasi vn'Arco con sopra la figura di S. Alessandro Auocato della Città di Bergamo in atto di sar disloggiare à viua sorza di sotto le mura di essa Città Massimiliano Imperatore con queste parole.

Maximilianum obsidentem Bergomum Sanctus Alexander gloriosè fugat.

E di dietto all'Arco sudetto queste altre in lettere mainscole. Stantem in Turribus Ciuitatis nouam repente Turrim Innocentia armis munitam, Deog; exercituum animatam, armatamq; Disum. Alexandrum contemplare vnum, quem hic depictum vides multiplicem crede solus, quippe Ciuium Bergomatum votis in auxilium obsessa suceetus è Calo omnium impleuit vota, dum calesti equo deuectus è Calo omnium impleuit vota, dum calesti equo deuectus

# ANNO SANTO MDCL. 191

etus Maximilianum Ducem obsessorem impium,impiosog; Milites diuini aspectus Innocentia fulminante sugauit

Fù cretto vn'altro Arco sù la frada per andare all'Annuntiatina del Colleggio, sopra il quale in vn gran Quadro era dipinto S. Bartolomeo Apostolo, che con la sua voce dimostraua di sar cadere molti Idoli à terra re' Tempij, con queste parole di sotto.

Protector noster Sanctus Bartholomaus Apostolus.

E di dietro al detto Arco queste parole.

Locum ipfum, iacentefq; diruta fuperstitionis Reliquias esfe timendas binc disce, quod quamuis diui Bartholomei precibus truncato Idoli capite mutilata iaceret ın Templo Idololatria Angeli cælesses adfuere Bellatores, & ne illis absentibus deesses auxilium Bellatricem.
Crucem diuinitus essistam in templı partibus reliquerunt.

Nella strada poi, che conduce al Seminario, sù eretto vn'altro Arco, sopra di cui era in vn gran quadro dipinto Santo Alessandro, e la Città di Bergamo con queste lettere disotto.

Sanctus Alexander Bergomi Patronus.

E poi di dietro medesimamente all'Arco quest'altra inscrittion... Quis te ad pugnam lacessere audeat Bergomi sortissima Ciurtas? Qua Ducem simul, & Militem babes Alexandrum, Militum nempè Virtus Ducis Prudentia magnum est in Bello momentum, me lentum sore. Desinsoris Diuini crederes auxiliù alas ipso presert in nomine Alexander, qui Ciuium causam non solum precibus s sed etiam ense perorabit.

Diedero ancora i Fratelli della Compagnia alcune doti la mattina

à pouere Zitelle.

Fù festa ancora alla Chiesa di S. Luigi della Natione Francese, per correre in questo giorno parimente la sesta del detto Santo Rè, e la mattina il Sacro Colleggio vi tenne Capella, e su recitato va Panegirico in sua lode, e sù la porta di detta Chiesa leggeuasi in va bellissimo cartellone dipinto l'Anagramma seguente.

# SANCTVS LVDOVICVS

#### GALLIAE REX

MORTVVS

VIII. Calendas Septembris.

Anagramma purum.

Nunc gloriosus Cæli Sedibus exultans verius, Ac latius imperat Mundo.

Nella Chiesa di S. Bernardo alla Colonna Traiana il giorno sù le 222 hore il R. Padre Gio. Battista Arata Theatino sermoneggiò in lodedel detto Santo.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

125. Donne.57.

VENERDI 26. Nella Chiefa di S. Luigi de' Francesi surono esposte

la' mattina le solite Orationi correnti delle 40. hore .

Il R. P. Gio. Paolo Oliua della Compagnia di Giesù il giorno doppo pranzo nella Chrefa di S. Bernardo alla Colonna Trai ana fermoneggiò in lode del detto Santo.

Entrò dalla porta del Popolo la Compagnia della Madonna della. Neue di Valli vicino à Siena vellita di bianco con mozzetta di corame nero numerosa di Donne, che sù incontrata dalla medesima Cópagnia venuta Mercordi à sera del Sacramento di Siena, e da questa di S. Caterina della Natione Sanese, che l'alloggiò.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

114. Donne 57.

SABBATO 27. IIR. P. D. Placito Caraffa Teatino nella Chiesa di S. Bernardo alla Colonna Traiana il giorno doppo pranzo alle 22 hore sermoneggiò in lode di detto Santo.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu-

121 Donne 46.

Fù in questa settimana eletto per nuouo Vescouo di Patti in Sicilia

il Sig. D. Luca Cocchiglia Mestinese .

Il Canonicato di S. Pietro, che come si diste li giorni addietro vacò per morte di Monsignor Conte Tornielli sù da Sua Sautità conserito à MonANNO SANTO MDCL.

193

Monsi gnor Girolamo Farnese Segretario della Congregatione de Ve-

scour, e Regolari.

DOMENICA 28. Nelle Chiese di S. Agostino, e di Santa Lucia in-Selice surono satte bellissime seste per esser il giorno di S. Agostino Vescouo.

Nella Chiesa di S. Eligio de' Ferrari furono la mattina esposte le so-

lite Orationi correnti delle 40. hore .

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia del Santissimo Sacramento di Mongiouino, e della Madonna della Neue di Valli accompa-

gnate da questa di Santa Caterina della Natione Sanese.

In questa matrina sù tenuta la Communione Generale dalla Congregatione di tal nome nella nuoua Chiesa di S. Ignatio di Loiola all' 'Aguglia di S. Maut, oue sù dispensata anco vna medaglia per vno à chi si communicò della benedittione straordinaria, quale si poteua applicare per l'Anime del Purgatorio.

Parti di Roma Monfignor Filonardi per la residenza della sua Chie-

sa d'Anagni.

In questa sera Monsignor Egidio Colonna Arciuescouo d'Amasia, diede vna lautissima cena all'Eccellentissimo Signore Ambasciatore di Spagna, à Monsig, Royas Auditor di Rota Spagnolo, & ad altri Sign, che surono al numero di dieci.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num.

133. Donne 31.

LVNEDI 29. Festa della Decollatione di S. Gio. Bastista, che st follennizzata dalla Compagnia della Misericordia con bellissimi apparati, e mostra di quadri fuori, e dentro a' Chiostri esendo in quest'anno entrati Nouitij moltisi gnori Nobili Fiorentini: liberò il solito Prigione condannato à morte, e diede doti ad alquante pouere Zitelle

Nella Chiesa di San Siluestro delle Moniche stette esposto il Capo di

detto S. Gio Battiffa.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num. 161.

Donne 56.

MARTEDI 30. Nella Chiefa de Santi Bartolomeo, & Alessando della Natione Bergamasca surono esposte le solite Orationi correnti

delle quarant'hore.

Ritornò quà in Róma da Bracciano l'Eccellentiffimo Sig. D. Paolo Giordano Orfino, hauendo iui riceuto il dispaccio Regio di Franciacon ordine à questo Ambasciator Christianissimo di dargli la mano dritta in sua Casa, come haueua fatto il Marchese gia di Trineilo Ambasciator d'ordine dell'altra Regina Madre Maria.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima l'rinità Pellegrini nu.

146.Donne 68.

MERCORDI 31. Essendo nel Porto di Ciuita vecchia ritornate dat Malra le Galere Pontificie, comparuero qui in questo giorno li Soldati, che s'erano imbarcati sopra d'esse, e surono posti di quartiero à capo le essenatione.

Gio. Raimondo Giuliani Bauaro, che parti dalla Patria il primo di Aprileccon vna Groce di legno di peto di 160. libre portandola fempre in spalla nel suo viaggio à piedi arriuò in questo giorno sù le 22. hore-in circa, & portatosi alla Chiesa dell'Hospedale della Santissima Trinità, pue alloggiò, come Pellegrino, per quattro sere continue, sece alquanto d'oratione all'Altar Maggiore, e dipoi andò à dedicar la sudetta Croce all'Oratorio del medesimo Hospedale à perpetua memoria, doue si ritroua al presente.

Face l'entrata la Compagnia del Santissimo Sacramento diVallecorsa vestira di rosso, e su incontrata da questa della Santissima Trinità à S. Franceica in Campo Vaccino, que sece alto in questa mattina.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini au. 169. Donne 96.

# SETTEMBRE 1650.

CIOVEDI primo di Settembre 1650. Per la festa di S. Egidio Abbate in Borgo Vecchio su cretto vn suoco artificiale sopra vn alto paleo passato l'arco della Chiesa di S. Angelo nel principio della strada di detto Borgo, che rapresentaua la sortezza medesima di Castel Sant'Angelo con questa inscrittione di sotto.

Immortalibus meritis Egidij Abbatis Burgi Tutela.

E dall'illesso palco di detto suoco si tirata vna lunga corda ad vna casa, per la quale la sera di notte correuano razzi, & vn'astra parimente, poco più sopra per il medessimo esserto, & nel sine della strada di detto Borgo, di doue si volta per andare alla Chiesa del sudetto Sando, su eretto vn'arco molto vago, e bello.

Nella Chiefa di S Lorenzo in Damaso surono esposte le solite Oratio-

ni correnti delle 40. hore.

L'Eccellentissimo Sig. Duca di Bracciano: Paolo Giordano Orsino, per lo medessimo estetto, che si, dise nella giornata di Martedi passato di avistrare in questo giorno l'Eccellentissimo Sig. Ambasciator Christianissimo, e rientro nel detto suo possesso stato interrotto per moltanni.

Entrarono dalla porta del Popolo la Compagnia del Crocififo di Oleuano vestita di nero, numerosa di Donne, la prima fila delle quali era di tre di tre Putti vestiti da Angeli, quello di mezzo portaua vna Croce, L'altri doi vno la Lancia, l'altro la Sponga, su incontrata, & alloggiata da questa di simil nome in S. Marcello, e le su la mateina, & il giotno doppo pranzo alla Vigna di Cesis snori della Porta su detta dati rinfrechi dal Sig. Prencipe Borghese, come a sua Terra.

Da Porta Angelica la Compagnia del Sacramento di Radecofani vestita di bianco con mozzetta di corame nero, la prima fila delle Dóne portana vna Croce, sù incontrata, & alloggiata da questa del Sa-

cramento in S. Giacomo Scoscia caualli.

In questa notte di breue indispositione rese lo spirito al Creatore. Monsignor Vaio Vescouo di Cirene in Africa, e Comendatore di San. Spirito, per la qual morte oltre la carica sudetta di Comendatore vacarono vn Canonicato di S. Pietro, il Vicariato di S. Maria Maggiore,, e diuerse entrate Ecclesiastiche.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

170 · Donne 85.

VENERDI 2. Andò in visita delle Chiese la Compagnia del Sacramento di Vallecorsa accompagnata da questa della Santissima Tri-

nità.

Entrarono dalla porta del Popolo la Compagnia di Santa Maria, del Suffraggio della Citta di Viterbo vefitta di bianco, con mozzetta neta, & auanti ad effa andauano molte coppie di Padri Cappuccini co il loro Crocifisso auanti, su numerosa di Donne la prima fila delle quali portaua vn Crocifisso in mezzo à doi Putte vestite da Moniche contorcie accese in mano, e tutte vestiuano di saccobianco, e mozzetta, nera, e con il collare bianco, e lor spumiglie in testa, si il cappello dietro le spalle, e bordone in mano, su honorata da molti di questi Signori Romani vestiti nella medesima maniera, se incontrata, se alloggiata da questa del Suffraggio di Roma.

La Compagnia di S. Galardo della Città di Siena vestita di lionato scuro con mozzetta di corame nero scalzi, così gli huomini, come le Donne, su incontrata, & alloggiata da questa di S. Caterina del-

la Natione Sanese.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

200. Donne 65.

SABBATO 3. Nella Chiesa di Santa Maria d'Idria della Natione. Siciliana furono esposte le solite Orationi delle 40 hore correnti.

Nella Chiefa di S. Spirito in Saffia stette esposto la mattina con nobil pompa il corpo del desonto Monsignor Vaio Comendatore mo to, come si disse, Giouedi passato.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia del Crocisiso di Ole-

uano accompagnata da questa di simil nome in S. Marcello.

Bb 2 L

1196

La Compagnia del Sacramento di Radecofani accompagnata da

questa di simil nome in S. Giacomo Scoscicaualli.

E qui non è da tralasciare vn'esempio, sorse fra i più rari, che siano accaduti giamai circa il perdonare all'inimico, occorlo nella persona. d'vn tale chiamato Saluatore Brinchi vno de' Fratelli di questa Compagnia forastiera sudetta di Radecosani; staua questi inginocchione ananti l'Imagine della B. V. in S. Maria Maggiore vnitamente convn'altro della medefima Compagnia, da cui gli era stato vcciso il Cognato, quando leuatosi in piede, e sospinto da vna voglia feruorosa di veramente perdonare à quel suo Nemico, andò frà le Donne della. Compagnia à pigliar per mano vna tal Prudentia sua Sorella, e Moglie dell'vecifo, e condottala, e fattala inginocchiare auanti al Micidiale, Sorella, le disse, bacia questa mano, ch'è quella, ch'vecise il tuo Marito; obbedì la Donna; mà colui, che per ancora non haueua. conosciuto Saluatore per Cognato del morto, inhorridì à così impenfato accidente, e per timore volcua fuggire; il che veduto da Saluatore, non temer, foggiunse, Fratello, che ti perdonamo; & allhora datifi ambo in vn pro fluuio di lagrime strettamete s'abbracciarono baciandosi con molta carità, & affetto non potendosi satiare quegli di. accarezzarlo, e quello in domandar loro con ogni vero pentimento inginocchione il perdono del suo missatto; si che trassero à maraniglia. gutti i Circonstanti, ch'vdirono il caso, & i Signori Officiali in particoare di questa Compagnia di S. Giacomo Scosciacaualli, a' quali voltatofi il med fimo Saluatore, Signori, diffe, no vi pare dunque, ch'io hab: bia perdonato di cuore à quest'Huemo? e tornando ad abbracciarlo,e baciario di nuouo, ò Dio, soggiunse, metrimelo dentro al cuore accioche eg'i medesimo vegga, e riferisca à questi Signoti la verità; ecosì con quella vicendeuole carità tornati la fera all'Hospitio si stettero di rincontro à tauola mangiando insieme con molta quiete, e tranquillità, seruiti con sodistattione quasi incredibile da quei Signori Officiali di S. Giacomo sudetto, & in particolare dal Sig. D. Giacomo Saluatori Romano Proueditor Generale, da cui sono stato raguagliato del fatto, e ch'alle molte consolations haute nel corso di quelt'Auno Santo nell'affaticar per gl'alloggi, e riccuimenti delle Compagnie foraftiere, hà aggiunto questa ancora, d'esfergli stato toccato in sorte. di sernir di propria mano huomini tali, che non tanto colle parole, quanto co' fatti fanno mettere in opera ciò, ch'appresero nella scuola Euangelica.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

171. Donne 53.

Il Vescouato di Reggio in Lombardia, ch'vitimamente vacò, come si disse di sopra nelle giornate passate, per morte di Monsigno: Coccapane,

pane, sù da Sua Santità questi giorni conserito all'Eminentis. Sig. Card. d'Este.

L'Eminentissimo Signor Card. Orsino in questa settimana riceue il Breuetto dal Rè di Polonia, dichiarato in esso per Protettore di quel

Regno.

DOMENICA 4. L'Eminentissimo Sig. Card. Montalto in questa mattina consacrò la Chiesa di S. Andrea della Valle, e per esser questa vna, delle più vaghe, e belle di Roma si vidde in questo giorno nella sua copita bellezza piena di molto Popolo, e Nobiltà concorsoni alla euriosità di questa lunghissima funtione fatta dal sudetto Eminentissimo con estraordinaria pompa, e maestà essendoni stati per assistenti i Vescoui Monsignor Scotti, e Monsignor Cauclectic, e sopra palchi superbamente adobbatigli Eminentissimori Cardinali della Queua, Pallotta, Cesis, e Lugo con l'Ambasciator Cattolico, e perchè nella. Consecratione dell'Altare vi si doucan porre Reliquie di Săti, vi si esposero perciò il corpo di S. Hilario Martire, & altre insigni Reliquie de' Santi, che surono poi da' Padri di S. Andrea, e di S. Siluestro à Monte Cauallo con decoro processionalmente portate attrono l'Isola della. Chiesa apparata anconquesta di ricchi addobbi, & à tutta questa funtione servi di Choto la musica della Cappella di Sua Santità.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia di S. Maria del Suffrag

gio di Viterbo accompagnata da questa di simil nome di Roma.

La Compagnia di S. Galardo di Siena accompagata da questa di S.

Caterina della Natione Sanese.

· Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Santissima Tri nità di Bagnaia vestita di rosso con mozzetta di corame rosso numerosa di Donne la prima filadelle quali portaua la Croce di color nero con sei Donne auanti contocie accese in mano vestite tutte di sacco rosso, e mozzetta rossa, su incontrata, & alloggiata da questa della Santissima Trinirà di Roma.

La Compagnia del Santissimo Crocisisso di Marino vestita di nero, che portò vn tronco di Croce nero, & inargentato ne suoi bronchi, & vn deuoto Crocissiso soppia vn bellissimo Thalamo, con sette Angeli di rilicuo inargentati, cinque che teneuano vn misterio per vno in mano della Passione, e l'altri Doi, che sosteneuano l'Imagine della Veronica, e detto Crocissiso su sotto Fratelli di detta Copagnia, & andaua in mezzo à dieci fiaccole inargentate, con sopra dieci candele di cera bianca accese, la prima fila delle Donne vessiua da Monica, e quella, di mezzo portava vn Crocissiso indorato, e l'altre due vna torcia accesa, sù incontrata, & alloggiata da questa del Santissimo Crocissis in S. Marcello.

La Compagnia del Sacramento detta del Confalone della Picue di S. Stefano in Campolo del territorio di S. Cafciano vestita di bianco co mozzette di corame nero.

La Compagnia del Confalone di Cafape vestita pur di bianco la prinia fila delle Donne portaua vna Croce, e l'vitima di esse vestiua di ca-

mice biancho.

La Compagnia di S. Belardino detta del Confalone di Ciuitacastellana vestita di bianco, la prima fila delle Donne portò vna Croce, e surono tutte queste tre sopradette incontrate, & alloggiate da questa del Confalone di Roma.

Il giorno doppo pranzo al Corso nella piazza di S. Marco coll'interuento di alcuni Emincheissimi Signori Cardinali, e di molti Prencipi, e Nobiltà Romana, che stauano à vedere dalle finestre del Palazzo di S. Marco sù principiata vna bellissima partita al gioco del pallone tragil'Illustrissimi Signori Francesco Maria, e Ludouico Fratelli dettri Con ti Santinesti da Pesaro, l'Illustriss Sig. Abbate Gasparo Lascari Nepote del Gran Mastro di Malta, & vn tal Sig. Giuseppe detto il Ballarino da vna parte: e dall'altra il Sig. Paolo Oliua' Veronese, vn tale chiamato Carluccio Napolitano venuti di poco à Roma, il Sig. Tomaso Bonacci Romano, e Francesco Maria Melli Pallonaro sopranominato Giaccietto & appena cominciarono à giocare, che surono intertotti da vna pioggia improvisa, che no gli lasciò seguire, ma li ssorzò à lasciare la partita.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

186: Donne 53.

LVNEDI 5. Nella Chiefa di S. Agostino furono esposte le solite

Orationi correnti delle 40. hore.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

182. Donne 72.

MARTEDI 6. La Signora Duchessa Lanti partori selicemente vn... Figlio Maschio, quale su battezzato prinatamente nella Chiesa de Santi Apostoli, e gli su posto nome Antonio

Andarono in visita delle Chiese le Compagnie.

Del Santissimo Crocissis di Marino accompagnata da questa di simil nome in S. Macello.

Della Santissima Trinita di Bagnaia accompagnata da questa di si-

mil nome di Roma.

Del Sacramento del Confalone delle Pieue di S. Stefano in Campolo.

Del Consalone di Casape.

Di S. Belardino di Ciuitacastellana accompagnate da questa del Cófalone di Roma.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 185 Donne 76. MER- MERCORDI 7. Nella Chiesa della Concettione della B. V. de' Cappuccini surono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Entrò in questa matrina da porta Angelica la Compagnia del Sacramento di S. Venantio del territorio d'Oruieto vestita di turchino numeresa di Donne vestite tutte di sacco turchino la prima fila dellequali portana una Croce, con quattro Putte ananti con torcie accesse in mano, su incontrata da questa delle cinque Piaghe in S. Lorenzo

in Damaso da cui hebbe la solita commodità d'alloggio.

Il doppo pranzo entrò dalla porta di S. Gio. la Compagnia del Santiffimo Sacramento di Giulianello vestita di bianco con il Clero, emolte Donne, la prima fila delle quali era di tre Verginelle vestite di camici bianchi, e quella in mezzo portaua vna Croce, e l'altre doi vna torcia accesa in mano, e l'vitima fila di esse medesimamente di tredonne vestiua, di camici bianchi, che sù incontrata dal solito Deputato di quella del Santissimo Sacramento della Minerua con il Sennicchio, e torcieri soliti.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrininu,

240. Donne 111. .

GIOVEDI 8. Giorno della Natività della B. V. onde furono in diuerse Chiese di Roma celebrate bellissime sesse, particolarmente nella Chiesa Nuova, doue intervennero molti Eminentissimi Cardinali alla Messa cantata.

Il Magistrato Romano la mattina presentò alla Chiesa d'Araceli vn

calice, e quattro torcie.

L'Eccellentifs Sig. Ambafciator di Spagna andò con vn corteggio di quafi 70. Prelati, e di molta Nobiltà a S. Maria Maggiore, oue fi cantò vna Meffa folenne nella Capella Paolina.

Li Padri della Madonna del Popolo diedero dori ad alcune pouere. Zitelle, e el'Alabardieri del Gouernatore liberarono yn Prigione.

In S. Luigi della Natione Francese si diedero doti ad alcune Zitelle. Nell'Oratorii di S Lorenzo in Lucina, e de' Letterati si sece bella mostra di quadri.

In Seminario Romano si celebrò da quelle Congregationi la sudetza festa con molte vagne, e diuerse Compositioni in lode della B.V.re-

citate da quei Signori Conuittori.

L'Vnipersità de' Fornari di Roma sece anco vna bella sesta alla sua. Chiesa della Madonna di Loreto, hauendo anco il giorno doppo pranzo porrato processionalmente per Roma vn'Imagine di rilieuo di essa. B. Verg.

Nella Chiefa della Madonna del Pianto stette esposto il Santissimo

Sacramento.

H Gat Nella



## 200 DIARIO DELL'

Nella Casa Prosessa del Giesù la Congregatione de' Signori Mercanti aperse per detta solennità il nuouo Oratorio da loro sabricato sontuosamente, e dedicato alla Natività dell'istessa Vergine, ad honoredella quale celebrarono la prima volta la sesta con molti deuoti ser.

moni.

Mà la Compagnia del Santissimo Suffraggio superò tutte quest altre, perchè oltre hauer satto vn superbiss apparato di panni d'arazzi dalla Chiesa detta S. Filippo in strada Giulia al Palazzo de' Sign. Sacchetti, & hauer tirato vna longhissima tenda quasi da S. Giouanni de' Fiorentini sino alla Chiesa dello Spirito Santo, sece vna mostra non più veduta di quadri, che principiauano dalla Stusa à S. Biagio sino all'Hosteria della Scimia dall'vna, e l'altra parte della strada, e tutti di mano d'eccellenti Pittori, & in tanta copia, che surono compatiti in, sei, e sette ordini si che arriuauano vicino alla tenda, e vi bisognò per appenderli spenderui vna giornata, & vna notte intera della Vigilia à sorza di fiaccole, e torcie à vento.

Il giorno deppo pranzo entrarono dalla porta del Popolo le Com-

gnie.

Della Misericordia di Monte Castello vestita di turchino, numerosa di Donne incontrata, & alloggiata da questa della Morte di Roma.

Dis. Carlo di Capo di Monte vestita di sacco grosso bianco, cinta di corda, e scalza come alla Cappuccina, col cappuccio calato: la prima fila delle Donne vestite alla medesima soggia de Fratelli, portaua vna Croce; su incontrata, e riccuta da quantro di questi Fratelli, in sacco della Compagnia della Trinità di Roma con torcie accese in mano senza stendardo, e Crocissso, quali la guidarono all'Hospedale di essa. Trinità.

Di S. Lorenzo detta del Confalone di Montefiascone vestita di bianco con mozzette di scamoscio nero con vn Trombetta auatti à lo stendardo, numerosa di Donne, la prima fila delle quali portaua vna Croce turchina con vn statello auanti, che portaua vni Insegna colla si-

gura di S. Lorenzo.

Di S. Giuseppe detta del Consalone di Fossati vestita di bianco, con vn Trombetta auanti à lo stendardo, si numerosa di Donne, quali tutte vestiuano di saccos imilmente bianco, e la prima fila di esse portaua vna Croce inargentata, con quattro altre auanti, che portauano torcie accese in mano, che surono tutte quest doi dette di sopra incontrate, & alloggiate da questa del Consalone di Roma.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Post vestita di turchino tutta scalza, e numerosa di Donne similmente scalze, e vestite pur tutte di sacco turchino, sù incontrata da questa del Santissimo Sacramento di S. Chirico di Roma, & alloggiata per tre sere continue à spese totali

del

del Sig. Francesco Antonio Conti del sudetto luogo nel proprio palazzo vicino alla Madonna de' Monti.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 337. Donne 220.

VENERDI 9. Nella Chiesa Nuoua surono la mattina esposte la

solite Orationi correnti delle 40, hore.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia del Santissimo Sacramento della Terra di S. Venantio accompagnata da questa delle cinque Piaghe di S. Lorenzo in Damaso.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Giulianello accompa-

gnata da quelta del Santissimo Sacramento nella Minerua.

Entrò il giorno doppo pranzo dalla porta del Popolo la Compagnia, di Santa Caterina della Città di Siena vestita di nero, con mozzetta di corame nero orlata di bianco, portò vno stenardo à bandiera coll'Imagine di detta Santa, nel quale erano queste parole, Questa è la Compagnia era di quella contrada in Siena doue nacque detta Santa, la prima fila delle Donne portaua vn picciolo stendardo turchino coll' imagine di detta Santa, su fi fanorita di molte coppie di questi Padri Domenicani colla lor banda di Croce, e sti incontrata, & alloggiata da, questa di S. Caterina della Natione Sanese.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini n.296 Don

ne 181.

SABBATO 10. Nella Chiesa di S. Agostino si celebrò la festa del Glorioso S. Nicola di Tolentino, come anco nella Chiesa di S. Nicola à capo le case.

Andarono in visita delle Chiese le Compagnie.

Di S. Lorenzo detta del Confalone di Montefiascone.

Dis. Gioseppe detta del Confalone di Fossati accompagnate da quefta del Confalone di Roma.

La Compagnia di S. Carlo di Capo di Monte accompagnata da que-

sta della Santissima Trinità di Roma."

Nella Chiefa di S. Lorenzo in Damaso stette in questa mattina espofio il corpo del desoito signor Giacomo Aluigi de Massimi Signoredi Roccasecca Padre di Monsignor di questo cognome Nobile Romano con pompa sunebre, essendo stata apparata tutta, la Chiesa di lutto con 100, torcie intorno al cadauere.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità pellegrini nu.

238. Donne 185.

Di questa settimana l'Eccellentissima Signora Duchessa Cesarini partori selicemente il terzo figliolo Maschio.

DOMENICA 11. L'Eminentissimo Sig. Card. Orsino satto nuouo Cc Pro-

Protettore del Regno di Polonia si trasseri con numeroso, e nobile corteggio di Prelati, e di Signori à pigliare il possessio di detta sua carica alla Chiesa di S. Stanislao della Natione Polacca, & assistere ad vna solenne Messa cantataui da vn Vescouo Polacco.

In S. Nicola di Tolentino à capo le case surono esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia di S. Caterina della. Città di Siena accompagnata da questa di simil nome della Natione Sancse.

La Compagnia della Misericordia di Montecastello accompagnata

da questa della Morte.

La Compagnia della Madonna del Rosario di Post accompagnata da questa del Sacramento di S. Quirico.

Entrarono il giorno doppo pranzo dalla Porta del Popolo.

La Compagnia della Madonna del Carmine di Cori vestita dibianco con mozzetta lionata, e quattro trombetti del Popolo Romano auanti à lo stennardo, e sei sedeli al Crocissiso con torcie accese inmano.

La Compagnia della Madonna del Pianto medefimamente di Cori vestita di bianco con sei Fedeli del Popolo Romano auanti il Crocissiscon torcie accese in mano come Terra di quest'Inclito Popolo, in fine vestita di Pocchetti bianchi portana vna Croce inargentata, con quattro Putte auanti con torcie accese in mano.

La Compagnia della Santifs. Trinità di Santogemini vestita di rosso nume rosa di Donne, la prima fila portana vno stendardo piccolo coll' imagine della Santissima Trinità, e dell'Annunciara, e da 20. coppie doppo vestivano come gl'huomini di sacco rosso; che surono tutte, queste tre incontrate, 82 alloggiate da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Bolsena vestita di turchino con mozzetta di camoscio neto favorita da molte coppie de' Pa dri Francescani d'Aracceli con II lor banda di Croce, su numerosa di Donne, che tutte portauano la mozzetta di scamoscio nero, e la prima fila di esse viva Croce, su incontrata, & alloggiata da questa del

Santissimo Sacramento di S. Pietro.

La Compagnia del Santissimo Corpo di Christo detta del Consalone di Cisterna vestita di bianco, con il Clero con la sua Croce, & hasta, d'argento, numerosa di Donne la prima delle quali vestitua di camice bian. o, e portana vna Croce inargentata, con quattro Donne amanti, e due dietro con torcié accese in mano, e l'vitima coppia medessimamente di esse vestiua di camici bianchi, su incontrata, & alloggiata da questa del Consalone.

La Compagnia della Misericordia di Toscanella vestita di nero conquattro trombetti auanti a lo stendardo, numerosa di Donne ogn'vna delle quali portaua vna candela accesa nelle mani, e la prima fila di esse vn Crocissiso indorato, su incontrata da quattro Deputati in cappa di questa Compagnia della Misericordia di Roma, ch'alloggiò solo gl'Huomini, dando però alcuni rinsfeschi alle Donne.

Dalla Porta Angelica entrò la Compagnia della Maddalena della. Città di Fiorenza vestita di bianco con mozzetta di corame nero, cappello dietro le spalle, portò dui bellissimi lanternoni satti alla Fiorentina poco dissimiglianti dà quelli, che portò l'altra Compagnia di Senedetto della medessima Città; si incontrata da questa della Pietà della Natione Fiorentina, e condotta ad alloggiare alla Misericordia...

In questa sera alcuni Eminentissimi Cardinali, e Signori affettionati alla Corona di Polonia secero auanti a'loro Palazzi allegrezze di suo chi, e luminarij, come secero ancoper doi sere continue, per la Figliola vitimamente nata à quella Maestà.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

448. Donne 282.

LVNEDI 12. La Compagnia della Misericordia di Toscanella accópagnata da alcuni Deputati in cappa di questa di simil nome della Natione Fiorentina andò in visità delle Chiese.

In questa sera parti di qua verso Bologna il Signor Marchese Alber-

gat i Ambasciator di quella Città.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

448.Donne 307.

MARTEDI 13. Nella Chicsa di S. Andrea della Valle surono esposte le solute Orationi correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia del Santissimo Corpo di Christo di Cisterna accompagnata da questa del Confalone.

La Compagnia della Madonna del Carmine.

La Compagnia della Madonna del Pianto tutte doi di Cori accompagnate da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Bolsena accompagna-

ta da que sta del Santissimo Sacramento di S. Pietro.

La Compagnia della Maddalena di Fiorenza accompagnata da quefia della Pieta della Natione Fiorentina, quale non arriuò à tempo alla Benedittione di Sua Santita à Monte Cauallo, per effere arriuata molto tardi.

Entrò la mattina dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Madonna della Grotta del territorio di Siena.
vestita di bianco, con mozzetta di corame nero incontrata, & allogC c 2 giata

204

giata da questa di S. Caterina della Natione Sanese.

Furono in questa mattina dati tre solennissimi tratti di corda à doi Hosti, quali vendenano le pagnotte bianche à decina dieci quatrini l'vna, non potendosi vendere, che otto quatrini, conforme il bando, scritto nel principio di quest'opera, e surono anco menati per Roma con doi pagnotte bianche legate al collo.

Il giorno doppo pranzo entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Morte d'Aspra in Sabina vestita di nero numetosa di Donne, la prima fila delle quali portaua vna Croce con la Lancia, Sponga, e Flagelli con altre quattro Donne auanti con torcie accese in mano incontrata, & alloggiata da questa di simil nome di Roma.

La Compagnia del Santissimo Crocissis di Montesiascone vestita di nero con mozzetta di corame del medesimo colore, la prima sila delle Donne portaua vn Crocissis con sei altre Donne appresso con torcie accesse in mano, incontrata, & alloggiata da questa di simil nome in. S. Marcello.

Da Porta Maggiore la Congregatione della Madonna di Vico vestita di bianco numerola di Donne, su incontrata da questa di S. Gioseppe

. dell'Vniuersità de' Falegnami.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

477. Donne 238.

MERCORDI 14. Efaltatione della Croce, onde il Sacro Colleggio tenne Cappella nella Chiefa di S. Marcello, doue cantò Messa Monsig. Cauaselce, & in fine l'Eminentissimo Signor Cardinaie Roma sece la distributione delle doti, che quell'Archiconfraternita del Crocissis in detta Chiefa suol dispensare ogn'anno à buon numero di pouere Zitelle.

Andarono in visita delle Chicle.

La Compagnia della Madonna della Grotta del territorio di Siena. accompagnata da questa di Santa Caterina della Natione Sancse.

La Compagnia della Trinità di Satogemini accompagnata da quella

di simil nome.

Il giorro doppo pranzo entrò dalla porta del Popolo la Compagnia della Madonna della Sughera fotto l'inuocatione di S. Agofino della. Tolfa vestita di bianco con la cintura nera di detto Santo numerosa di Donne, la prima fila delle quali portaua vna Croce di Alume di rocca con tre Putte auanti, che portauano torcie accese in mano, su fanorita da' Padri della Madonna del Popolo con la lor banda di Croce, e le sopracitate Donne surono scompartite in tre bellissimi ordini, nel primo andarono le Zitelle con doi Fratelli in facco con mazzette inargentate in mano, & in mezzo vna Zitella con crocetta in mano; se con-

fecondo tutte le Vedoue con doi Fratelli pure in facco con mazzette, in mano, & in mezzo vna Vedoua similmente con crocetta in mano, & in vltimo tutte le Maritate, con tre in fine vestite di rocchetti bianchi, con le mazzette inargentate in mano, si incontrata, & alloggiata da questa del Confalone, come anco otto huomini della Compagnia del Confalone della Fratta di Perugia, che secero l'entrata insieme con la sudetta Compagnia della Tolsa, e surono alloggiati parimete da questa del Confalone.

Passo all'altra vita il Signor Camillo del Bufalo Mastro di Camera.

dell'Eccellentissima Sig. D. Olimpia Panfilia.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

290 Donne 156.

GIOVEDI 15. In commemoratione della Creatione di Sua Santità feguita in questo giorno l'Anno 1644. Ottaua della Madonna, escela della commemoratione della miracolosa Imagine di San Domenico in Suriano entrata selicemente nel 7. anno del suo Santissimo, e gioriossissimo Pontesicato su tenuta Capella al Quirinale, oue cantò Messa l'Eminentissimo Cecchino; e l'Eminentissimo Card. Lanti Decano in nome di tutto il Sacro Colleggio diede il solito saluto del Prossi ad multos annos, alla Santità Sua, dalla quale su molto gradito.

Nella Chiesa di S. Maria della Quercia dell'Università de' Macellari furono esposte le solite Orationi correptidelle 40. hore, oue anco si

celebrò la festa della Madonna.

Nella Chiefa della Minerua fu celebrata con gran pompa, e conesquiste musiche à sei Chori la sella dell'Imagine di S. Domenico detta di sopra, cio e quando la B. Vergine insieme con le Sante Maria Maddalena, e Caterina Vergine, e Martire portò l'Imagine di esso Santo nella Terra di Suriano in Calabria.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia del Santissimo Crocissso di Montesiascone accompagnata da questa di simil nome in San

Marcello.

La Congregatione della Madonna di Vico accompagnata da questa di S Giuseppe dell'Vniuersità de' Falegnami.

La Compagnia della Morte d'Aspra accompagnata da questa di si-

mil nome.

La Compagnia della Maddalena di Fiorenza sola senzi esse recompagnata da questa della Picta della Natione Fiorentina, che ceme si disse nella giornata di sopra, non atrinò à tempo alla Benedittione del Papa.

Il giorno doppo pranzo da S. Susanna à Termini, oue sece massa in questa matrina, s'inuiò la Compagnia della Madonna del Resario di Ciuita di Chieti nell'Abbruzzo, vestita di bianco, con cordone rosso,

moz-

mozzetta di tabì à onde nero orlata di merletto d'argento con sopra impressa intorno al giro in argento vna Corona del Rosario, e con mazzette con sopra tre Rose rosse per vna, si che rese vna vista molto bella, e portò anco vn bellissimo, e ricchissimo stendardo à bandiera, di domasco rosso orlato di frangie d'oro con l'Imagine della Madonna del Rosario, e quello, che lo portana, si portò veramente da molto forte, e gagliardo, percherecò maraniglia, ch'in questo giorno, che sossima vn vento terribile, e particolarmente quando si si il passare nella Piazza di Montecanallo non solo, non gli cadesse, mà con sorza, e destrezza grande lo sossenso solo, non gli cadesse, mà con soranco vn'Imagine di rilieno della B. Vergine vestita, & adornata superbamente sotto vn ricco baldacchino di tela d'argento, e sopra vn thalamo tutto intagliato, & indorato, sii numerossissima di Donne, cheperò furono ordinate à tre, a tre, e la prima sila portò vn picciolo Ctocissso.

Dalla porta del Popolo la Compagnia di S.Gio. Decollato di Suriano vicino à Viterbo vestita di nero, col Clero; ananti à lo stendardo andauano se i Staffieri del Duca Altemps, & auanti al Crocissiso quattro Paggi dell'istessi signor Duca senza cappa tutti con torcie accese inmano, come terra di questa Eccellentissima Casa; "la primassila delle Donne portò vna Croce tinta di nero, con vn siletto d'argento nell'estremita, su incontrata da quattro Fratelli in Cappa Deputati dalla. Compagnia di questa Misericordia di Roma, qual'alloggiò, e spesò gli

huomini.

La Compagnia della Trinità di Latera vestita di rosso con mozzetta di tela nera, portò vn grosso tronco di Croce inargentata, in mezzo à doi Putti vessiti da Angeli, che l'vno portaua la lancia, e l'altro la sponga sopra haste inargentate, sù numerosa di Donne, la maggior parte delle quali vestiua di sacco, come sopra, rosso, e di mozzette, di tela nera, e la prima sila portaua vna Croce, e dietro ad esse tutte seguiuano quattro coppie di Preti, incontrata, & alloggiata da questa della Santissima Trinità.

Dalla Porta di S. Lorenzo.

la Compagnia del Sacramento di Castel Candolfo vestita di bianco e fauorita dai Padri d'Araceli con la lor banda di Croce, numerosa di Donne la prima fila delle quali portaua vn Crocifisso, su incontrata da questa delle Cinque piaghe di S. Lorenzo in Damaso, dalla quale hebbe la folita commodità dell'alloggio.

Parti di quà l'Eccellentifs. Sig. D. Giulio Sauelli Duca della Riccia infieme con la fua Sig. Conforte in vifita della S. Cafa di Loreto.

Alloggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

546.Donne 361

VE-

VENERDI 16. Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Castelcandolso accom pagnata da questa delle cinque Piaghe di S. Lorenzo in Damaso.

La Compagnia della Madonna della Sughera fotto il titolo di S. Ago-

stino della Tolfa accompagnata da questa del Confalone.

La Compagnia di S. Gio Decollato di Soriano vicino a Viterbo accompagnata da quattro Deputati in cappa di questa Compagnia della Misericordia della Natione Fiorentina.

Il giorno doppo pranzo entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua della Città di Velletri vefiira di nero fauorita da Padri di Santi Apostoli numerosa di Donne, la prima delle quali portò vna Croce, incontrata, & alloggiata da que-

sta del Crocifisto in S. Marcello.

La Compagnia di S. Girolamo sotto lo Spedale della Città di Siena vestita di facco grosso bianco con mozzette di corame nero, con il Cap puccio sù gl'occhi, scalza, e legato al cordone vn pezzo di suatto, col quale si sogliono battere i Fratelli di csia, & estitiuamente ogni sera auanti alla cena si batteuano nell'Hospitio di questa Compagnia di S. Caterina della Natione Sanese, che l'incontrò, & alloggiò; eracomposta di molta Nobiltà di Siena, e veramente si conosceua, cheno bisognaua, che sosse altrimente, essendo stata vua delle più modeste, quiete, e diuote, che siano venute in quest'anno, stante particolarmente il buon gouerno, direttione, e quel che più importa, l'esempio del suo Capo Signor Canonico D. Gio. Venturi Nobile Sanese, en degno Priore d'una cost regolata, e deuota Compagnia.

La Compagnia del Saurissimo Sacramento di S. Gismano del territorio di Todi, Terra dei Marchese Corsini vestita di bianco con quattro Staffieri, e doi Paggi dell'istesso Signor Marchese con torcie accessin mano auanti il Christo co alcune Coppie di Preti, numerosa di Donene la prima delle quali vestita da S. Maria Maddalena portana vn Crocissio, e l'altre doi dalle bande vestite da Angeli portanano torcie accese, e tutte le Donne vestinano di guarnello bianco, si incontrata da quattro di questi Fratelli in sacco della Archiconstratenità della Trinità con torcie accessi mano, e da vn'altro, che la guidò all'Hospinità con torcie accessi mano, e da vn'altro, che la guidò all'Hospinita.

tio della sudetta Archiconfraternità.

Vi nacque però va poco di disparere trà questi Fratelli della Trinità, e gl'altri di S. Caterina della Natione Sanese circa all'entrar prima, mà perch'eran di numero assi maggiore quei di S. Caterina entrarono.

prima se bene toccana il loco alla Trinità.

Circa le vna della notte entrò la Compagnia del Santissimo Sacramento di Galerona del territorio d'Ornieto Terra di Monsig, Mastro, di Camera di Sua Santità Lattantio Lattantij vestita di bianco con

moz-

mozzetta di corame nero, con molte Donne, ch'andò di lungo ad alloggiare alla Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

648. Donne 515.

SABBATO 17. Stimmate di S. Francesco, che ne su anco ce lebrata l'Ottaua nella Chiesa dell'Archiconstaternità di questo nome, con distributione di doti à molte Pouere Zitelle.

Nella Chiesa di Santa Maria di Loreto surono esposte le solite Ora-

tioni delle 40.hore correnti.

Andò in visita delle Chiese la Compagnia della Santissima Tri-

nità di Latera accompagnata da questa di simil nome.

Entrò dalla posta del Popolo la Compagnia della Morte di Valentano vestita di nero con quattro Trombetti del Popolo Romaro auanti allo stendardo, portò vin grosso tronco di Croce, ch'era portata sopra le spalle dà vin Fratello di essa toccata d'argento, e di nero, che da vina parte haucua scritto à lettere pur d'argento.

Onus meum leue.

E dail'altra.

Dulce Pondus.

Encl piede d'essa medesimamente à lettere d'argento, mà però più piccole, Ioannes Acciarus, nome dichi haucua fatto sare à sue spese il detto Troncone, numerosa di Donne, che la prima sila d'esse portaua vna Croce co stagelli, lancia, sponga, e corona, e l'altri Doi dalle bande vna torcia accesa in mano, su incontrata, & alloggiata da.

quelta della Morte.

Da Campo vaccino, que sece massa in questa mattina s'inujarono le Compagnie vna del Santissimo Sacramento vestita di rosso, e l'altra del Consalone vestita di bianco tutte doi di Cori Tera di quest'inclito Popolo Romano, che le sauori di quattro tamburri, e d'otto suoi Feden con torcie accese in mano; numerossime di Donne, la prima fila del e quali portana vna Croce, con quattro Vergini auanti vestite da Angen, e surono incontrate, & alloggiate da questa del Consalone.

Alioggiarono nell'Holpedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

418 Donne 432.

Il Canonicato di S. Pietro, che come si disse di sopra nella giornata del primo di questo mese, vacò per la morte del Comendator di San-Spirito Monsignor Vaio, sè di questa sertimana da Sua Santità conserito d Monsignor de' Massimi suo Camerter secreto.

DOMENICA 18. Festa alla Madonna della Quercia de' Macellari

· dalla cui Vniuersità si diede molte doti à pouere Zitelle .

Nella Chiefa della Compagnia delle Stimmate di S. Francesco il Pa

dre Gio. Paolo Oliua Gesuita la mattina, & il P.F. Hippolito Rom. Vic. d'Araceli il giorno doppo prazo sermoneggiarono in lode di detto Sato, e la sudetta Comp. porto processional mete il Sague di detto S. Fracesco.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia della Morte di Valentano accompagnata da questa di simil nome di Roma.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua della Città di Velletti ac-

compagnata da questa del Crocifisso in S. Marcello.

Le Compagnie del Santissimo Sacramento, e l'altra del Confalone. di Cori accompagnate da questa del Confalone di Roma.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Galerona.

La Compagnia di S. Gilmano del Territorio di Todi accompagnate da quelta della Santiffima Trinità.

La Compagnia della Madonna del Rofario di Cinita di Chieti acco-

pagnata da' Padri Domenicani

La Compagnia di S. Girolamo fotto lo Spedale della Città di Siena. accompagnata da quella di fimil nome della Natione Sanefe.

In questa mattina la Compagnia della Pietà della Natione Fiorentina andò ad accompagnar si porta Angelica la Compagnia della Maddalena per lo suo ritorno à Fiorenza.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento d'Ardea vestita di bianco, con il Clero; dopoi questi veniuano 12. Putte in sei coppie vestite
da Angeli con candele accese nelle mani, appresso di queste le Donne,
la prima fila delle quali vestiua da Moniche, e quella in mezzo portaua vn Crocissso, e l'altre due vna torcia accesa in mano, su incontrata dal solito Deputato in cappa di questa del Santissmo Sacramento
della Minerua accompagnato da quattro, che portauano igrossi Candelieri, & il Padiglione.

La Compagnia del Santissimo Sacramento, ouero di S. Eutichio, di S. Nicola della Disciplina di Soriano tutte formate in vn corpo, & invna massa vestite di bianco con mozzette di corame bianco, auanti à lostendardo andauano sei Stassieri del Signor Duca ab Altemps contorcie accese in mano come sua terra, & auanti al Christo quattro Paggis senza cappa con torcie accese in mano con molti Preti in corta, appresso à questi sei Putte vestite da Angeli con grossi cerij in mano per ciascheduna lauorati doro, dopo seguiuano le Donne, la prima siladelle quali vestua di rocchetti bianchi, e quella nel mezzo portaua vn Crocissis, e l'altre dalle bande vna torcia accesa nelle mani, su incontrata, & alloggiata da questa della bantissima Trinità.

Da Porta Maggiore .

La Compagnia della Madonna del Rosario di Capranica in Campa-D d gna Da S. Francesca in Campo Vaccino, oue sece massa in questa mattina, s'inuiò la Compagnia del Santissimo Sacramento di Sermoneta vestita di rosso numerosa di Done, la prima sila delle quali portaua vna Croce rossa, che su incontrata, se alloggiata da questa di simil nome di S. Pietro.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

196. Donne 412.

LVNEDI 19. Nella Chiesa della Compagnia delle Stimmate di San Francesco surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore, oue similmente la mattina D. Gio Rosa, & il doppo pranzo il Padre Predicator Generale Fra Gio. Chrisostomo Iauelli Domenicano sermo-

neggiarono in lode di detto Santo.

In questa mattina sù da Sua Santità tenuto Concistoro al Quirinale nel quale dopò l'audienze date alli Signori Cardinali Sua Beatitudine propose il Vescouato di Cirene in partibus Insidelium vacato per la morte del già Commendator Monfignor Vaio per il Patre Tomafo Lolli di Isernia in Regno Consessore di Sua Santità; E doppò publicò Cardinale Monfig. Camillo Affalli Chierico di Camera, e Nobile Romano, il quale hauendo precorfo ogni espettatione col proprio valore meritò effere non folamente in questa mattina inalzato à così sublime grado da Sua Beatitudine, mà che l'istessa d'auantaggio l'aggregasse alla propria famiglia, col farlo chiamare il Cardinal Pamphilio, che subito come tale, si trasseri ad habitare nel Palazzo de' Signori Pamphilij in Piazza Nauona, doue per tutta questa Settimana Sua Eminenza riceu è prinaramente le visite di congratulazione da' Signori Catdinali, Ambasciatori, Prencipi, e d'altri Signori della Corte; e per la sudetta Promotione, e dichiaratione di Cardinal di Cafa Pamphilia furono sparate da questa fortezza di Castel S. Angelo salue d'Artigliarie, e di mortalerri, e per doi sere continue fatti publici fuochi d'allegrezza, e di luminarij per tutta la Città da' Signori Cardinali, Ambasciatori, Prencipi, Prelati, & altri deuoti di queste Eccellentissima Casa Pamphilij, & Illustrissima Astalli.

Andarono in visita delle Chiese la Copagnia del Santiss. Sacramento d'Ardea accompagnata dal solito Deputato in cappa di questa del Santissimo Sacrameto nella Minerua con i grossi torcieri, e Sennicchio.

La Compagnia della Madonna del Rofario di Capranica.

La Compagnia del Santissimo Sacramento, ouero di S. Eutichio, e di S. Nicola tutte in vn corpo, & in vna massa accompagnate da questa della Santissima Trinità.

Entrò dalla porta del Popolo la Compagnia del Santissimo Sacra-

mento di Rocca di Papa vestita di bianco, esauorita da' Padri d'Araceli, ch'andauano auanti al Crocisisso en la lor banda di Croce, doppò molte coppie di Padri di S. Adriano in Campo Vaccino, appresso di questi il Clero di essa Terra con la Croce, sin numerosa di Donne, la prima fila delle quali portò vna Croce inargentata, con la Iancia, prima fila portò vestiua da Angelo, e l'altre doi Putte dalle bande vestiuano di camici bianchi, su incontrata da questa delle cinque Piaghe in S. Lorenzo in Damaso dalla quale hebbe la solita commodità d'alloggio.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

476. Donne 294.

MARTFDI 20. S. Eustachio nobile Romano alla di cui Chiesa il Magistrato Romano presentò la mattina vin calice, e quattro torcie.

Nella Chiefa delle Sacre Stimmate di S.Francesco il Padre Bartolomeo de Bonis Procuratore Generale della Dottrina Christiana la mattina, & il Padre Maestro Gioseppe Prouenzale Predicatore annuale in-Santi Apostoli il giorno sermoneggiarono in lode di detto Santo.

Andò in visita delle Chiese la Compagnia del Santissimo Sacramento di Rocca di Papa, la quale nell'entrare, che sece la sera nella porta del Cortile di Montecauallo per riccuer la Benedittione di Sua Santità le cascò lo stendardo per la gran suria del Vento, che sossiau molto gagliardamento in questo giorno, su accompagnata du questa delles cinque Piaghe in S. Lorenzo in Damaso.

Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia di S. Gio. Battista di Gradoli vestita di bianco con-

con mozzette di corame nero, numerosa di Donne.

La Compagnia del Confalone d'Arignano vestira di bianco, portò vn Crocissso molto denoto, e grande, si che per la greuezza sua lo sosteneuano doi fratel: i dalle braccia della Croce con doi haste lunghe a inargentate à guisa di sorcine, era anco accompagnata dal Clero di esfoluogo, numerosa di Donne, la prima sila delle quali portaua vna.

Croce, & andauano doi auanti con torcie accese in mano.

La Compagnia del Confalone detra delle Discipline di Bagnaia vestra dibianco con mozzette di corame bianco, su numerosissima di
Donne, la prima fila delle quali portò vna Croce tinta a nero vessitumedesimamente tutte di saccobianco, e mozzette di corame bianco,
& i Signori Officiali di essa portauano le mazze con sopra il segno del
Confalone da vna banda, e dall'altra la testa di S. Gio. Battista nel diseco d'argento massiccio; si che molti ancora dicenano da quelto segno
che era la Compagnia di S. Gio. Decollato lo stendardo però diceua a
lettere d'oro.

Societas Confalonis , & Disciplinarum.

d 2 Furo-

furono tutte le tre sopradette Compagnie incontrate, & alloggiate

da questa del Confaione.

La Compagnia della Misericordia d'Arignano vestita di nero, auanti al Christo andauano sei Staffieri con torcie accese in mano del Duca Muti come sua terra; cra il sudetto Christo moito deuoto, e grande, si che per la sua greuczza anco à questo bisognò dargli doi Fratelli, che dalle braccia della Croce lo reggeuano con doi haste la metà nere, e l'altre inargentate à guisa di sorcine, sù sauorita da' Padri di S. Honosfrio con la lor banda di Croce, numerosa di Donne la prima fila delle quali portaua vna Croce, e sù incontrata da otto Deputati di questa Compagnia della Misericordia della Natione Fiorentina, dalla quale surono alloggiati solo gli Huomini.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

369.D.223.

MERCORDI 21. Festa del Glorioso Apostolo, & Euangelista S. Matteo, nella Chiesa della Santissima Trinità de Pellegrini da quella Archiconfraternità si diede la dote à pouere Zitelle nella Cappella di det to Santo.

Fù la Statione à S. Maria Maggiore.

Nella Chiesa di S. Eustachio surono esposte le solite Orationi corren-

ti delle 40. hore.

Nella Chiefa delle Stimmate di S. Francesco il Padre Frà Angolo da. Bergamo Minore Osservante Riformato in S Francesco à Ripa la mattina, & il giorno D. Alsonso Puccinelli Abbate di S. Pietro in Vincola sermoneggiatono in lode di detto Santo.

Andarono in vifita delle Chiefe.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Sermoneta accompa-

gnata da quelta di fimil nome di S.Fietro.

La Compagnia della Misericordia d'Arignano, alla quale nell'entrar che sece nel cortile di Montecauallo per la solita benedittione il giorno doppo pranzo le cascò lo stennardo, perche veramente sossiaua vin gran teirocco, e lo stennardo era molto greue, e grande; su accompagnata da alcuni Deputati in cappa di questa Compagnia della Misericordia.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Montefiascone vestita di nero con mozzette di corame di simil colore, la quale per lo vento grande, che come si è detto, sossiano questo giorno anon porè inalberare il suo stennardo amà lo portò così inuiluppato, & incartato, si numersa di Donne, la prima fila delle quali portaua vna Croce dipinta di nero, e tutte vestiuano di sacco, e mozzetta di corame nero, doueua andare ad alloggiare, & essericeuta da questa della Misericordia di

Roma, ma perche questa non riceueua Donne, non vi volle andare, che però si portò di lungo senza hauere incontro ad alloggiare come. Pellegrina alla Compagnia di questa Santissima Trinità.

La Compagnia del Santissimo Corpo di Christo d'Acquapendente vestità di bianco con mozzetta di corame nero con vno stennardo a bandiera, numerosa di Donne, la prima fila portaua vn Crocissisto, e tutte haucuano le mozzette di corame nero, ch'andò parimente senza altro incontro ad alloggiare al sopradetto Hospedale della Santissima Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

402 Donne 240.

GIOVEDI 22. Nella Chiefa delle Stimmate di S. Francesco il P. M. Gabriello Foschi Bibliotecario in, S. Agostino la mattina, & il giorno il Padre Gio, Battista Arata Teatino sermoneggiarono in lode di detto Santo.

In questa mattina Sua Santità tenne Concistoro publico al Quirinale, nel quale si introdotto da gli Eminentissimi Cardinali Colonna, & Orsino il nouello Cardinal Camillo Pamphilio per riceuere, comence da Sua Beatitudine, il Cappello Cardinalitio con le solite cerimonie, e siniro Sua Eminenza resto à desinare al Quirinale con sei altri Eminentissimi Cardinali Creature di Sua Santità, signori Prencipi Ludoussio, e Giustiniani, rimanendo poi detto Eminentissimo Pamphilio ad habitare in Palazzo, & il giorno doppo pranzo il sudetto Signor Cardinale accompagnato da numeroso, e nobile corteggio diede principio à far le visite del Sacro Colleggio, essendos per la prima volta trasserito dal Sig. Card. Lanti Decano.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Gio. Battista di Gradoli.

La Compagnia del Confalone d'Arignano.

La Compagnia del Confalone detta delle Discipline di Bagnaià accompagnate da questa del Confalone.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Montefiascone accompagna-

ta da alcuni Mandatarii di quella Compagnia della Frinità.

Il doppo pranzo nel Colleggio Romano sù da alcuni Scolari rapprefentato vna Dramma della Vittoria ottenuta dalla Natione Spagnola contro i Mori al tempo di Ferdinando il Santo, con l'interuento di 11. Cardinali, del Signor Ambasciator Cattolico, e buon numero di Prelati, e di Nobiltà.

In Cancellaria Apostolica sù fatta Congregatione Generale del Mó-

te Sussidio Triennale terza erettione sù le 21. hora.

Dalla porta di S. Gio, entrò la Compagnia della Madonna del Rofario di Torrebruna in Regno vestita di bianco, có mozzette d'incollatina

nera

nera ondata, con cappelli negri orlati d'un passamano bianco, con settuccie bianche, con poche Donne, quale sù riceunta da alcuni Mandatarij di questa Archiconstaternità della Santissima Triaità dalla quale sù alloggiata, e spesata.

Alloggiò l'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num. 462.

Donne 231.

VENERDI 23. Fù la Statione a' Santi Apostoli.

Nella Chiesa della Santiss. Trinità de' Monti surono esposte le solite

Orationi correnti delle 40. hore.

Nella Chiefa delle Stimmate di S. Francesco il Padre Frà Hippolito da Toscanella Cappuccino la mattina, & il giorno l'Abbate D. Nicolò Musso sermoneggiarono in lode del Santo.

Andarono in visita delle Chiese. .

La Compagnia del Santissimo Corpo di Christo d'Acquapendente. La Compagnia della Madonna del Rosario di Torrebruna accompa-

gnate da questa della Trinità.

Il Sig. Gio. France co Pauonio già Auditor Gener dello Stato di Cafiro in questa mattina tenne la sua prima Audienza in Campidoglio come secondo Collaterale eletto in vece di Monsignor de Gasparis satto nuono Vescouo di Marsi in Regno.

Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia del nome di Giesù della Tolfa vestita di turchino numerosa di Donne, la prima sila delle quali portaua sopra vn'hafta dipinta di turchino vo nome di Giesù dentro vo vago splendore, incontrata da' Padri Domenicani con la lor banda de' Croce, e dal Padre Maestro Frà Gio. Francesco Vgolini Rettore di questa Compagnia del nome di Dio nella Minerua,e da'Sign. Antonio del Pozzo Priore,& Arrigo Arrigoni Camerlengo di detta Compagnia con tre Mandatarij,e gionta che fù alla piazza della Minerua, l'vscirono incontro con torcie accele tutti gl'Officiali di questa Compagnia sudetta del Nome di Dio al numero di 30. in coppie, ciascuna delle quali pose in mezzo vno de gl Officiali della Compagnia, foraltiera, e con quest'ordine entrata in Chiefa vicirono dalla Cappella di detta Compagnia l'Illustriffima Signora Marchefa Laura Paluzzi, e la Signora Anna Maria Capponi Priore con altre molte Dame in coppie, ch'ogn'vna di queste pigliò nel mezzo le principali della Compagnia Foraltiera, e l'accompagnarono nel giro, che secero intorno alla Chiesa.

La Compagnia di S. Gio. Battista della Tossa vestita di sacco nero, numerosa di Donne, la prima sila portaua vna Croce coperta d'alume di Rocca, che su incontrata da orto Deputati in Cappa di questa Copagnia della Misericordia della Natione Fiorentina, dalla quale suro-

no spesati, & alloggiati gli Huomini.

Allog-

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 465. Donne 201.

SABBATO 24. Fula Statione in S. Pietro.

Nella Chiefa delle Stimmate di S. Francesco Fra Girolamo di S. Tetesa Carmelitano Scalzo la mattina, & il giorno il Padre Generale de' Conuentuali in Santi Apostoli Fra Michel'Angelo Catalano sermoneggiarono in lode di detto Santo.

Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua di Radicofani vestita di biaco con mozzetta di corame nero numerosa di Donne la prima filadelle quali vestiva di rocchetti bianchi, e portava vn picciolo Crocifisso con le braccia calate all'ylanza di questo della Pierà della Natione Fiorentina, vestivano tutte di saccobianco, con mozzetta di cora-

me nero, e veli bianchi in testa, che le calauano sù gl'occhi.

La Compagnia del Confalone di Sutri vestita di bianco, con alcune coppie di Frati di Santi Apottoli di quel Conuento di Sutri, con Mosignor Vescouo Bartolomeo Vannini all'vltimo vestito di sacco bianco con mazza in mano in mezzo a Signori Officiali, numerosa di Donne, la prima fila delle quali vestiva di rocchetti bianchi, e quella in mezzo portava vna croce inargentata, el'altre doi dalle bande vna torcia accesa in mano, & ad ogni dieci coppie di este ventuano tre vestite di rocchetti bianchi, con cappelli in testa, parte di paglia, e parte di seltro con spennacchi, e penne di diuressi colori, e nell'vltimo di esse alcune coppie vestite di rocchetti similmente bianchi, e scappelli in testa, come di sopra.

La Compagnia del medefimo nome del Confisione di Vallecorfa, veftita di bianco, portò vn tronco di Croce con la Madonna, che teneua nelle braccia vn Christo morto, numerosa di Donne, la prima fila

delle quali portaua vn Crocifisso.

La Compagnia del Confalone di Formello vessita di bianco, conquattro tromberti auanti à lo stendardo, sauorita da Frati Carmelirani della Traspontina con la lor banda de Croce nu merosa di Donne la prima fila delle quali portaua vn Crocissio sopra vn'hasta d'argento massiccio; e surono tutte quattro sucontrate, & alloggiate da questa del Consalone.

Parti di qua di ritorno al suo gouerno d'Ornieto Monsig Filippo Ce-

farini

Alloggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu. 291.Donne 64.

DOMENICA 25. Nella Chiefa di S. Rocco fi diedero doti è pouere Zitelle:

Nella Chiefa di S. Gio. de' Fiorentini fu la mattina tenuta communione nione Generale dalla Congregatione disimil nome.

Nella Chiefa de' Santi Cosma, e Damiano de' Barbieri surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Andò in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Gio. Battista della Tolsa accompagnata da alcuni Deputati in cappa di questa Compagnia della Misericordia della Natione Fiorentina.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia de' Battenti di Sermoneta vestita di bianco con i facchi aperti dietro le spalle, e con fruste in mano, collequali si batteua, scalza, e col cappuccio sù gl'occhi, e con i segni in petto della medesima forma, di questo Capitolo di San Giouanni Laterano, che diceuano. Sacrosancta Lateranensis Eccle-. sia omnium Vrbis, & Orbis Ecclesiarum Mater, & Caput. Numerofa di Donne, la prima fila delle quali veltina di camici bianchi, e quella nel mezzo portaua vn picciol tronco di Croce, fù fauorita dal Capitolo sudetto di San Gio. Laterano, come Compagnia ad esso aggregata, che le mandò incontro li suoi doi Padiglioni col Campanello folito, e le doi Croci antiche di Costantino, ch'andauano immediatamente doppo lo stendardo di essa Compagnia forastiera, e fu incontrata, & alloggiata da questa Compagnia della Santissima. Trinità.

La Compagnia di S. Antonio Abbate di Leprignano de' Monaci di S. Paolo veltita di nero auanti a' Lanternoni andauano quattro trombetti, e quattro Pifferi ananti al Crocifisso vestiti di sacco come gl'altri Fratelli, veniua appresso vn'Imagine di rilieno della B. Vergine sopra vn vago thalamo recinto di nuuole con sei candele accese auanti, doppo il Clero della medesima Terra con la sua Croce, numerosa di Donne la prima fila delle quali portaua vna Croce dipinta à noce, indorata ne gli estremi, che sù incontrata, & alloggiata da questa del

Crocififfoin S. Marcello.

La Compagnia del Confalone di Mosticelli vestita di bi neo fauorita da' Padri Carmelitani della Traspontina con la lor banda di Croce, numerosa di Donne la prima sua delle quali portava vna Croce dipinta di noce indorata ne gl'aftremi, con sei Putti auanti vestiti da Angeli con torcie accese in mano, sù incontrata, & alloggiata da queita del Confalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

443. Donne 284.

LVNEDI 26. La Compagnia de' Barbieri liberò in questa mattina il Prigione. .

Nella Chiefa di S. Luigi de' Francesi fù data honoreuole sepoltura. al Sig.

ANNOSANTO MDCL. 217

al Sig. Pietro Giannelli Lorenele, ch' elercitaua in Dataria l'officio, che chiamasi del , per obitum.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Autonio di Radicofani.

La Compagnia del Confalone di Sutri.

La Compagnia del Confalone di Vallecorfa.

La Compagnia del Confalone di Formello.

La Compagnia del Confalone di Monticelli accompagnate tutte

da questa del Confaione di Roma.

La Compagnia del Nome di Giesù della Tolfa accompagnata da alcuni Mandatarij di questa del Santissimo Nome di Giesù nella Minerua, e da molte coppie de' Padri Domenicani, e le sù data vna lautissima collatione nel Conuento di S. Sisto de' sudetti Padri Domenicani da questa Compagnia di Roma del Santissimo Nome di Dio, e la sersa sù incontrata da tutti i sudetti Padri à S. Pudentiana, e condotta alla benedittione di Sua Santità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

426.Donne 298

MARTEDI 27. Per la festa de Santi Cosma, e Damiano l'Università de Barbieri di Roma sece una bellissima sesta alla sua Chiesa dedicata a detti Santi, hautendo apparato da un capo all'altro tutta la, strada, & alzati doi bellissimi Archi, con una picciola si, ma vaga mostra di quadri: Per tale effetto ancora l'Università de peziali sece sesta alla sua Chiesa, come anco i Padri di S. Cosmo, e Damiano in Campo Vaccino, che con questa occassone vi surono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Nella Chiesa della Minerua su dalla Compagnia della Santissima. Annunciata celebrate l'anniuersarie solenni essequie alla gloriosa memoria di Papa Vrbano Settimo, dal quale su lasciata herede la sudetta

Compagnia. ...

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. António Abbate di Leprignano accompagnata

da questa del Santislimo Crocifisto in S. Marcello.

La Compagnia de' Battenti di Sermoneta co' doi Padiglioni, Crocidi Costantino, e Campanello del Capitolo di S.Gio. Laterano accompagnata da questa della Santissima Trinità.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Santissima Annunciata di Pressede Terra de' Signori Massimi vestita di bianco, auanti al Christo andauano quattro Staffieri con torcie accese in mano della Illustrissima Casa- sei Putti vestiti da Angeli con torcie accese in mano, il Capitolo dell'issessa. Terra con la sua Croce, numerosa di Donne, la prima fila delle quali veltiua di rocchetti bianchi, e quella nel mezzo portaua vna Crocefatta à guisa di questo segno del Confalone, con doi Putti ananti vefitti da Angeli con torcie accese nelle mani, e mentre si inuiaua, e si metteua in ordine suor della porta sudetta del Popolo l'illustrissima. Signora Marchesa de' Massimi dono à tutti i Fratelli di essa, mentre che vennuano à mano, à mano, vna corona della Madonna con la

m edaglia, e fertuccia turchina. La Compagnia del Confalone di Castel nouo vestita di bianco condoi stendardi grandi, auanti del primo andauano tutte le coppie de' Putti, e doppo il secondo tutti i Giouani, portò vna bellissima Imagine della B. Vergine del Rosario di rilieuo col Bambino in braccio veflita riccamente di broccato d'oro à fiorami, con manto di taffetà turchino lauorato di passamani d'orose d'argento sotto yna vaga cuppoletta dipinta à marmo, con sue colonnate sopra vn bel ralamo portato da 12. Fratelli in facco, auanti ad essa Imagine andauano quattro Putti vestiti da Angeli con torcie accese in mano, dopoi il Capitolo con la sua Croce, su numerosa di Donne, la prima fila vestina di rocchetti bianchi, e quella nel mezzo portaua vn Crocifisto con vna. bella ghirlanda intorno di role finte, con quattro Zitelle avanti vestire di camici bianchi con candele accese nelle mani, e tre altre vestite da Angeli con torcie accese, e tra ogni dieci coppie andauano doi altre vestite di camici bianchi con mazzette inargentate, e nel fine molte coppie vestite di camici bianchi con mazzette parimente in mano 🔈 che furono tutte doi incontrate, & alloggiate da quelta del Confalone

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità pelligrini nu.

427 Donne 271.

MERCORDI 28. Il giorno doppo pranzo entrò dalla porta del Popolo la Compagnia del Suffraggio di Lanciano in Abunzzo veltita di bianco con mozzetta di faia nera, bordoni in mano, con molti Pretà con mozzette nere, e cotte bianche, numerofa di Donne, che fà incontrata, & alloggiata da quelta di fimil nome di Roma.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

207 Donne 101.

GIOVEDI 29. Festa di S. Michele Arcangeso, onde si celebro la sudetta setta in molte Cappelle, e Chiese di Roma, come in quella, del suo nome in Borgo, oue anco si diedero doti ad alcune pouvre. Zitelle, e nella Chiesa della Compagnia della Morte, oue i signori della setta secro un bellissimo apparato, e vaga mostra di bei quadi nell'Oratorio. Nelle facciata della Chiesa sopra le doi senestre si leggenano queste parole scritte in cartelloni inargentati.

Concussum est Mare, & contremuit Terra voi Archangelus Michael descen-

defeendebat de Calo: E di fotto.

In tempore illo consurget Michael, qui flat pro filijs veffris .

Sopra l'altra feneftra:

Dum praliaretur Michael Archangelus cum Dracone audita eft von dicentium. Salus Deo nostro. Edi fotto.

Michael prapositus Paradisi, quem bonorisicant Angelorum Ci-

Nell'occhio poi in mezzo à detta facciata era posta vna figura dipinta di s. Michele Arcangelo, e per tutta la lunghezza del Cornicione di esta si leggeuano le seguenti.

Collandamus Venerantes Omnes Cali Milites, Sed pracipue Primatem. Calestis exercitus Michaelem in virtute Conterentem Zabulon.

E finalmente fopra la Porta.

Regem Archangelorum Dominum venite adoremus.

Introite portas eius in Confessione,

E furonod stribuiti ancora di moiti bei Sonetti stampati in carta, & in taffettà da' medesimi Signori di detta sesta,

Nella Chiefa di S. Angelo in Pescaria surono da quella Compagnia del Santissimo Sacramento esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia del Suffraggio di Laciano accompagnata da questa di simil nome di Roma.

La Compagnia del Confalone di Castelnono.

La Compagnia della Santissima Annunciata di Presede accompa-

gnate da queita del Confalone.

Il doppo pranzo li Soldati, Aiutanti, e Bombardieri di questa fortezza di Castel S. Angelo al numero di 600 in circa andatono in ordinanza Militare per la Città portando feco vn groffo pezzo d'Artigliaria con far diaerfe falue in molti luoghi tanto nell'andare, come nel ritorno di Montecauallo, oue squadronati nel Cortile di Palazzo ricenerono la benedittione di Sua santita, & dipoi vscendo in ordinanza fi fquadronarono sù la Piazza di esso Montecanallo, e sparato in fine il pezzo sudetto fecero in vn medesimo tempo vna bellissima salua di moschettate.

Sul far della fera entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Morte, e dell'Oratione della Città di Viterbe vestita di sacco, e mozzetta nera, tutti: Fratelli di esta andauano con Le 2

**fcarpe** 

scarpe di scamoscio nero, con cappelli di simil colore dietro le spalle, e berettini di scamoscio pur nero in testa, sauorita da Padri Carmelitani della Traspontina colla lor banda di Croce, e numerosa di Donne la prima in mezzo à doi altrecon torcie accese in mano portaua vna Croce colla lancia, sponga, e siagelli, e tutte vestiuano ad vn modo, come i Fratelli medessimi, su incontrata, se alloggiata da questa della Morte di Roma, e per esser detta Compagnia Forastiera di Viterbo Patria dell'Eccellentis. Sig. D. Olimpia Pamphilij, surono à fauorirla nell'incontro molti Prelati, e Nobiltà Romana vessiti medessimamente di sacco di questa Compagnia della Morte hauendo la sudetta Signora D. Olimpia honorata la Compagnia Forastiera collo stare incognita, in vna Carrozza suor della Porta a vederla mettere in ordinanza,

Dalla porta di S. Gio. la Compagnia del Santissimo Sacramento di Fasciano terra di Bari in Regno vestita di bianco con mozzetta di corame nero, numerosa di Donne, la prima fila portaua, un Crocissso che sù incontrata da alcuni di questi Mandatarii della Compagnia del-

la Trinità, dalla quale fù alloggiata.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

26 8. Donne 82.

VENERDI 30. La Compagnia di S. Girolamo della Carità di edenella sua Chiesa per esser la sesta di detto Santo la dote à molte poucre

Zitelle.

Per la sudetta sestiuità su la Chiesa di S. Girolamo de' Schiauoni apparata superbissimamente di panni d'arazzi di broccati, & adornata di molta argentaria tutta dell' Eminentissimo Montalto, che su stimatovno de' più ricchi, e bene intesi apparati, che si sossero per ancora veduti in quess' Anno Santo, e per esseriala sudetta Chiesa titolo di Sua Eminenza, vi si trasserì la mattina con vinnobilissimo corteggio di Gentilhuomini, e di Prelati, ad assistera alla Messa solenne, che si cantò da quell'Arciprete adoi Chori disoaussima Musica.

Andò in visita delle Chiese.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Fasciano accompagnara da vno di questi Mandatarij della Santissimo Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

298. Donne 183.

## OTTOBRE 1650.

SABBATO il Primo d'Ottobre fù festa al Giesù per il Beato Francesco Borgia.

Nella Chiesa di S. Girolamo della Carità surono esposte le solite.

Orationi correnti delle 40. hore.

In questa mattina per li tre mesi prossimi a venire entrarono i noui Officiali dell'Inclito Popolo Romano, che surono i seguenti Illustrissimi Signori.

Virgilio Cenci ) Horatio Nari ) Conseruatori.

Francesco Capizucchi )

Il Prior de' Caporioni, e Caporione infieme del Rion di Colonna. Carlo Maria Lancia.

Carlo Maria Lancia.

Caporion de' Monti. Anibale de' Molara.

Di Treui. Scipion Muti Papazurri.

Di Campo Marzo. Marco Antonio Marescotti 4

Di Ponte. Lorenzo Nerli.

Di Parione. Tarquinio Santacroce.

Della Regola. Honofrio Margani

Di S. Eustachio. Giustiniano Seuarola.

Della Pigna. Cesare Gaetano. Di Campitelli. Francesco Velli.

Di S. Angelo. Curtio Boccapaduli.

Di Ripa. Bertoldo Carducci.

Di Trasteuere. Angelo Iacobilli.

Di Borgo. Fabio de' Massimi.

Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento della Città di Frascati vestitta di bianco con sei trombette auanti à lo stendardo, e nell'entrar, che sece per la porta lo stendardo sudetto, & il Crocissio surono sparati molti tiri di mortaletti, e si incontrata da questa delle cinque piaghe in S. Lorenzo in Damaso, dalla quale hebbe la solita commodità d'alloggio.

La Compagnia del Confalone della medesima Città di Frascati vestita di bianco, con sei trombetti auanti à lo stendardo, e nell'entrar che sece per la Porta lo stendardo, & il Christo di questa surono al primo sparati otto tiri di mortaletti, & al secondo 17. Veniua appresso il Clero di essa Città con la sua Croce, e doi Accoliti in cotte con candelieri delieri d'argento con sopra le loro candele accese, in fine le Donne che furono in grandissimo numero, tanto della prima Compagnia del Santissimo Sacramento, quanto di questa seconda del Confalone, & andarono tutte insieme in coppie, & in vn corpo, la prima fila delle. quali era copolta di cinque veltite di rocchetti biachi co torcie accese in mano, e quella nel mezzo portaua vn Crocifisto d'argento in Croce di legno con un splendore intorno, e tre serafini uno sopra la testa, e gl'altri dalle braccia di detta Croce, en Il'entrar, che fece la fudetta prima fila delle Donne furono sparati altri 14. tiri di mortaletti: & ad efferto di riconoscere le Donne d'una Compagnia dall'altra. furono all'vitima coppia di quelle del sacramento polte doi Donne vestite di niro, e quattro fratelli in facco di questa Compagnia delle cinque Piaghe di s. Lorenzo in Damaso con mazzette in mano; & in quelto tempo, che entrauano quelle della Compagnia del Confalone furono sparati altri 12. tiri di mortaletti, e fini con doi Donne parimente, e quattro signori Fratelli in facco di questa Compagnia del Confalone di Roma, dalla quale su questa del medesimo nome incontrata, & alloggiata; e cosi andarono tutte doi di concerto insieme, finche per la strada de' signori Massimi à S. Andrea della Valle arrivate a quella de' Pollaroii, la Compagnia sudetta del Santissimo Sacramento, ch'andaua la prima voltando verso la Cancellaria si fermò col Christo aspettando l'altra del Confalone, che subito gionta si salutarono insieme, e così la prima si portò al suo allo giamento al vicolo de Liutari con le sue sorelle, e l'altra à diritto per la ltrada di Pasquino à quello del Confalone con le sue sorelle. cerimonia, ch'anco viarono Lunedi prossimo doppo essere gire insieme alle Chiese, & hauer hauta la benedittione da Sua Santità nel cortile di Montecauallo nel dissiungerfi la sera, & in portarsi ognuna al proprio alloggiamento.

Alloggiarono neli Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

221. Donne 215.

Passò di quelta settimana all'altra vita Monsig. Albani Sottobibliotecario della Libraria Vaticana

Il Signor Prencipe Ludouisio si trasserì a diporto alla sua Terra di Zagarola.

L'Eminentiss, Sig. Card Rapaccioli giunse qua dat suo Vescouato

di Terni.

DOMENICA 2. Nella Chicsa della Minerua da quei Padei Domenicani, e dalla Compagnia del santissimo nosario in comme moratione della Vittoria Nauale ottenuta da' Christiani in tempo della selice menoria di Pio V. contro il Turco su celebrata con gra iolennità di apparati, e di Musiche la sessa del Santissimo sudetto Rosario, one an-

co fù dalla sudetta Compagnia distribuire doti à numero di 100.00nere Zitelle, & il doppo pranzo fecero vna bellissima Processione coll'interuento di molta Nobiltà, & Artifti di Roma tutti con torcie accese in mano, e grandissimo numero di Popolo, essendosi portati in. essa li 15. Misterij del Santissimo Rosario in piccioli stendardettigi primi cinque gaudiosi di cabi di color rosso, i secondi penosi di color pauonazzo, & gli vltimi gloriofi di bianco trinati di oro, con frangie. medesimamente d'oro, & in fine vna gran machina molto bene intesa, e riccamente adornata con l'Imagine della B. Vergine del Rosario, l'ordine della quale fù il seguente.

Quartro Mandatarij vestiti di bianco della Compagnia del sudetto

Santissimo Rosario.

Quattro trombette del Popolo Romano.

Vn Frate della Minerua con la sua banda di Croce in mezzo à doi Accolitt vestiti di cotte.

Vn Coro di Mufici.

Doi Accoliti vestiti come sopra.

Vn Padre Domenicano colla cotta col primo Misterio Gaudioso dell'Annuntiatione in mezzo à doi Gentilhuomini della Compagnia fudetta con mazze in mano inargentate, e così per non replicarlo più, ad ogni misterio seguitarono doi Gentilhuomini Romani con le sudet te mazze in mano.

L'Vniuersità de' Scarpinelli di Roma in coppie con torcie accese in. mano.

Vo Padre col secondo Misterio della Visitatione di Santa Elisabetti.

L'Vniuersità de' Fruttaroli.

Vn Padre col terzo Misterio della Natiuità.

L'Vniuersità de' Vermicellari.

Vn Padre col quarto Misterio della Presentatione al Tempio.

L'Vniuersità de' Macellari.

· Vn Padre col quinto Millerio della Disputa.

L'Vniuersità de Pizzicaroli.

. Vn Padre coi primo Misterio Penoso dell'Oratione nell'Horto.

L'Vniversità degl'Hostr.

Vn Padre col secondo della Flagellatione alla Colonna.

L'Vniuersità de' Magazzenieri.

· Vn Padre col terzo della Coronatione di spine.

L'Vniuersirà de' Baulari .

Vn Padre col quarto del portar della Croce.

L'Vniuersità de' Sellari.

Vn Padre col quinto della Crocifissione.

L'Vni-

## DIARIO DELL' 224

L'Vniuersità de' Fornari.

Vn coro di Mulici.

- Vn Padre col primo Misterio Glorioso della Resurrettione

L'Vniuersità de' Barbieri.

Vn Padre col fecondo dell'Ascensione.

· L'Vniuersità de' Falegnami.

Vn Padre col terzo della Venuta dello Spirito Santo.

L'Vniuersità de' Vaccinari.

Vn Padre col quarto dell'Affuntione della Madonna.

L'Vniuersità de' Calzolari.

Vn Padre col quinto, & vitimo Misterio della Coronatione, & estaltatione della Madonna.

L'Vniuersità de' Regattieri, e Pesciuendoli.

Padri Domenicani in gran numero, & in coppie tutti con candeles accese nelle mani.

Notari Capitolini, della Camera, di Banchi, & altri particolari, e

molta Nobiltà Romana con torcie accese in mano.

Le Zitelle dotate con doi Gentilhuomini della sudetta Compagnia. à fronte, guardate fino all'vitima coppia da molti Suizzeri della Guatdia di Sua Santità.

Vn coro di Mufici.

I Signori Officiali della Compagnia con mazze in mano, & il Padre Reuerendissimo Gio. Battista Marini Generale de' Predicatori.

Quattro Padri, che portauano sopra quattro candelieri profumi

dretiofiffimi.

La Machina sudetta, disegno del Sign. Carlo Rainaldi Caualier de' Santi Mauritio, e Lazzaro, intorno alla quale, & d'auanti, e di dietro stauano alcuni Frati vestiti, chi di tonicelle, chi di pianete, e di pi uiali, e molti Suizzeri della Guardia di S.Satità, accopagnata da infinito numero di Popolo, e nella sudetta Chiesa per tutta l'Ottaua poi si celebrò la festa, e si secero sermoni, e bellissime Musiche, standoui sempre esposta la sudetta Imagine Gloriosa coll'istessa Machina.

Andò in visita delle Chiese .

La Compagnia della Morte, e dell'Oratione di Viterbo accompagnata daquelta di fimil nome di Roma.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

372. Donne 217.

LVNEDI 3. Nella Chiefa di Santa Maria dell'Orto furono esposte

le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Fù in questa mattina renuto da ¡Sua Santità il Concistoro al Quirià nale, in cui l'Eminentis. Card. de Lugo in vece del Cardin. Colonna, che non v'interuenne, propose-il Vescouato di Ratisbona in Germania .

nia, l'Eminentissimo Orsino la Chiesa di Possonia in Polonia, & il Sig. Cardinal d'Este la Chiesa di Baluagen, in Francia, & in fine Sua Beatitudine sece la cerimonia di serrar la bocca al nonello Sig. Cardinal Pan

filio.

Gli Illustris. Sig. Auditori di Rota riaprirono il loro Tribunale stato see tato per le vacanze estiue, e secero la solita caualcata numerosa di Nobiltà, e di Curiali venendo in vitimo li Mons. Cesso Romano, & Albergati Bolognese, che sece l'oratione latina, & in questa mattina ancora gli Illustrissimi Monsignori Chierici di Camera, & i Giudici Commisarij tiaprirono i loro Tribunali.

Nella Chiesa del Giesù sù data honoreuole sepoltura al cadauere... del Sig. Abbate Siluestri Priore della Catedrale di Les, per la cui morte

vacarono, si disfe, 4. mila scudi d'entrata.

Spard la Fortezza di Castel S. Angelo à mezzo giorno.

Andarono in visita delle Chiese .

La Compagnia del Confalone di Frascati.

La Compagnia del santissimo Sacramento pur di Frascati tutte in vn corpo accompagnate questa dalla Compagnia delle cinque Piagh di S. Lorenzo in Damaso, e la prima da questa del Consalone di Roma...

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia di s. Sebastiano di Ciuitacastellana senza stendardo vestitta di rosso, numerosa di Donne, vestitte bona parte, come i Fratelli di sacchi rossi, e la prima fila portaua vna Croce rossa, incon-

trata, & alloggiata da quella della Santissima Trinità.

La Compagnia de' Santi Giacomo, e Filippo Apostoli della Terradi S.Chirico dello stato di Siena vestita di Bianco con mozzette di corame neto, sii numerosa di Donne, la prima fila portaua vn Crocissiso dentro vn bel giro di stelle, con doi condoni diseta rossa, che pendenuno dalle braccia della Croce, e le tre altre fila, che seguiuano, erano come la prima vestite di sacchi bianchi, e mozzette nere, e l'altre Donne con iolo le mozzette del color sudetto, che si incontrata, se alloggiata da questa di S. Caterina della Natione Sanese.

Peressere in questa sera la Vigilia di S. Francesco giorno nei qualifù incoronata la santità sua si secero per Roma mo ti suochi, di luminarii, e da questa fortezza di Castel S. Angelo la solita girandola, che carinalmente diede suoco all'Albero eretto sul suo Maschio, che senza esserui potuto rimediare cad le sul e 3, hore di notte senza far molto danno in parte, one col mollar delle sue co, de, lo secero piombar

quei Ministri, & Aiutanti di Castello.

Alloggiarono nell riospedale della Santissima I rinità Pellegrini nu. 282.D. 108.

Ff MAR-

MARTEDI 4. Giorno di S. Francesco, e Coronatione di Sua Santità foa rò Castello all'Alba, e sul mezzo giorno.

Fà al Quirinale tenuta Capella, doppo la quale l'Eminentils. Lanti Decano in nome di tutto il Sacro Colleggio reiterò à Sua Santità il fa-

luto ad multos annos.

Nella Chiefa de' Santi Apostoli la mattina il Magistrato Romano presentò vn calice, e quattro torcie, e vi su tenuta da quei Padri la.

Communione Generale.

In quella di S. Francesco à Ripa le Compagnie del Santissimo Salu atore, e del Confalone diedero doti à molte pouere Zitelle, come anco secero la Natione Bolognese nella propria Chiesa di S. Gio, per correre in tal giorno la sesta di S. Petronio suo Protettore, e l'Archiconstaternità della santissima Trinità.

Monfignor Camillo de' Massimi Cameriere d'honore di Sua Beatitudine prese possesso del suo Canonicato in S. Pietro conseritosi da Sua-Beatitudine, che vacò per morte del già desonto Monsig. Va j Comen-

datore di S. Spirito.

In Cafa dell'Illustrifs. Sig. Marchese Vrbano Biscia alla presinza di molti Signori, e di molte Dame il Signor Theodoro Cicolini sposò la Signora Lucretia Dogni.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Campagnano vestita, di rosso, auanti à lo stendardo endauano tre trombetti del Duca di Bracciano come sua Terra, numerosa di Donne, le prime quattro in doi coppie portauano torcie accese in mano, che faceuano honoranza ad vn'altra, che seguina có vna Croce con vn vago splendore indorato vestita di nero, e nell'ultimo da sei coppie vestite di sacco rosso, che si incontrata, & alloggiata da questa del Sacramento di S. Pietro.

La Compagnia delle Stimmate della Città di Fiorenza vestita di mez za lana grossa bigia con cordoni di corda, mozzette di corame nero, scalza con le scarpe all'Apostolica, e cappelli negri in testa incontrata, se alloggiata da questa di simil nome di Roma, & ogni due di questi

posero in mezzo vn de' fratel!i Forastieri.

Dalla porta di S. Bastiano.

La Compagnia della Madonna del Carmine di Nettuno vestita di sacchi, e mozzette di corame bianchi, auanti à lo stendardo andauano tre Trombetti; su numerossissima di Donne, la prima fila delle quali portaua vna bellissima Croce inargentata con vn vago splendore, e perche vanno dette Donne vestite all'vsanza quasiTurchesca con lunghi sciugatoi in testa di lino, e di seta tessuti alcuni d'oro, altri d'altri vaghi siori, & ornamenti, che le cadono dalla testa sù le spalle, alcune con cinture d'oro longhe sino à terra con sibbie d'argento à busti,

con ricchi cannicelli d'argento, e patte indorati, ch'infilati in grana numero se l'attrauersano à guisa d'armacollo, e con le vesté poco più giù del ginocchio resero vna bellissiman, non she bizzarta vista à gl'occhi ditutti, si che sù stimata vna srale più vaghe di quest'anno, che sù incontrata, & alloggiata da questa della Madonna del Carmine in Ira steuere hauendo contributto alla spesa dell'alloggio di questa, e d'vn'altra di Santa Maria Maddalena di Viterbo sotto li 20. del presente, come si dirà à suo suogo, i seguenti Prencipi, e Signori di questa Compagnia del Carmine cioè.

Gli Eccellentissimi Prencipi Borghese. Duca di Ceri. Duca Mattei, Duca Sannesi. D. Lelio Orsini. Vrbano Mellini. Caualier Vecchiarelli. Colonnello Vaini. Colonnello Domenico Gentile. Capitano Antonio Sane li. Gio. Battista Forria. Francesco Castellani. Marco Antonio d'Orsi. Lorenzo de' Martini. Angelo Ceccarelli. Matteo Marcsea. E Vincenzo Panzieri, che le presto l'alloggio, e la casa con tutti givrensiti di cucina.

In questa sera surono fatti per la Città suochi, e luminarij, eda.

Castel Sant' Angelo la Girandoia.

Alloggiareno nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

230.Donne 55.

0, T.

MERCORDI 5. Nella Chiefa del S. Angelo Custode à capo le case furono da quella Compagnia esposte le solite Orationi correnti delle-40, hore

Monfignor Alessandro Vittrice Gouernatore di Roma, e già Vesco no d'Alatri in Campagna riceuta la Beneditrione Pontificia rese lo Spirito al Creatore in cta di 55, anni in circa hauendo lasciato herede vna sua Sorella, pre la cui morte vacarono vn Canonicato di S. Pietro, e a altre entrate Ecclesialtiche.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia de' SS Giacomo, e Filippo della Terra di S. Chirico dello stato di sicha accompagnata da questa di S. Caterina della Natione Sancse.

La Compagnia di S Sebastiano di Ciuitacastellana accompagnara da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia delle Stimmate di Fiorenza accompagnata da quefia di fimil nome di Roma.

Alloggiatono nell'riospedale della Santidima Trinità Pellegrini nu.

GIOVEDI 6. Il Magistrato Romano per est re il giorno di S. Bruno Confessore presentò alla Chiefa d'Ila Madonna degl'Angeli a Termine quattro torcie.

Nella Chiela Nuoua stette in questa mattina e posto il corpo del del Fs 2 fonfonto Monfig. Gouernator di Roma Alessadro Vittrice detto nellagiornata di hieri con gran pompa sunerale sopra vn'alta Bara con il capello-Episcopale apiedi, e doi vestiti di bruno, che gii saccuano vento con le bandeto le nere, con l'arme di Sua Signoria Illustrissimacon 100, torcie intorno, e la Chiesa si tutta apparata di lutto, con-

molte arme fue , e figure di teschidi morte appefi.

Il doppo prazo dalla porta del Popolo entrò la Cop. del Cofalone di Corneto vestita di biaco, andauano auanti à lo stendardo, che su molto ricco, e vago, quattro trombetti vestiti di tabanelle con maniche lunghe di color verde, fù fauorita dal Popolo Romano, che le mandò quattro suoi trombetti, e dodici fedeli con torcie accese in mano, che andauano auanti al Christo, e da' Padri di S. Francesco con la lor banda de Croce, e da alcune coppie di questi Padri di S Marcello, & in. vltimo veniuano i Signori Officiali di essa, che portanano sopra mazze inargentate vn segno del Confalone d'argento massiccio, su numerosa di Donne, la prima fila delle quali portana va picciolo stennardo à bandiera turchino con l'arme della Città di Corneto, e queste parole intorno all'arme sudette , Fidelissima Cinitas Cornetana, & ad ogni dieci coppie d'esse crano poste doi Donne vestire di nero, che portauano mazze in mano, doppo queste, ch'erano tutte Zitelle, veniuano le Maritate, e le Vedoue precedute da vna, che portaua vna Croce in mezzo à doi altre Donne ; fu incontrata , & alloggiata da questa del Confalone, che per maggiormente honorarla vi furono molti Prelati, e Caualieri vestiti di facco à riceverla; prima, ch'entraffe la sudetta Compagnia sece precedere il suo donatiuo, che su da so. bestie cariche di grano, con sopra ad ogni sacco l'arme del Confalone, e queste parole. Ciuitas Corneti.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

189 Donne 73.

VENERDI 7 Furono nella Chiefa di S. Marco esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore.

Sua Santità in quella mattina renne auanti di se l'essame de' Vesconi, doue passarono egregiamente il sig. Francesco Gitulso per la Chiessa di Cesalu in Sicilia, il Sig. D. Alessandro Porri per la Chiesa di Bobbio nel Milanese, se il Sig. Carlo Antonio Agudio per la Chiesa di Castello Angto in Regno, se il doppo pranzo inuitata sua Beatitudine dal bel tempo si compiacque d'andare à visitar la Basilica di S. Gio. Laterano.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Confalone di Corneto accompagnata da questa di simil nome.

La Compagnia della Madonna del Carmine di Nettuno accompagnagnata da questa di fimil nome in Trasteuere .

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Campagnano accom-

pagnata da questa di simil nome in S. Pietro.

"Il doppo prai zo dalla porta di San Gio. entrò la Compagnia della. Madonna della Pietà di Fondi in Regno vestita di bianco, portò vn. Christo morto in braccio alla B. Vergine sopra vna Croce molto deuoto, c'haueua alcuni voti d'argento appesi intorno; andò ad alloggiare alla Trinità.

Dalla porta del Popolo la Compagnia del Santiffimo Sacramento di Venaria fotto Cingoli nella Marca veftita di turchino numerofa di Donne, la quale non andò ad alloggiare in loco alcuno, ne sù incontrata, & hebbe in presitto vno stennardo da questa Compagnia della.

Trinità, & il Crocifiso da questa del Sacramento di S. Maria in Via.

La Compagnia del Confalone di Palonibara Terra dell'Eccellentifima Casa Borghese vestita di bianco, quale per estere stata vna dellepiù belle, e ragguardeuoli, che siano venute in quest'anno. si per la duotione, come anco per la sua bene intesa ord nanza non hò voluto mancare di d. scriuerla più minutamente dell'altre:l'ordine però dele

la sudetta sù il seguente.

· Quattro Trombetti. Quattro Fratelli con Pacette in mano . I Lanternoni. Doi Putti vestiti da Angeli ogn'vno con una Banderola in. mano sopra longa hasta inargentata, nelle quali si leggeua. Palumbaria. 50. coppie di Fratellitutti con facchi piegati, 25. con Crocette. in mano, e l'altre con torcie di quattro libre l'vna. Lo stennardo con li suoi finimenti di dommasco turchino trinati d'oro. Cento altrecoppie di Fratelli 50. con le crocette, e l'altre con torcie accese in mano, come sopra, disposte, e tramezzate alternatiuamente vna coppia di torcie, & vna di crocette. Otto Putti vestiti da Angeli, li primi quattro con torcie accese in mano, e gl'altri sonando Tiorba, Violino, Arpa, e Spinetta. Il Crocifisto molto antico, e deuoto con il suo panno di broccato bianco figurato, e riccamente guarnito con i finimenti consimilià quelli detti di sopra dello Stennardo di dommalco turchino trinati d'oro. Cento coppie di Fratelli, 50. con le crocette, e l'altre con torcie disposte, come sopra. Dieci coppie di fiaccole con grossi cerii fopra accesi. Vn vago, e pieno concerto di Musici al numero di 16. col Mastro di Capella di S.Gio. Laterano Sig. Francesco Foggia Romano di cui fù la compositione, che si cantaua. Vna machina portatile... di maestota vista adobbata tutta di dommasco rosso trinato d'oro con l'arme della Communità di Palombara, e quelte parole. Ex Piorum elemofynis, nella quale fi vedeua va'antichiffima Imagine del nostro Saluatore. Quatero coppie di Fratelli de' più Vecchi della Terra con Pacette in mano. Doi fiaccole, come fopra, & vn Fratello

tello nel mezzo con vna torcia à vento. Cinque Vergini due vellite da Angeli, e tre di finissimi, e bianchi rocchetti. Attre tre veilite pur di rocchetti, quella nel mezzo portana vna Crocc, indorata nelle sine estremità, quella à mano dritta vna Banderola di tassetta rosso col motto.

Fasciculus Mirra ditectus meus mibi,

L'altra alla sinistra vn'altra banderola di taffettà turchino con quefte parole. Stabat Mater dolorofa Iuxtà Crucem. La prima in. fegno delle sette Allegrezze, e quelta de' sette dolori della Beatissima Vergine, che volle rapresentare nella forma, che si seguirà di dire. Doppo queste veniuano tre altre Vergini superbamente vestite con camici finissimi. 20. coppie di Donne Doi fia cole, & vn Fratello nel mezzo con torcia à vento. Vna Vergine vestita di rocchetto bianco ia mezzo à doi altre vestite alla medesima foggia con crocette in mano, che portana la prima banderola turchina del primo Dolore della B. Vergine con quelle parole. Tuam infins animam pertransibit gladius. E così successivamente doppo ogni 20, coppie di Donne veniuano tre di queste Vergini vestite come sopra, e quella nel mezzo portaua la. fua Banderola, i versetti, & i motti delle quali furono i seguenti: del secondo dolore. Ascendit Deus super nubem leuem, ot ingrederetur AEgyptum. Del terzo. Donec post triduum reperiretur in Templo. Del quarto. Elongatus est à me, qui consolabatur me. Del quinto. Iefum flagellatum Maria oculus intuitus est. Del sesto. Cum iniquis reputatus eft . Del fettimo . Ad ofculum Pacis Christus fepultus eft. E tutte le Donne, ch'andauano tramezzate frà queste banderole de' Misterij dolorosi erano vestite di colori mesti, e lugubri, come di turchino, di pauonazzo, e di nero. La prima banderola rossa de'Gaudiofi diceua cosi. Verbum caro factum eft. La seconda. Elisabet Maria Puer Christi sensit aduersum. La terza. Enixa est Puerpera Regem . La quarta . Magos ad Deum adorandum Stella perducit . La quinta. Dominica disputationis sumitur exordium. La setta. Vidit gloriam Refurgentis. La settima, e l'vitima. Sedet coronata triumphans.

E tutte le Donne trà questi gaudiosi vestiuano di rosso. Doppo le sudette Donne, e banderole comparue la Musica della medesima lerra al numero di 20. Musici, con sei sonatori doi di Violino, doi di Viola, & altretanti di Violone, che pertutto il viaggio cantarono le litante della E. Vergine, e nel sine diesse. L'Intercede pro nobis. Otto Giouani vestiti da Angeli, tra' quali andauano doi Vergini una vestita da Santa Orsola con una banderola rossa in mano, e l'altra da S. Helena con la Croce nella destra, & in testa la Corona. Vu'altra machina adobbata similmente di dommasco rosso trinato d'oro, che parena esser portata.

fopra le spalle da quattro giouani vestiti da Angeli, dentro cui mirauasi vn'Imagine della B. Vergiue, chiamata la Madonna della Neue, molto celebre, e tenuta in grandissima veneratione nella sudetta Terra di Palombara per li continui miracoli, e gratie, che riceuono i Paesi circonnicini. Veniùano in fine 16. Fratelli tra Ossiciali, e Principali di detta Terra, e caminauano in mezzo alla Compagnia 12. Fratelli, che saccuano l'ossicio di Mazzieri, sci trà gli Huomini, & altretanti trà le Donne tutte persone Vecchie; e rutti questi poi obbediuano al signor Dottor Giacinto Ghetti Auditore della sudetta Terra, il quale, oltrell'hauer disposto quanto si è detto di sopra, donò in questa occasione alla sudetra Imagine Santissima della Vergine vna ricca veste di domasso bianco trinata d'oro di molto valore; su incontrata, & alloggiata, da questa del Consalone, e nel venir, che sece, visitò la Chiefa di San Siluestro delle Moniche.

La Compagnia deli Santissimo Sacramento di Baschi Capoteuerina Terra di Monsignor Camillo de' Massimi vestita di bianco, con mozzette di corame di simil colore, numerosa di Donne, la prima fila portaua vna Croce di colornero, e tutte vestiuano come i Fratelli di sacchi, e nozzette di corame bianchi, che su incontrata, & alloggiata

da questa della Santissima Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità pellegrini nu. 504. Donne 306.

SABBATÓ 8. Fù festa alla Chiesa di S.Brigida, & à S. Luigi de Francesi per la Sacra.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia dei Santissimo Crocissis dell'Anguillara vestita di bianco, auanti à lo stendardo andauano quattro trombetti, e nel sine de Fratelli molte coppie de' Padri Zoccolanti; numerosa di Donne, la prima fila vestiua di rocchetti bianchi, e quella nel mezzo portana vna Croce inargentata, e l'a'tre doi vna torcia accesa in mano, & ad ogni dieci coppie veniua vn'altra vestita di sacco con mazzetta inargentata in mano, e nell'vitimo chiudeuano altre tre coppie vestite di rocchetti bianchi.

La Compagnia del Confalone di Carbognano vessita di bianco numerosa di Donne, la prima sila pottaua via Croce indorata neglic stremi di color di noce, che surono incontrate, & alloggiate da questa del Consalone.

Nella Chiefa del Giesù fù festa per l'ottaua del B. Francesco Borgia, che si chiuse con superbissime musiche, & apparati à spese dell'Eccellentissimo Sig. Duca dell Infantado Ambasciator Cattolico, che vosse egli in questo anno celebrarla.

L'Eminentissimo Sig. Card. d'Este si trasserì à Perugia per iui visitare

l'Infanta Maria di Sauoia sua Zia, che vi si ritrouaua alquanto indisposta.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

450 Donne 253.

In questa sertimana prese il possifo della sua carica di Comendatore di S.Spirito in Sassia conseritagli da Sua santità in vece del desonto Môsign. Vaio, Mons, Girolamo Lanunio Presato della Signatura di Gratia.

Il Prencipe Zamoschi Polacco, che li mesi passati si trasseri di quà à Venetia per alcuni suoi assari, ritornò quà in Roma, per dimorarni tut-

to quest'Anno Santo.

Parti di qua in visita della Santa Casa di Loreto il Sig. Gio. Battista Costaguti Fratello dell'Eminentissimo di questo cognome Legato d'Vrbino.

L'Eminentissimo Sig. Card. Gio. Giacomo Panziroli su da Sua Santità provisto d'800. scudi d'entrata sopra il Vescou ato di Pistoia conse-

rito à Monsig. Nerli Fiorentino.

Parti per la Residenza del suo Vescouato di Grosseto Monsig. Gori.

DOMENICA 9. La Compagnia del Santissimo Saluatore nella Minerua diede la dote à molte pouere Zitelle, come fece anco la Natione Spagnola in S. Giacomo in Piazza Nauona.

Nella Chiesa di S. Francesco surono la mattina esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore .

Nella Chiefa di S. Caterina di Siena in Montemagnanapoli l'Eminen tissimo Sig. Card. Panzirola consacrò li Monsignori Bianditio Vescouo d'Ombriatico in Regno, Gerino Vescouo di Volterra in Toscana, e. Lolli Consessore di Sua Santità Vescouo di Cirene in partibus Insidelium.

Fù in questa mattina parimente dichiarato da Sua Santità per nuouo Gouernatore di questa Citta Monsi nor Girolamo Farnele ra tario della Congregatione de Vescoui, e Regolari, e nella vacanzadi detto gouerno esercitarono la giuridittione di quel Tribunale per ordine di Sua Santità li Molto Illustri, & Eccellentissimi Signori doi Locorenenti Gio. Battissa Repucci per lo Ciuile, e per lo Criminale, il Signor Giuliano Laureti con l'assistenza dei Il instrissimo signor Sebastiano Ciucci Fiscale di Roma.

La Compagnia delle Stimmate di Fiorenza accompagnata da quefia di Roma di fini i nome nel partir che fèce in questa mattina per la volta della sua Città si portò à visitare questa Chiesa di S. Gio, de Fiorentini in strada Giulia come Nationale.

Andarono in visita delle Chiefe.

La Compagnia di Baschi Capoteuerina.

La Compagnia della Madonna della Pieta di Fondi in Regno, il

Santissimo Crocissso della quale libero, come si disse, vna ossessa dal Demonio nella Chiesa di S. Gio. Laterano, accompagnate da questa della Trinità

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Venaria.

La Compagnia del Confalone di Palombara accompagnata da questa di fimil nome, à tutre le forelle della quale finita la Cena all'Oral torio del Confalone la Sig. D. Camilla Sauelli diftribuì vna corona cò medaglie, abbracciandole, e baciandole con molto affetto, e carità dimoltrando con questo atto quanto vaglia, e possa la Pietà in vn cuore veramente Romano; e l'Eccellentis, Sig Prencipe Borghese per tutte le tre sere, ch'alloggi o nell'Hospitio del Confalone, la prouide di molte robbe mangiatiue, e d'altri nobilissimi regali, come vna delle più grosfe, e belle Terre, che Sua Eccellenza possiede.

Il doppo pranzo da porta Angelica entrò la Compagnia del Santisfimo Sacramento della Terra di S.Chirico dello stato di Siena vestita di turchino con mozzetta di corame nero, che su incontrata, & allog-

giata da questa di simil nome di S. Pietro,

Dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Castiglion Foscoli del territorio di Perugia vestita di bianco, con mozzetta, chi di corame, chi di tela rossa, numerosa di Donne con le mozzette del medesimo colore, ch'andò di lungo senz'altro incontro ad alloggiare all'Hospitio

della Santissima Trinità.

La Compagnia del Giesù detta della Trinità della Cirtà di Viterbo veltita di rosso con mozzetta di corame del medessimo colore, porti in vece di Stennardo vin nome di Giesù sopra vin hasta soderata di vetti to rosso, numerosa di Donne, la prima fila delle quali portaua vina Croce di color nero in mezzo à quattro altre con torcie accese in mano, che tutre vestiuano come i Fratelli di sacchi rossi, e di mozzette del medesimo colore: su incontrata, & alloggiata da questa della Santissima Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

LVNEDI 10. Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Santissimo Crocifisto dell'Anguillara.

La Compagnia del Confalone di Carbognano accompagnate da quelta del Confalone di Roma.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Castiglion Foscoli accompagnata d'alcuni fratelli diquesta della Santissima Trinità.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Pitigliano vestita di rosso con mozzette parte di corame, e parte di tela nera, con quat-

g tro

tro Padri de' Santi Apostoli, e buon numero di Preti con mozzette di corame nero; su numerosissima di Donne, le due prime fila portauano quattro torcie accese, che saccuano honoranza alla terza, che portaua vi Crocississo d'argento sopra vi hasta dipinta di rosso, vestiuano tutte come i fratelli di sacchi rossi, e mozzette nere; doppo le quali segui buon numero d'huomini, e Donne à tre per tre, ch'erano della medesima Compagnia, mà si trouauano sprouisti di sacchi.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Triuignano vestita di rosso, auanti à lo stennardo andauano tre Trombetti del Sig. Duca di Bracciano, come sua Terra, su numerosa di Donne la prima fila portana vn bel Crocissio inargentato con vn vago splendore intorno, com-

doi Donne auanti con torcie accese in mano.

La Compagnia della Santissima Trinità di Cassiglion Fiorentino veflita di saccho, e mozzetta di corame rossi con doi vaghi lanternoni satti à gussa d'Aquile, e commessioni il talco in vece del cristallo, cheresero di notte va bell'essetto, con poche Donne, ma vestite tutte come i Fratelli, surono tutte queste tre sopradette incontrate, & alloggiate da questa della Trinità.

La Compagnia della Morte di Ciuitella d'Oruieto vestita di saccho nero, e mozzetta del medessimo colore, numerosa di Donne, la prima fila portaua vn Crocissso in argentato con vno splendore in mezzo ad otto altre Donne con torcie accese in mano, che suincontrata, & al-

loggiata da questa di simil nome di Roma.

In questa sera l'Eminentissimo Sig. Cardinal d'Este ritornò da Perugia trasseritouis, come si disse Sabbato passato, per la visita dell'Infanta Marja di Sauosa.

Giunse ancora quà da Milano il Sig. D. Gasparo Caimo spedito da.

quella Città per suo Ambasciatore al Pontefice .

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegtini nu. 622. Donne 424.

MARTEDI 11. Nella Chiefa di S. Maria della Scala furono la mat-

zina esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Andò in visita delle Chiese la Compagnia del Santissimo Sacramentodi S. Chirico del Territorio di Siena accompagnata da questa di simil nome di S. Pietro.

Dalla porta del Popolo il doppo pranzo entrarono. La Compagnia, del Confalone di Baffanello veftita di bianco numerofa di Donne, quella nel mezzo della prima fila veftiua di rocchetto bianco, e portanz vna Croce, con doi fratelli auanti con torcie accefe in mano.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Scrosano vestita di biato, auantial Crocifisso andauano sei Fratelli, che si batteuano, numerosa di Donne, la prima fila vestiua di rocchetti bianchi con cappelli di padi paglia foderati di taffetà nero, con spennacchini, e quella nel mezzo portaua vna Croce satta a guisa di questo segno del Consalone inargentata, e rossa con doi altre Donne auanti con torcie accese in mano, e nel fine di esse veniuano tre altre vestire parimente come le primedi rocchetti bianchi, con mazze inargentate in mano, che surono incontrate, & alloggiate da questa del Consalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

622.Donne 324.

MERCORDI 12. In quelta mattina Monsig. Farnese nuouo Gouernator di Roma si trasseri à baciare il piede à sua Santità, dalla qualericeu è il bassone del commando, e successi uamente prese il possesso del fuo gouerno di Roma.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Giesù detta della Trinità di Viterbo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Pitigliano. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Triuignano.

La Compagnia della Santissima Trinità di Castiglion Fiorentino accompagnate da questa della Trinità.

La Compagnia della Morte di Ciuitella d'Ornieto accompagnata.

da questa di simil nome di Roma.

Il doppo pranzo Sua Santirà allettata dal bel tempo si compiacque accompagnata da numeroso corteggio di Prelati, e di Nobiltà in carrozza à sei di visitare le Chiese di S. Sebastiano, e di S. Paolo suori delle mura.

Entrò dalla Porta del Popolo la Compagnia dis. Orfola della Città di Viterbo vestita di sacco di tela bianca con mozzetta di corameroso, col segno di sant Orsola d'argento, cappello dietro le spalle, berrettino di scamoscio nero in testa, e scarpe bianche, numerosa di Donne, che tutte vestiuano della medesima maniera de' Fratelli, la prima fila portaua vna bandiera di tassetà rosso con Santa Orsola dipinta, conquattro Donne auanti con torcie accese in mano, à andauano conquest'ordine, ch' vna coppia d'esse portaua torcie, el'altra bordoni dipinti di rosso, è inargentati nelle cime, che su inacontrata, à alloggiata da questa della Trinità, e nel passar che scela sudetta Compagnia per la Piazza del Popolo alla volta del Corso, la Chiesa di S. Orsola, e Caterina, quale per non essere stata auuisata tempo non la potè risceuere come à lei aggregata, le fece honore di sempre sonar le Campane.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

444. Donne 220.

GIOVEDI 13. Nella Chiefa di S. Maria in Trasteuere surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Gg 2 An236

Andarono in visita delle Chiese ...

La Compagnia del Confalone di Bassanello.

Del Santiffimo Sacramento di Scrosano, accompagnate da questa del Confalone di Roma.

La Compagnia di S. Orfola di Viterbo accompagnata da questa della Trinità.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Nome di Dio di Barbarano terra di questo Incli-

to Popolo Romano vestita di nero.

La Compagnia della Disciplina pur diBarbarano vestira di bianco tutte queste doi in vn corpo l'vno dietro all'altra, che la prima sù incontrata da alcuni Signori Officiali di questa Compagnia del nome di Dio nella Minerua, e da' Padri Domenicani con la lor banda di Croce, e le seconda fù fauorita dal Capitolo di S. Gio. Laterano à cui è aggregata, il quale le madò incontro li fuoi Cofaloni col campanello auanti, e le doi Croci di Metallo di Costantino; e tutte le Donne si della prima, come di quelta seconda Compagnia andauano tutte in vn corpo in fila à due per due, e la prima di esse vestiua di rocchetto bianco con. mazza inargentata in mano, doppo queste tre fanciulle, e quella nel mezzo portaua vna Croce con vna ghirlanda di fiori finti, e per conoscer le sorelle d'vna Compagnia dall'altra furono poste nel fine di quelle della prima tre Vedoue con mazze inargentate in mano, doppo le quali feguinano quelle della feconda Compagnia della Disciplina; tutte queste doi Compagnie sopradette surono accommodate di 300. letti da S. Giacomo de gl'Incurabili, ma fecero alto alla Minerua, ouc furono riceunte tutte doi indiferentemente in quella forma, che fù ricenuta l'altra del Nome di Dio della Tolfa sotto li 24. Settembre, e su ognuno di queste regalaro d'vna Medaglia benedetta dalla Compagnia 

La Compagnia della Madonna del Suffraggio di Vitorchiano Terra, medefimamente dell'Inclito Popolo Romano verbira di bianco conmozzetta di corame nero, auanti allo stendardo andauano quattro Trombetti del Popolo, e 12. suoi sedeli auanti al Christo con torcie accese in mano, numerosa di Donne, le prime quattro andauano in sila, e portauano torcie accese in mano, che faccuano honoranza ad vn'altra, che portaua vn picciolo stendardo con l'Imagine della B. Vergine, en doppo quasi nel mezzo di esse veniuano quattro altre Donne vestite di rocchetti bianchi con mazze in mano, cappelli in testa, che precedeuano à tre altre, doi, che portauano torcie accese in mano, & vna nel mezzo, che portaua vna Croce di color nero col motto. In boe signo vinces: E tutte vestiuano, come i Fratelli sudetti, che su inconfigno vinces:

trata, & alloggiata da questa del Suffraggio di Roma.

Allog-

Alloggiar ono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

223. Donne 60.

VENERDI 14. Il doppo pranzo entrarono dalla Porta del Popolo. La Compagnia di S. Agoltino della Città d'Oruieto vestita di bianco co con mozzetta di saia nera, cintura di detto Santo, e cappello die tro le spalle, portò doi stendardi; auanti al primo andauano tre infembianza di Forieri vestiti di lunghe tabanelle spartite, con siuali, e speroni, & vna trombetta alla medesima soggia, il secodo stendardo era satto à bandiera di color rosso coll'Imagine di detto Sato vestito da Vesto un atto d'orare, & ad ogni noue coppie di essi andaua vn Fratello in mezzo con bordone in mano, numerosa di Donne, che vestiuano tutte della medesima soggia de' Fratelli, con cappelli dietro le spalle, e la prima di este portaua vna Croce in mezzo à doi con torcie accese in mano, su incontrata, & alloggiata da questa della Madonna del Sussiraggio.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Nettuno vestita di bi dco, con vn Trombetta auanti à lo stendardo vestito di sacco, portò vn'Imagine molto deuota della B. Vergine sedente col Bambino in brac cio di rilieno adornata di ricchissime gioie, e diamanti dell'Eccellentissima Signora Prencipessa di Rossano D. Olimpia Aldobrandini, sotto vna vaga cuppoletta indorata, & arricchita di molti vasi d'argento con fiori finti, soltenuta da quatto vaghe colonne scannellate, & indorate, che posauano soura la sua base, intorno alla quale erano molti vasi d'argento con fiori finti, e candelieri della medesima materia co candele accese, e sù portata sopra vn thalamo in mezzo à 12. fiaccole indorate coll'haste inargentate: numerosa di Donne; la prima portaua vna Croce : e quasi tutte , suor che le Vedoue , che vestinano di color pauonazzo, comparuero vestite di rosso alla lor foggia bizzarra., ch e non m'estenderò di nouo à repilogarla, hauendone io gi à fatto la. descrittione nella giornata delli 4. del presente coll'occasione dell'entrata, che fece la Compagnia della Madonna del Carmine della fudetta terra di Nettuno, e doppo esser giunte alla Chiesa di S. Lucia in. banchi lor Matrice, per condursi poi di là all'Hospitio nell'Oratorio del Confalone, portarono quasi tutte grossi cerij accesi in mano, cheresero vna bellissima vista.

La Compagnia di S. Antonio Abbate di Calui vestita di bianco con quattro trombetti del Pepolo Romano auanti à lo stendardo, numerosa di Donne, le prime doi fila pottauano torcie accese, che saccuano honoranza ad vna Croce, portata da vn'altrain mezzo à molte. Putte vestite da Angeli, e fra le fila di esse sino alle fino andauano molte altre Fanciulle vestite da diuesse Sate in numero di 28, surono quesse doi incontrate, & alloggiate da questa del Consalone.

Fà

Fù in Campo Vaccino, oue fece massa in questa mattina, incontrata, & riceuura da alcuni di questi fratelli della Trinità la Compagnia del Sacramento di Saluaterra de Signori Colonnesi vestita di bianco, con molte Donne, la prima fila delle quali portaua vn picciolo Crocifisso, ch'andò ad alloggiare all'Hospitio della sudetta Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

342. Donne 194.

SABBATO 15. Nella Chiefa della Madonna della Scala su da quei Padri Carmelitani scalzi celebrata la sessa della lor sondarrice S. Teresia, oue stette esposso tutto il giorno il piede di detta Santa.

Nella Chiefa di Santa Maria dell'Oratione della Compagnia della.

Morte furono esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore.

In questa mattina l'Eccellentissimo Signor Duca dell'Infantado Ambasciator Cattolico introdusse il Sig. D. Gasparo Caimo Ambasciator della Città di Milano alla prima Audienza di Sua Santità, alla qualedoppo hauerle baciato i piedi presentò le sue lettere credentiali, & espose la sua Ambasciata con molto gusto di Sua Beatitudine.

Molti de' più principali Fratelli, e Sorelle della Compagnia Forastiera di S. Orsola di Viterbo venuta vitimamente Mercordi 11 del presente furono à visitate la Chiesa delle SS. Orsola, e Caterina sù la Piazza del Popolo à cui è aggregata la sopradetta Compagnia di Viterbo, doue sti stato loro grandissimo honore, essentia codiuesti tiri di mortaletti accolti nella sopradetta Chiesa, che sù tutta apparata, à suono d'instrumenti, & à voci di bonissimi Musici, e regalati da' Signori France-sco Bolognetti, Giacomo Berti, Domenico Guidarelli Gnardiani, e a Francesco Antonio de' Rossi Camerlengo di questa Compagnia di Roma di 200, libretti in vn bacile d'argento della Vita di detta Santa. Orsola.

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia del Nome di Dio.

La Compagnia della Disciplina pur di Barbarano questa accompagnata da alcuni Deputati dal Capitolo di S. Gio. Laterano con ilor Pa diglioni, Campanello, e Croci di Costantino, e quella da alcuni Deputati della Compagnia del Santissimo Nome di Dio nella Minerua, e da' Padri Domenicani.

La Compagnia del Suffraggio di Vitorchiano accompagnata da que-

sta di simil nome.

Nella Chiefa d'Araceli stette in questa mattina esposto il cadauere, del Sig. Lorenzo Mancini Nobile Romano, e Cognato dell'Eminentis. Sig. Card. Giulio Mazzarino, à cui furono celebrate pomposissime cefequie, per la morte del quale vacò la carica d'vno de' Mastri di strada di questa Città.

En-

Entrò dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Crocissio della Città di Viterbo vestita di nero, con mozzetta, berettino di samoscio nero, e cappello
dietro alle spalle, numerosa di Donne; le prime doi coppie erano di
quattro Donne l'vna con torcie accese in mano, che saccuano honoranza ad vna, che portana in mezzo à doi altre vn Crocissio, e tuttevestiuano, come i Fratelli di sacco, e mozzetta nera, che su incontrata, & alloggiata da questa di simil nome in S. Marcello, à speseper tre sere continue, eccetto pane, e vino, dell'Eccellentiss. Sig. Duca di Sermoneta.

Fù in Campo Vaccino, oue in questa mattina sece massa, incontrata da quattro Fratelli in sacco di questa Compagnia della Santissima Trinità la Compagnia del Santissimo Sacramento di Roccaguglielma in. Regno vestita di bianco, con molte Donne appresso, ch'andò ad alloggiare all'Hospitio di questa sudetta Compagnia della Trinità.

In questa sera rese lo spirito al Creatore il Sig. Giuseppe Mancinelli

Auditore dell'Eccellenrifs, Sig. Prencipe Borghefe.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità pellegrini nu.

475. Donne 280.

Ritornò quà da Spagna Monfig. Cafale Cameriere d'Honore di Sua... Santità, che fii spedito à portat la berretta rossa al nouello Cardin. D. Antonio d'Aragona, dal quale si regalato di mille doble, e d'un seruitio d'argentaria, e dal Rè Cattolico d'una annua pensione in Roma di 300. sudi.

Il Chiericato di Camera vacato vltimamente per la promotione al Cardinalato dell'Eminentissimo Sig. Card. Pamphilio su da Sua Santità conserito per lo solito prezzo di 36 mila scudi d'oro al Sig. D. Carlo

Pio Ferrarese.

La carica di Segretario della Congregatione de' Vescoui, e Regolari, ch'esercitaua Monsignor Girolamo Farnese creato, come si è detto, Gouernator di Roma, si da Sua Santità conserita al suo Nepote Monsig. Mario Albritio allhora Gouernatore della Città d'Ancona.

L'Abbatia di S. Nicolò di Bari su da Sua Santità conferita all'Emi-

nentiffimo Sig. Card Pamphilio.

DOMENICA 16. Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Agostino d'Oruieto accompagnata da questadella Madonna del Suffraggio.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Nettuno.

La Compagnia di S. Antonio Abbate di Calui accompagnata da questa del Confatone.

La Compagnia del Crocifilo di Viterbo accompagnata da questa

disimil nome in S. Marcello.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Saluaterra.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Roccaguglielma accompagnate da alcuni di questi Fratelli, e Mandatarij della Santissi-

ma Trinità .

Et vna Compagnia di 50, in 60. Ragazzi della Parrocchia di S. Andrea delle Fratte vestita di sacchi bianchi col loro stendardo, e lanterno ni, Crocifisso, & il Prete nel fine, quali per gusto loro si voirono, e vossero andare alle Chiese aiutati, e guidati da vn tal Messer Pietro Paolo Bocci Calzolaio, che ne su Capoprocessione, e n'ottenne licenza da Monsignor Vicegerente, e si portò con essi anco il giorno doppo pranzo insieme con le sopradette Compagnie alla Benedittione di Sua Santità, che su vna cosa veramente notabile il veder quei Putti andar in sila con gran deuotione, & alcuni d'essi fare i Mazzieri, e gridare alto, e basso, e far puntualmente tutte le cose, che si fanno da queste di Roma, e dall'altre Compagnie forassiere, nel portarsi processionalmente in visita delle Chiese.

L'Eminentissimo Sig. Card. Caraffa nella Capella Paolina à S. Maria Maggiore sece la cerimonia di consecrat Monsig. Sanselice Arciuesco-

uo di Cosenza.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Carità di Sermoneta vestita di nero senza

stendardo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento pur di Sermoneta vestita di turchino, fauorita da Padri di S. Francesco à Ripa, con la lor banda de Croce, e le Donne sì della prima, come di questa seconda Compagnia andauano doppo i Fratelli, e le prime tre coppie di esse portauano torcie accese in mano honorando vna Croce, ch'era portata da vna in mezzo à doi altre, che surono incontrate dal solito Deputato di questa del Santissimo Sacramenro nella Minerua col suo Padiglione, quat-

tro torcieri, e quattro Mandatarij.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Flano del Prencipe Ludouisio vestita di turchino con cinque Sonatori di Pisseri auanti a lo stendardo vestiti come i Fratelli, & auanti al Christo andauano quat tro Paggi del sudetto Eccellentis imo Prencipe vestiti di sacco turchino con torcie accese in mano, susaurita da' Padri'di S. Pietro Montorio co. la lor banda de Croce, doppo i quali vesiva ii Clero colla sua Croce d'argento sopra vn'hasta inargentata; numerosa di Donne, la prima fila delle quali era composta di quattro, che saceano honoranza ad vna Croce di color turchino portata da vna tra sila, che su incontrata, & alloggiata da questa di S. Rocco, e la sera mentre cenava nell'Hospitio, su fauorita dalla presenza del sudetto Sig. Prencipe Ludouisso, il quale nel partir, che sece, molti di quei della Compagnia fora-

forastiera suoi Vassalli volendogli fare honore s'alzarono da sedere gri-

dando viua, viua il Prencipe Ludouisio.

La Compagnia della Morte di Capranica vestita di nero con quattro trombetti auanti à lo stendardo, portò vna Croce co' sagelli, Lancia, Sponga, e corona di spine, auanti alla quale andauano quattro Stafferi di Casa Nari, come anco auanti al Christo quattro Paggi dell'istessa Casa vestiti di nero con torcie accese in mano, numerosa di Donne, la prima fila vestita di sacco nero portò vna Croce, e nel siue veniua. Monsig. Bartolomeo Vannini, che sù incontrata, & alloggiata da questa della Morte.

La Compagnia della Santissima Trinità d'Aspelio vestita di rosso, con alquante Donne, che per esser voluta entrare molto à buon'hora non hebbe incontro veruno, & andò senza stendardo, e Crocissiso

ad alloggiare alla Trinità.

Dalla Porta di S. Gio, entrò la Compagnia del Rosario di Roccaeuandro in Regno vestita di bianco con il Clero, che portò vn Crocifisto di argento molto antico, e diuoto, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo à doi altre portaua vn Crocifisto, che senz'altro incontro andò di lungo ad alloggiare alla Trinità.

Da porta Angelica. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Monterosi vestita di rosso con poche Donne, ma vestite tutte come i Fratelli; le prime doi coppie di esse portauano torcie accese in mano, che saccuano honeranza ad vn Crocissiso inargentato portato da vn'al

tra di loro, che fù incontrata, & alloggiata da questa del Santissimo Sacramento di S. Pietro.

Sua Beatitudine dal suo Palazzo nel Quirinale si trasseri in carrozza inseme con gl'Eminentissimi Panzirola, e Pamphilio à visitare la Basilica di S. Pietro, accompagnata da Prelati della Corte, e da molta Nobiltà, e Caualieri Romani à Cauallo, e con questa occasione vidde vn. modello satto in vn de' Pilastri di quella Basilica simigliante al marmo bianco venato, che rendeua vna vaga vista, che perciò Sua Santità essendo piaciuto il diegno ordinò, che s'incamisciassero di quel marmo quanto prima tutti quei pilastri delle Capelle satte, come si accennò nel principio di quest'opera da Sua Beatitudine così superbamente adornare.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

537 Donne 279.

LVNEDI 17. Nella Chiesa di S. Luca in Santa Martina furono espo-

ste le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Tenne Sua Santità Conciltoro al Quirinale, nel quale doppo l'audienze date a' Signori Cardinali l'Eminentissimo Ginnetti propose la Chiesa Brixinense, il Signor Cardin. Carpegna quella di Bobio in

Hh

Lom-

Lombardia, il Sig. Cardinal Cesis quella di Cesalù in Sicilia, il Signor Cardinal Colonna la Chiesa Agren in Hongaria, il Sig. Cardinal Raggi quella di Castelloaneto in Regno, & il Signor Cardinal d'Este vn' Abbazia in Francia, & in fine la Santità Sua sece la cerimonia d'aprire la bocca all'Eminentissimo Pamphilio, al quale sù dato il titolo di San Pietro Montorio.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

440 Donne 177.

MARTEDI 18. Giorno di S. Luca Euangelista, che però in S. Eustachio sù questa mattina recitata vna dotta, & erudita Oratione per lo rinouamento dello Studio Romano dal Sig. Gio. Batt. Negroni Corso vn de'più celebri Accademici Humorissi, oue interuennero tutti i Lettori della Sapienza, e si lesse il Ruolo di essi dal Sig. Gio. Cruciani Bidello Puntatore.

Nella Chiesa d'Araceli i Signori Capitolini secero cantare vna messa solenne, alla quale interuennero il Magistrato Romano, e gl'Officiali

di Campidoglio .

Fù festa de Signori Pittori alla hiesa di Santa Mar tina in Campouaccino.

Andarono in visita delle Chiese .

La Compagnia della Carità di Sermoneta .

La Compagnia del Santissimo Sacramento pur di Sermoneta accopagnate dal solito Deputato di questa del Santissimo Sacramento della Minerua co'suoi quattro candelieri, e padiglione, e quattro Mandatarij.

La Compagnia del Santiffimo Sacrament o di Fiano accompagnata

da questa di S. Rocco.

La Compagnia della Morte di Capranica accompagnata da questa di Roma di fimil nome.

La Compagnia del Rosario di Roccaeuandro accompagnata da vn

Mandatario della Trinità.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Monterosi accompagnata da questa di simil nome di S. Pietro.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Confalone di Gioue vestita di bianco con mozzetta, e berrettino in testa di corame nero, cappello dietro le spalle, fauorita da' Padri di S. Francesco à Ripa, ch'andauano auanti al Christo con la lor banda di Croce, numerosa di Donne, le prime doi coppie portauano torcie accese in mano, e la terza vna Croce indorata ne gl'estremi.

La Compagnia del Rofario di Corciano vestita di bianco, numerosa di Donne, che surono inc ontrate, & alloggiate da questa del Cósalone.

La

La Compagnia di S. Rocco di Viterbo vestita di verde con mozzetta di corame nero orlata di passamano verde col segno d'argento massiccio, berettino in testa di corame nero, e cappello dierto le spalle, e tutti gl'huomini con stiualetti di corame nero, con corone, in mano la maggior parte verdi, con bordoni inargentati dalla metà in sù, e dall'altra di color verde tutti con torcie accese in mano, portò doi belliss. lanternoni d'argento massiccio, con l'haste soderate di velluto piano verde, come erano ancora alcune mazze de' Signori Officiali di esta, con sopra i segni d'argento massiccio: sù numerosa di Dòne, la prima fila delle quali era composta di cinque, che quattro portauano torcie in mano, e quella nel mezzo vna Croce di color verde con vn vago splendore inargentato, e tutte le Donne sudette vestiuano ancora esse come i fratelli, e portauano torcie accese in mano.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Santopadre vestita di rosso, enel fine de' Fratelli di essa veniuano quattro con torcie accese in mano, c'haueuano posto in mezzo vn'altro, che portaua vn Crocifisso d'argento indorato molto antico, e deuoto: su numerosa di Donne, la prima coppia delle quali portaua torcie accese in mano, che saceua honoranza ad vn'altra, che haueua vn Crocissso in mezzo à doi
altre con torcie accese in mano, che furono incontrate, & alloggiate
queste doi vitime dalla Compagnia della Trinità.

L'Illustrissima Signora Cassandra Sacchetti partori selicemente vna

figlia semina.

In questa sera i Frati di S. Pietro Montorio secero allegrezza di luminari, e di fuochi per lo possesso preso in questo giorno di quel titolo dall'Eminentiss. Sig Card Pamphilio.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

360.D.90.

MERCORDI 19. Nella Chiesa di Santo Biagio in Montecitorio surono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle quarant'hore.

Andò in visita delle Chiese la Compagnia della Trinità d'Aspello accompagnata da alcuni Deputati in sacco di questa Archiconfraternità di simil nome.

Il doppo pranzo entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Rofario di Gallicano vestita di nero con doi stendardi vno a bandiera, e l'altro inhaste, & auanti à questo andauano tre Trombetti, & al Crocissio sei Paggi senza cappe con torcie accele, in mano dell'Eccellentis. Prencipe di detta Terra: su fauorita da Padri de Santi Apostoli, e di S. Domenico, ch'andauano doppo il Christo, unerosa di Done la prima coppia portaua ma zze in mano, la secoda Hh 2 tor-

Marrian Google

DIARIO DELL'

torcic accese, che saccua honoranza ad vna Croce inargentata colla Lancia, Flagelli, e Spóga portata da vna in mezzo à doi altre, su incontrata, & alloggiata da questa del Santissimo Crocisso in San Mar-

cello.

La Compagnia del Consalone di Bassiano vestita dibianco, col Clero di essa Terra con la sua Croce d'argento massiccio sopra vu'hasta inargentata in mezzo à doi Cherici con torcie accese in mano, portò vua bella, è deuota Imagine del Saluatore, che teneua vu libro aperto in mano sotto à vua vaga cuppoletta dipinta a turchino, & in alcune parti indorata portata sopra vu thalamo, nanti alla quale andauano doi sila di fratelli à quattro per quattro con torcie accese in mano in mezzo à dodici saccole, numerosa di Donne, le prime quattro portauano torcie accese in mano, sacendo honoranza ad vua Croce tutta inargentata, che seguiua portata da vu'altra sorella, che su incontrata, & alloggiata da questa del Consalone.

La Compagnia del Santissimo Sacramento dell'Isola di Sora vessita di turchino con quattro trombetti auanti à lo stendardo, numerofa di Donne, e la prima di esse in mezzo à quattro altre con torcie-

accese in mano portana vn Crocifisso.

La Compagnia di S. Leonardo di Viterbo vestita di rosso, con mozzetta di corame nero, & tutti i Fratelli con torcie accese in mano; & i Signori Ossiciali di essa portanano sopra le lor mazze l'Imagine di detto Santo dentro à vu giro tutto d'argento massicio, numerosa di Donne vestite tutte alla maniera medesima de' Fratelli con candele accese nelle mani; la prima fila di esse a composta di tre, e quella nel mezzo portana vua Croce dipinta di rosso, e l'altre candele accese, che su incontrata, & alloggiata da questa della Trinità.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Mazzano vestita di nero, numerosa di Donne, la prima fila delle quali portana vna Croce dipinta di nero con vn splendore indorato, che su incontrata da alcuni Deputati in cappa di questa Compagnia della Misericordia, dalla quale

furono alloggiati gli Huomini foli.

Alloggiatono nell'Hospedale della Santifima Trinità Pellegrini nu. 336. Denne 292.

GIOVEDI 20. Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Confalone di Gione . La Compagnia del Rosario di Corciano.

La Compagnia del Confalone di Bassiano accompagnate da questa del Confalone.

La Compagnia di S. Rocco di Viterbo.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Santopadre.

La

La Compagnia di S. Leonardo di Viterbo accompagnata da que liadella Trinità.

La Compagnia della Santissima Trinità di Anuersa in Regno, ch'entrò dalla porta di S. Gio. in questa medesma mattina, & andò di subito à far le Chiese accompagnata da alcuni Fratelli della Trinità, vestita di bianco, che portò vn Crocissso di argento molto deuoto, & antico, e la sera andò ad alloggiare alla Trinità.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Mazzano accompagnata da alcuni Deputati di quella Compagnia della Miscricordia della Natio-

ne Fiorentina.

Il doppo pranzo, oltre à quella, che si è detta d'Anuersa, ch'entrò

in quelta mattina, entrarono dalla porta di S. Giouanni.

La Compagnia della Charita d'Itri in Regno vestita di bianco conpoche Donne la prima fila portana vn Crocifisto in mezzo a doi con-

candele accese in mano.

14 Compagnia del Rofatio di Schiaue in Regno Terra del Ducadi Sora vestita di bianco con poche Donne, la prima fila era composta di tre vestite di nero, e quella nel mezzo portana un Crocissifio, e l'altre doi candele accese in mezzo, ch'andarono di lungo senza hauere hauto altro incontro ad alloggiare alla Trinità.

Dalla porta del Popolo la Compagnia del Carmine di Montefiafcone vestita di lionato con mozzetta di tela bianca, numerosa di Donne, le prime doi con torcie accese in mano, e la seconda sila vna Croce co vn vago splendore indorato, e tutte portavano mozzette di tela bianca, e buona parte cappelli in testa, ch'andò anche questa di longo sen-

za altro incontro ad alloggiare alla Trinità.

La Compagnia della Morte della Città di Capua Vessita di nero, portò vn stendardo à bandiera, con poche Donne, & vn gran numero di Fratelli senza sacco: su incontrata, & alloggiata da questa di simil

nome di Roma.

La Compagnia della Morte di Montealcino dello stato di Siena vefitta di bianco con mozzetta di corame nero con poche Donne, la, prima fila era composta di tre, e quella nel mezzo portana vna Crocc, el'altre doi torcie accese in mano incontrata, & alloggiata da questa

di S. Caterina della Natione Sanese.

La Compagnia di S. Maria Maddalena di Viterbo vestita di bianco con mozzetta di tela, e cordone di color lionato, berettino nero intesta, frusta alla cintura, cappello dietro dele spalle, scalza colle scarpe all'Apostolica, e tutti i Fratelli con torcie accese in mano, non portò stennardo, ma vn tronco di Croce molto grande dipinto di lionato, conquattro cordoni dalle braccia d'esso tenuti da quattro Fratelli, e vedeu asi in esso scritto da vna parte à lettere d'oro. Per Crucem libe-

ri, dall'altra. Per Lignum Serui, numerosa di Donne, le prime trein vna fila portauano torcie accese in mano che faceuano honoranza, ad vn Crocifiso portato da vna in mezzo à doi altre, e tutte vestinano alla soggia medessima de' Fratelli, se non che non erano scalze, e portauano scarpe bianche, e candele accese in mano, incontrata, & alloggiata dalla Compagnia del Carmine in Trasseuere.

Nel visitar che sece la Chiesa di S. Orsola al Popolo l'Eminentissimo Signor Cardinal Pamphilio per esser il primo Vespro della Vigilia di detta Santa, la Compagnia del nome di questa, sparò molti tiri di mortaletti in honore dell'Eminentissimo Sighor Cardinal su-

detto.

Fù in questa sera incominciata vna nuoua Accademia intitolata la Veglia, perchè si doneua sar di notte nel Palazzo dell'Eccellentissimo Signor Ambasciator di Venetia, che poi si seguitò di sare ogni Giouedià sera in quest'anno, e fra i più eruditi ingegni di questo secolo, che maggiormente la frequentassero surono i seguenti.

Illustrissimo Signor Conte Alberto Caprara Illustrissimo Sig. Conte Carlo Ben-

tinogli.

Illustris. Sig. Conte Camillo Ca-

randino.
Illustriss. Sig. Côte Francesco Ma-

ria Santinelli .

Illustris, Sig.Gio. Rinaldo Monaldeschi.

Illustris. Sig. Girolamo Panesio. Illustris. Sig. Conte Ludouico San-

tinelli.
Illustrifs. Sig. Marchele Scipione
Santacroce.

Padre D. Agostino de' Conti della

I quali con applauso, & ammiratione universale han satto vedere à Popoli stranieri in occasione d'un concosso celebre, quanto questa soura ogn'altra Città meritamente ottiene il vanto di maggioranza, non solamente per la Santità, che spira, mà pet le bone Artise per gli studij delle lettere, delle quali sempre su, e sarà Madre secondissima.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 850. Donne 496.

VENERDI 21. La Cópag, delle SS.Orsola, e Caterina nella sua Chiesa alla

Lengueglia Sommasco. Sig. Agostino Fauoriti. Sig. Alberto Fabri.

Sig. Capitan Domenico Manzini.

Sig. Francesco Saluadori. Sig. Francesco Melosi.

Sig. Gio. Pio .

Sig. Gio. Lotti. Sig.Gio.Batt.Filippo Ghirardelli .

Sig. Ludonico Lepoteo . Sig. Luca Antonio Cafini .

Sig. Marc' Antonio Londedei.

Sig. Pietro Tauani. Sig. Tiberio Cenoli.

Sig. Valerio Inghirami. Sig. Vincenzo Nolfi. ANNO SANTO MDCL.

247

alla Piazza del Popolo per effer la festa di S. Orsola diede alcunedori à poucre Zitelle.

In quella di S. Maria [de' Miracoli furono esposte le solite Orationi'

correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Rosario di Gallicano accompagnata da questa di S. Marcello.

La Compagnia del Santissimo Sacramento dell'Isola di Sora accom-

pagnata da questa della Trinità.

Il doppo pranzo entrò da porta Angelica la Compagnia della Santif fima Trinità di S. Seucrino vestita di rosso, numerosa di Donne, ch'an

dò senza altro incontro ad alloggiare alla Trinità.

Dalla Porta del Popolo la Compagnia di S. Berardo di Teramo Città nel Regno vestita di sacco grosso bianco cinta di corda, con cappuccio in testa, scalza colle scarpe all'Apostolica, portò vn'Imagine della B. Verg, di rilicuo chiamata delle Gratie, colle mani piegate vestita di broccato d'oro rosso con manto turchino merlettato d'oro, & vnacorona in testa sotto vna cuppoletta à soggia di corona, ch'appoggiana sopra quattro vaghe colonne, portata sopra vn Thalamo da sei Fratelli, numerosa di Donne, vestite tutte come i Fratelli, senza però essere scalze, e senza portar cappucci in testa, ma vna corona di spine, onde resero gran deuotione, e compuntione, e le prime doi coppie di esse portanano torcie accese in mano sacendo honoranza ad vn Crocissiso, che su incontrata, & alloggiata da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia del Confalone di Bieda vestita di bianco numerosa, di Donne, la prima fila di esse era composta di cinque, che portauano torcie accese, e la seconda di tre, e quella nel mezzo vestita di rocchetto bianco portaua vna picciola bandiera di tassetta turchino col segno del Confalone, e nel mezzo quasi di tutte le coppie di esse veniua vn'altra vestita parimente di rocchetto bianco con vna Croce dipinta di turchino, e chiudeuano poi nell'vitimo alcune altre coppieus essiti di camici bianchi, che si incontrata, & alloggiata da questa del

Confalone.

Alloggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 121. Donne 26.

SABBATO 22. Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia della Carità d'Itri in Regno.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Schiaue. La Copagnia della Madonna del Carmine di Montesiascone accompagnate da questa della Trinità.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La

La Compagnia della Morte di S. Giustino di Ciuita di Chieti in Regno vestita di nero, con quattro trombetti auanti à lo stennardo, portò va Imagine della Morte di rilicuo sopra va thalamo, c'haueua nella destra va horologio, e nella sinistra vana salce, nella quale era scritto. Non miseretur. Doppo il Christo veniua portata sopra va thalamo va Imagine molto bella della B. Verg. dirilicuo in piedi colle braccia aperte vestita tutta di lutto, con manto di tassetta nero, auanti di cui andauano sei Staffieri con torcie accese in mano di quest' Eccellentissimo Ambasciator Cattolico; su numerosa di Donne, la prima fila delle quali era composta di tre vestite alla medessima soggia de' Fratelli di sacchi neri, e quella nel mezzo portaua va Crocissiso indorato, e l'altre doi torcie accese in mano, e tutte portauano mozzette, chi di corame, chi di tela nera, e doppo seguiuano molte coppie d'altri Fratelli d'essa Compagnia parte vestiti di sacchi parimente neri, e parte nò, che su incontrata, Sa alloggiata da questa della Morte.

La Compagnia del Carmine di Roccasecca vestita di bianco con moz zetta di tela bianca numerosa di Donne, la prima portaua vn Crocissiso in mezzo à doi altre con grossi cerij accesi in mano, e doppo veniuano molte coppie di Fratelli senza sacco della medesima terra, mà tutri

con mozzette, o di corame, o di tela nere.

La Compagnia del Santissimo Sacramento della Città di Sulmona. Prencipato dell'Eccellentissima Casa Borghese vestita di bianco con mozzetta di corame rosso rila di passamano verde con doi stendardi à bandiera vno rosso, l'altro di tassetta turchino sauorita da' Frati di S. Francesco à Ripa con la lorbanda di Croce, c'andauano doppo il Chri sto, & indi appresso veniua il Clero di essa Città con la sua Croce, & hasta d'argento in mezzo à doi con torcie accese in mano; numerosa di Donne, le prime doi fila portauano torcie accese, sacendo honoranza ad vn Crocissiso portato da vn'altra in mezzo à doi con torcie parimente accese in mano, e la maggior parte di esse portaua mozzette della medesima soggia di quelle de Fratelli dette di sopra, che surono incontrate; & alloggiate da questa della Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

841. Donne 452.

Fù in quella fettimana l'officio d'vno de' Mastri di strada vacato vitimamente pe la morte, come si disse del Sig. Lorenzo Mancini nellagiornata de' 15. passato, conferito da Sua Santità all'Illustrissimo Sig.

Giacinto del Bufalo.

Gl'Illustrissimi Signori Caualier Cafarelli, e Mario de' Massimi surono di questi giorni dichiarati dell'Eminentissimo Sig. Cardin. Pamphilio I'vno per suo Mastro di Camera, e l'altro per suo Cauallerizzo Maggiore.

Par-

"Parti di qua in visita della Santa Casa di Loreto l'Eccellentissimo Signor Abbate Masseo Barberino Nepote de Signori Cardinali Francesco, & Antonio di tal cognome.

DOMENICA 23. Nella Chiefa di S. Maria in Vialata furono espo-

ste le solite Orationi correnti delle 40 hore.

Sua Santità il doppo pranzo in carrozza andò in visita delle quattro Bassiche accompagnata dal solito corteggio di Prelati, e Titolati à cauallo.

Andarono in visita delle Chiese .

La Compagnia della Morte di Ciuita di Chieti.

La Compagnia della Morte di Capua accompagnate da questa di fimil nome di Roma.

La Compagnia della Morte di Mont'Alcino accompagnata da que-

sta di S. Caterina della Natione Sanese.

La Compagnia della Maddalena di Viterbo accompagnata da quefta della Madonna del Carmine in Trasteuere.

La Compagnia del Confalone di Bieda accompagnata da questa di

La Compagnia di S. Berardo della Città di Teramo.

La Compagnia della Trinità di S. Seuerino.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Sulmona accompagnate tutte queste tre vitime dalla Compagnia della Trinità, alle quali Sua Beatitudine iscontrandole per la strada di S. Paolo diede loro la benedittione, si che si portarono poi di longo al loro Hospitio, & aquella Madonna così bella, e diuota, che portana la Compagnia di S. Berardo di Teramo, concesse la Santità sua nel medesimo tempo vn'

Induigenza perpetua.

Il doppo pranzo dalla porta del Popolo entrarono. La Compagnia di S. Monica della Città di Teramo vestita di nero con mozzetta di raffectà del medesimo colore, e centura nera di corame, portò vu'lmagine molto diuota della E. Verg. di rilieuo chiamata la Madonna del Soccoso vestita di broccato d'oro turchino, e manto di tassettà del medesimo colore merlettato d'oro, che teneua nelle mani doi cent ure, e su fia fauorità da Padri di S. Agostino con la lor banda di Croce; la prima coppia delle Donne portaua torcie accese in mano sacendo honoranza ad vn Crocissso portavo da vna vestita di sacco bianco in mezzo à doi altre con torcie accese in mano; e tutte l'altre, che seguiuano, haucuano mozzette, o di tassettà, o di ciambellotto stampato nero, e cinture di corame nero; doppo le quali veniuano molte coppie di Fratelli di essa senza sacco, mà con mozzette, e cinture come sopra, che si incontrata dalla Compagnia di s. Trisone in S. Agostino, oue seca alto in questa sera.

Ιi

La Compagnia del Santissimo Crocissio di Montopoli vestita di nero, auanti al Crocissio andauano sei Stassieri dell'Eminentissimo Sign.
Cardinal Barberino come sua Terra, fauorita da' Padri d'Araceli conla lor banda de Croce, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vna Croce dipinta di nero in mezzo d doi altre con torcie accese
in mano, che su incontrata, & alloggiata da questa del Vantissimo Crocississi si S. Marcello.

La Compagnia di S. Gio. Decollato della Fara Abbadia dell'Eminetiflimo Card. Antonio Barberino vestita di nero, auanti al Christo andauano cinque Staffieri del Sig. Card. Barberino, su fu fauorita da' Padri di S. Francesco à Ripa, doppo de' quali veniua il Clero con la sua Croce d'argento sopra vn'hasta inargentata portata da vn Romito in mez 20 à doi altri con rorcie accese in mano vestiti tutti di cotta, e doppo quest' altri doi, mà senza cotte con torcie accese in mano; su incontrata da alcuni Deputati di questa Compagnia della Misericordia della. Natione Fiorentina, dalla quale sù la sera alloggiata.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

796. Donne 394.

LVNEDI 24. Andò in visita delle Chiefe.

La Compagnia di San Giouanni Decollato della Fara acccompagnata da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione-Fiorentina.

Entrò da Porta Angelica.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Turrice in Campagna vestita di bianco con il Clero, che portava la sua Croce d'argento sopra vn'hasta inargentata, e tutti i Fratelli di essa portarono candele accese in mano, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo adoi altre con torcie accese in mano portava vn Crocissso, doppo veninano molte coppie di Fratelli senza sacco, & alcuni con mozzette di corame nero, che su incontrata, & alloggiata da questa del Santissimo Sacramento di San Pietro.

Dalla Porta del Popolo.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Montalto vestita di nero, numerosa di Donne la prima portaua vn Crocissis in mezzo a doi altre con torcie accese, e la maggior parte di esse vestiua come i Fratelli di facchi neri, su incontrata, se alloggiata da questa del Crocissis in San Marcello.

La Compagnia del Suffraggio della Terra di S. Matia Maggiore vicino Capua vestita di bianco con mozzetta di saia scotta nera, & in cinia. a bordoni portaua vn'anima in mezzo à le siamme, e nel fine de' Fratelli veniuano altre coppie senza sacchi, mà buona parte di esse com mozzette come sopra; in vitimo le Donne parte con mozzette, come so-

pra, e parte nò, fu incontrata, & alloggiata dalla Compagnia della. Morte.

Alloggiarono nell'Hospedale delsa Santissima Trinità Pellegrini nu?

395.Donne 320.

MARTEDI 25. Nella Chiesa di S. Maria de gli Angeli surono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Monica di Teramo accompagnata da questa di S. Trifone in S. Agostino .

La Compagnia del Santissimo Crocisso di Montopoli.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Montalto accompagnate da questa del Santissimo Crocissis in S. Marcello.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Turrice accompa-

gnata da questa di simil nome in S. Pietro.

Il doppo pranzo dalla porta del Popolo entrarono.

La Compagnia del Confalone di S. Michel Arcangelo di Celleno vefitta di bianco, mozzetta di framoscio nero, numerosa di Donne, che vestiuano tutte come i Fratelli, la prima di esse portana in mezzo a doi altre con torcie accese vna Croce inargentata con vn vago splen-

dore indorato.

La Compagnia del Confalone del Vasto in Regno vestita di bianco, con mozzetta di tabi turchina orlata di passamo rosso, e guarnita di passamano di color di mare, con cappello bianco orlato di passamano turchino, con il suo cordone rosso, portò doi stendardi, il secondo era de'ermesino rosso coll'Imagine della Concettione, della Beata Vergine orlato di Frangia d'oro molto ricca, & auanti al primo stennardo andanano doi fiaccole d'intaglio finissimo indorate: come anco doi altre di simil lauoro auanti al Christo, con poche Donne, doppo le quali veniuano anco molte coppie di Fratelli d'essa serza sacco, che surono tutte doi incontrate, & alloggiate dal Confalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

315. Donne 265.

MERCORDI 26. in quelta martina l'Illustrissimo Sig. Marches.
Tiberio Astalli fratello dell'Eminentissimo Pamphilio insieme collasina Signora Consorte se ne passò à diporto alla sua Terra di Sambuchi.
Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Confalone di S. Michele Archangelo di Celleno.

La Compagnia del Confalone del Vasto accompagnate da questa difimil nome di Roma.

La Compagnia del Suffraggio della Terra di S. Maria Maggiore vicino à Capua accompagnata da questa della Morte.

Districtory Google

Da.

Da Campo Vaccino, que fece mossa in questa mattina, si inui arono la Compagnia del Consalone di Sezza vestita dibianco, numerosa di Donne, la prima delle quali vestiua di rocchetto bianco, e portaua vn crocissso in mezzo à doi altre vestite della medessma maniera con tor cie accese in mano, incontrata, & alloggiata da questa del Consalone.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Fasciano di Terra di Eari vestita di bianco, con mozzette di corame nero, con poche Donne dietro le quali segniuano molte coppie d'altri Fratelli di esta sacchi, e bona parte con mozzette di corame come sopra, che si incontrata da alcuni fratelli di questa Compagnia della Trinità, dalla quale su alloggiata.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

241.D.64.

GIOVEDI 27. Nella Chiefa del Giesti furono esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore.

Il doppo pranzo Sua Santità inuitata dal bel tempo fi portò in carrozza à diporto per i Campi falari accompagnata da numerofo corteggio di Prelati, e d'altri titolati, e Signori Romani à Cauallo.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia delle Stimmate di Campli in Abruzzo vessita di sacco di mezza lana di color bigio, cinta di corda, scalza con le scarpe, all'Apostolica, e nel fine di cssa veniua vn Frate de' Santi Apostoli con vn Crocissiso in mano, & il cordone al collo, numerosa di Donne vestite tutte alla soggia delle Moniche Cappuccine, & alcune andauano scalze; e la prima di esse in mezzo à doi altre con torcie accese in mano portana vna Croce con la corona di spine, e dietro à queste veniuano alcune coppie d'altri Fratelli senza sacco, che su incontrata, & alloggiata da questa delle Stimmate.

In Campo Vaccino, oue secero massa in questa mattina, surono incontrate, e poi alloggiate dalla Trinità le doi seguenti Compagnie.

La Compagnia dello Spirito Santo di Guercino in Campagna vessita di bianco, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo a doi

altre con torcie accese in mano portana vn Crocisisso.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Fumone medesimamente di Campagna vestita di rosso, e numerosa di Donne, la primadelle quali in mezzo à doi altre con torcie accese in mano portauavna Croce.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

348. Donne 89.

VENERDI 28. Festa de' Gloriosi Apostoli SS. Simone, e Giuda, i corpi de' quali riposano nella Basilica Varicana, che perciò visti cantata Messa grande alla lor Cappella, & inter Missarum solemnia.

recitato vn Sermone.

Andarono in visita delle Chiese .

La Compagnia del Confalone di Sezza accompagnata da questa di fimil nome.

La Compagnia del Rosario di Fasciano di Terra di Bari accompa-

gnata da vn Mandatario di questa della Santissima Trinità.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Fumone accompagnata parimente, perch'andarono ogn'vna da per sè, da vno di questi Mandatarij della Trinità,

La Compagnia delle Stimmate di Campli accompagnata da questa

di simil nome.

Il doppo pranzo Sua Beatitudine in carrozza col feguito di quindici Eminentiffimi Cardinali fi trasferì in vifita delle quattro Chiefe, con nobile corteggio di Prelati, e Signori Caualieri à cauallo.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

489.Donne 173.

SABBATO 29. Nella Chiesa di S. Tomaso degl'Inglesi surono la.

martina esposte le solite Orationi corrent i delle 40, hore.

Andò in visita delle Chiese la Compagnia dello Spirito Santo di Guercino accompagnata da vn Mandatario di questa Compagnia della Santissima Trinità.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Nome di Dio di Sermoneta vestita di rosso, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo a doi altre con torcie accese in mano portaua vn Crocissiso, sù incontrata da Padri Domenicani, e da alcuni Deputati di questa Copagnia di simil nome nella Minerua, one giuta su riceuta, & accolta con quelle medessime cerimonie, che s'vsarono da questa Compagnia sudetta del Nome di Dio in riceute la prima venuta dalla Tolsa sotto li 23. Settembre.

La Compagnia del Confalone d'Ortona de' Marsi vestita di bianco, doppo il Christo veniuano quattro Fratelli, che doi sonauano il Violino, e gli altri Violone, numerosa di Donne, la prima di esse in mezzo à doi altre con torcie accese in mano portaua vn Crocissis, e vestiuano come i Fratelli di sacchi bianchi, che su incontrata, & alloggiata

da questa del Confalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiffima Trinità Pellegrini nu.

550.Donne 180.

Fù in questa settimana l'Eminentissimo Card. Pamphilio da Sua Bea titudine prouisto di doi Abbadie di grossa entrata, cioè di quella di Arezzo in Toscana, che si trouaua vacante per morte del già Monsignor Stusa, e l'altra di Cingoli nella Marca vacata vltimamente per la morte del Priore Siluestri essendigia anco di più stata coserita vna pe-

fione di 1500. scudi riseruata da Sua Santità fopra la Chiesa di Squillacein Regno.

Giunse quà dal suo Vescouato di Sini gaglia l'Eminentissimo Sig. Card. Cesare Facchinetti, che si portò ad alloggiare nel Palazzo dell'Emi-

nentissimo Card Rapaccioli.

Furono dichiarati Segretarij dell'Eminentissimo Pamphilio, cioèdell'Ambasciata il Sig. Canon. Montani, e de' Memoriali il Sig. Cinthio Testi, e per Coppiero il Sig. Conte Ercolani Bolognese.

Giunse qua da Todi suo Vescouato l'Eminentissimo Sig. Cardinal

Gio. Battifta Altieri.

Parti verso Napoli il Sig. D. Alonso de la Torre stato in questa Corte per lo spatio di molti anni Agente del Rè Cattolico.

L'Eminentissimo Sig. Card. Cherubino su da Sua Santità provisto di

800. scudi di pensione sopra il Vescouato di Hierace in Regno.

Giunse da Ferrara sua Patria l'Illustriss. Sig. D. Carlo Pio nuouo Cherico di Camera.

Parti alla volta di Spagna chiamato da quel Rè l'Illustrissimo Signor

Marchele Luigi Mattei.

DOMENICA 30. Sua Santità in carrozza col seguito di molti Emi-

nentissimi si trasferì in visita delle quattro Basiliche .

Fù in questa mattina nella Chiesa del Giesù tenuta Communione Generale da questa Congregatione di simil nome, que si dispensò vna medaglia della benedittione straordinaria ad ogn'yno, che si communicò, la quale si potè applicare anco per l'anime del Purgatorio.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Confalone d'Ortona di Marzi accompagnata da

quelta di simil nome.

La Compagnia del Santissimo Nome di Dio di Sermoneta accompagnata da alcuni Deputati di questa di simil nome nella Minerua, e dà Padri Domenicani con la lor banda di Croce, e le fu data vna lautissima collatione da questa Compagnia sopradetta del Nome di Dio nel

Conuento di S. Sisto di questi Padri Domenicani.

Et vna Compagnia amassata di so in 60, Ragazzi della Parrocchia di S. Maria in Via vestita di sacco bianco, co' suoi santernoni, stennardo à bandiera di taffettà rosso, Christo in mezzo à doi altri Putti vestiti da Angeli con torcie accese in mano, col suo Prete in fine vestito di cotta, & andò come l'altre ancor' essa alla Benedittione di Sua Santità la. sera à Monte Cauallo.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Santissima Concettione della Città di Viterbo vestita di bianco, mozzetta di corame turchino col segno d'argento massiccio, berettino di seta nera in teita, cappello dietro le spalle, scar-

pe

255

pe, calzette, e lacci bianchi, corone bianche alla cintura, e tutti i Fratelli con torcie accese in mano, & vn bordone; numerosa di Donne, che vestiuano tutte come i Fratelli sudetti, e portauano vn grosso cereo acceso in mano, e le prime doi coppie d'esse precedeuano ad vna Croce inargentata ne gl'estremi, con vn vagossplendore indorato, che su incontrata, & alloggiata dalla Compagnia della Trinità.

La Compagnia della Morte di Castel Rioso dell'Abbadia di Firentillo vestita di nero, fauorita dal Capitolo di S. Gio. Laterano, comeaggregata ad esso de' suoi Padiglioni, Croci, e Campanello, ch'andauano auanti ad essain fine veniuano le Dóne, la prima coppia della quali portaua bordoni, e le doi seguenti torcie accese nelle mani vestite di sacco, che saccuano honoranza ad vna Croce di color nero con vnago splendore indorato portata in mezzo à doi torcie, e bona parte di queste sorelle vestiua di sacchi neri, incontrata, & alloggiata da questa della Morte.

In Campo Vaccino, oue fecero massa in questa mattina, surono incontrate, & alloggiate dalla Compagnia formata in vn'altro corpo idella.

Trinità le seguenti tre Compagnie tutte di Piperno.

La Compagnia del Santiflimo Crocifisto vestita di nero, che portò

vn tronco di Croce molto grande.

La Compagnia del Santissimo Sacramento vestita di turchino.

La Compagnia della Trinità di S. Vincenzo vessita di rosso, doppo le quali veniuano le Dóne di tutte tre le sudette Compagnie vu corpo doppo l'altro, cioè prima quelle del Crocisisso con vu tronco di Croce dicolor turchino in mezzo à doi altre con torcie accese in mano.

Poi quelle del Sacramento con vna Croce di color turchino in mez-

20 à doi con torcie accese.

In vitimo quelle di S. Vincenzo, con doi Fratelli auanti.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

734 · Donne 296.

LVNEDI 31. Nella nuoua Chiefa di S. Ignatio de' Padri Gesuiti al Colleggio furono esposte la mattina le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Il doppo pranzo per la Vigilia di tutti i Santi tenne Sua Santità Ve-

spro Papale al Quirinale.

Dalla Porta del Popolo entrò vna mosto deuota Compagnia della. Madonna della Rosa della Città di Viterbo detta gl'Eremiti vestita di sacchi grossi, e ruuidi come di canauaccio, cinta di corda, col cappuccio calato sul viso, scalza colle scarpe all'Apostolica, che rese mosta edisicatione, e compuntione à tutti, che la viddero, i Fratelli d'essa mai parlarono, mà à suon di campanello saccuano alto, e basso conforme à segni, che daua quel Fratello, che sonaua il campanello sudet-

sudetto, e tutti allhora alzauano lebraccia in Croce, ò vero le piegauano al petto, e si gittauano in ginocchioni, o prostesi bocconi in terra, si incontrata da vn Guardiano, e dal Camerlengo in sacco con solo doi Mandatarij di questa Compagnia delle cinque Piaghe in S. Lorenzo in Damaso, hauendo cosi richiesto questa Compagnia sorastiera di non essere incontrata, perche veramente si a tutte quante, che sono venute in quest'Anno Santo non vi è stata la più modesta, e chequasi dissi habbia spirato Santra, più che questa, sù alloggiata nell'Hospito di questa sudetta Compagnia di S. Lorenzo, e le spese le sece l'Eminentissimo sig. Card. Francesco Barberino.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

633. Donne 411.

## NOVEMBRE 1650.

MARTEDI Primo di Nouembre Giorno della festa di tutti i Santi

sparò la fortezza di Castel S. Angelo all'Alba.

Fù Capella Papale al Quirinale, oue cantò la Messa l'Eminentissimo Barberino, & in fine sua Beatitudine si trasseri alla solita loggia, à dar la benedittione al numeroso Popolo concorsou per guadagnare l'Indulgenza Plenaria concessa in questa mattina da Sua Santità à chi si ritrouò presente.

La Copagnia della Santissima Annunciata diede da mangiare à 12.

Poueri.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia della Concettione di Viterbo accompagnata da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia della Morte di Castel Rioso dell'Abbadia di Firentillo accompagnata da questa di simil nome.

La Compagnia del Santiflino Crocifisso

La Compagnia del Santissimo Sacramento) tutte tre di Piperno

La Compagnia della Trinità di S. Vincenzo)

accompagnate da vn'altro corpo di Compagnia di questa della Trinità.

La Compagnia della Madonna della Rosa di Viterbo accompagnata da alcuni Deputati di questa delle cinque Piaghe in S. Lorenzo in Damaso, ch'andò tutte tre le volte processionalmente alle Chiese comensi dirà pe duoi seguenti giorni.

Il doppo pranzo fu vespro Papale al Quirinale, doppo Sua Santità, & il Sacro Colleggio assisterono all'Ossitio, e Matutino de' Morti, &

cntrò

ANNO SANTO MDCL.

entro il perdono à S. Gregorio, che durò per tutta l'Otrana, come anco gl'Offitij, e sermoni nelle Chiefe della Madonna del Suffraggio, e. della Morte, oue di più in quelta si fecero la sera per tueta l'ottaua bellistime musiche.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Confalone di Ganignano Terra dell'Eccellentiffimo Prencipe D. Camillo Pamphilio Nepote di Sua Santità, vestita di bianco, auanti à lo stendardo andauano cinque Sonatori di Pifferi in. sacco, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vn Crocifisto in mezzo a doi altre con torcie accese in mano.

La Compagnia del Confalone di Poggio Morteto, Terra dell'Eccellentissima Casa Barberina vestica di bianco, auanti al Christo andaua. no sei Staffieri dell'Eminentissimo Barberino con torcie accese, numerola di Donne la prima delle quali portana vn Crocifisto in mezzo à doi altre con torcie accese, che surono incontrate, & allogeiate da. questa de simil nome. Ham it dit pick fit

Ne gli Oratorij di S. Girolamo, e della Chiefa Nuoua fi incominciarono in questa fera i fermoni, e le musiche da duraresino à Pasqua vegnente di Resurrettione.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegtini nu.

656. Donne 580.

MERCORDI .2. Per la Commemoratione de' Morti si tenne messa Papale in Cappella al Quirinale, oue cantò Messa l'Eminentis. Card. Ludouisio Sommo Penitentiero . 12 1 11 1 11 11

Nella Chiefa di S. Maria Nuona furono la mattina esposte le solite

Orationi correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia della Madonna della Rosa della Città di Viterbo accompagnata da alcuni Signori della famiglia dell'Eminentissimo Cardinal Francesco Barberino vestiti di sacco grosso, e scalzi colle scarpe all'Apostolica, e cappuccio calato sul volto.

Entrò dalla Porta del Popolo.

La Compagnia della Charità della Città di Fabriano vestita di rosso con mozzetta di corame d. ll'istesso colore, berettino in testa, e cappello dietro le spalle, et atti portauano torcie accese nella destra, e nella. mano finistra i bordoni, non portò stendardo, e le prime doi coppica delle Donne vettinano di camici bianchi con torcie accese in mano, che faceuano honoranza ad vn'altra vestita di sacco rosso, che portaua vn Crocififfo, fù incontrata, & alloggiata da quelta della Santiffima Irinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 413. Donne 134.

. 1.1

GIO-

CHOVEDI, 3. In quella mattina il Sacro Colleggio renne Cappella al Quini al l'anni merfarie est quie de Cardina il Defonti loro Colleghi hauendoui cantata la messa d'Emilétissimo Card. Mare Antonio Bragadino.

Andarono in v sita delle Chiese .

La Compagifiaiza della Mad della Rofa di Viterbo accomp. da alcuini Deputati di quella delle cir que Praghe in . Lorenzo in Damafo de dal Sig. Angelo Fabiano Canonico della Rotonda, e Gentilhuomo dell'eminentifimo Barberino vellito di facco ditela bianca fortile, ma coperto il viso col cappuccio come gl'altri, e seaize affatto senza scarpe, the hanendo hauta poi la fera quella Compagnia à Monte Cauallo la benedittione Pontificia fu fatta vscire prima dell'altre, effendofi compiaciota sua santita di darle tale honore, che veramente le conveniua per la sua rara, & esemplar modeltia, e divotione, e su notato che per tutto il tempo, che quella Compagnia si trattenne in Roma. non fù veduto alcun frateilo ò folo, ò accompagnato, andar per Roma, ma folamente furono veduti nella visita delle Chiese tutti infieme, doppo la qual visita si ritirauano all'hospitio senza vscire ne di giorno, ne di notte, ne lirigarono mai precedenza, mà lasciauano paffare, e faceuano largo alle carrozze; & a qualfinoglia altra Compagnia.

La Compagnia del Confalone di Gauignano. )

La Compagnia del Confalone di Poggio Mirteto ) accompagna-

te da quena di fimu nome di Roma. .

Al giorno d'oppo pranzo inuitata dal bel tempo si compiacque Sua.
Beatitudine di condursi à diporto per la strada di Santa Agnese à (am
pi Sala-i in carrozza accompagnata da moltissimo numero di Prelati,
Caualieri, e Nobita Romana à Cauallo.

Da Campo Vaccino, que fece massa in questa martina, s'inuiò la. Compagnia della vantissima Annuntiara di S. Germano vestita di bianco, con mozzette, chi di teia, e chi di dommasco turchino, e con poche Donne, su incontrara da vn Mandatario di questa della Compagnia di lla Trinità, dalla quale su alloggiata.

Alloggiarono nell'Hospedale della santidima Trinità Pellegrini nu.

115 Danne 291.

VENCRDI 4. Festa del Glorioso Gardinal S. Carlo Borromeo, che perciò il sacro Golleggio andò à tener Cappella nella Chiefa di detto Salto al Corso de la Natione Milanese, « il Magistrato Romano vipressento yn calice, e quattro torcie, come aneo sù l'Altar Maggiore di detta Chiefa stette esposto da questo giorno per tutta l'ottaua il curre del supraderto Santo.

Nella Chiela d'Araceli si diedero doti à pouere Zitelle bisognase. ....

ANNOSANTOMOCL

Nella Chiefa di S, Gregorionel Monte Celio fi esposero la mattina. le folite Orationi correnti delle 40 hore. de agras fortate de la 

La Compagnia della Charità di Rabriano accompagnata da que fiz ล้า เรื่องอา ปลดีม" คอง การาป โปรเก็บ ลี นักเกา เอ้า เล้า

Sua Beatitudine il doppo pranzo fi transfert in vifica delle quattro Basiliche accompagnara dal solito numeroso corregelo; ch'incontiando per la strada di S. Paolo la compagnia sidoera di Fabriano le dicde la benedittione, fi che la difeenso di condutti-d riceuerla d'Monte. Cauallola fera.

Entrarono dalla Porta del Pobolo

La Compagnia della Santiffima Annunciata di Ronciglione vestita! di furchino, mozzetta di scamoscio nero orlata di passamano turchino? co doi stend ardi, il primo de quali era à bandiera, co poche Donne vefite però tutte come i fratelli, e le prime tre veltiuano di rocchettibianchi con torcie accese in mano facendo honoranza ad vn Crocififo portato da vn'altra vestita di rocchetto bianco in mezzo à doi forelie; fu fautrita da questi Padri della Traspontina con la lorband ... di Croce, & incongrata & alloggiata da quelta Compagnia della

La Compagnia di San Gio. Battifta di Caferta vestita di bianco con Ji mozzette alcuni di taff. trà , & altri di tabi turchine ; e cappelli , e fettuccie del medefimo colore dierro à le spalle, orlari di passamano tur-1 chino; auanti à lo stendardo andanano alcune coppie de' Fratelli col v cappuccio in resta, ma non calato ful viso con tinque son atori tre di Pifferi, e doi di Tromboni, doppo lo ftendardo venjuano eji altri Fratelli col cappuccio calato sù gl'occhi con torcie accese nella destra, nella mano finistra bordoni, auanti al Christo andaua yn fratello con . vn Turribolo in mano, che l'incenfaua, doppo il quale veniua il Clero vellito di cotte, e berrette in tella con vn concerto di mufica, e di Sonatori del Paefe, di Viole, Violoni, e Cornevoi, & vn Prete auantische porraua fopra vn beltiffimo panno di diuerfi colori va calice, con la:: fua parena d'argento donatino d'ella Compagnia in mezzo a doi altri con torcie accele, numerola di Donne la prima delle quali in mezzo à doi altre con torcie accese portaus va Crocisso, e doppo veninano molti Preti senza cotte, ma solo con mozzette di corame nero, & 41-7 tra turba di Fratelli senza sacco.

La Compagnia del Confalone di Gallese Terra dell'Eccellentissima. Caía ab Altemps veltita di facco, e mozzettà blanca, berettino neto in tella , cappello dietro a le foalle, con doi lennardi il primo de quali era a bandiera con dentro l'Imagine di Si Fabiano Procettor. della Terra, e quattro trombetti auanti, & auanti al fecondo 12. Staffieri del l'Eccellentife Big. Duca ab Altemps, auantial Christo andanano otto Paggi senza cappe, fauerita da Padri Cappuccini e da Padri di Santa Andrea delle Fratte infieme con quei della Trinità de Monti yn iti in en corpo, e da Padri di S. Agostino con le lor bande di Croce. doppo i quali feguiua il Ciero con la sua Croce, & hasta d'argento inmezzo à doi, che portavano torcje accese in mano; su numerosissima di Donne, che vestinano come i Fratelli di sacchi bianchi a guisa di rocchetti, con sue mozzette, e cappelli come sopra, e la prima di esse in mezzo à doi altre contorcie accese portana yn Crocifisto.

La Compagnia del Confalone di Vetralla vestita di bianco, gli Officiali della quale portauano sopra le lor mazze i segni del Confilone tutti d'argento massiccio, numerosa di Donne vestire di sacchi bianchi come i Fratelli, le prime quattro portauano torcie accese in mano; che faceuano honoraza advn Crocififo portato da vna in mezzo à doi altre con torcie accese in mano, che surono tutte queste tre sopradet te Compagnie incontrate, & alloggiate da questa del Confalone....d

Dalla Porra di S. Gionanni, proposi di anticio y al danoni ficio

La Compagnia del pantissimo Sacramento di Coccano vestita di bianco, numerosa di Donne, la prima coppia delle quali portana mazze in mano, e la seconda fila era composta di tre, e quella nel mezzo portana vna Croce con vn folendore di color rosso, che su incontrata. dal folito Deputato di questa Compagnia del Santissimo Sacramento. nella Minerua col fuo Padiglione, foliti quattro torcieri, e Mandatani dir. I berger nen i cambrelle beli besitetisa

La Gompagnia di S. Gio. Battifta di Marciangle in Regno veltita di : bianco, mozzetta di tela tossa i cappello bianco con cordone roso, ; auantiel Christo andauano quaetro Pifferi i con poche Donne nel fi- 1 ne,la prima delle quali in mez zo à doi aitre con torcie accese in mano portqua yn Crocifisto; che incontrando à S. Gio, Laterano la Compagnia della Trinità, ch'accompagnaugalle Chiefe l'altra di Fabriano, fi-, accompagno contei che laconduffe all'alloggio la fera dopdo la Benedittione di Sua Santità poloni il sott & salat .....

Alloggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

SABBATO 5. Si aprì lo studio, e si incominciò à leggere nella Sapienza.

Andarono in visita delle Chiefe .

La Compagnia della Sancissima Angunciara di S. Germano accompagnata da vo Mandatario di questa della Santissima Trinità.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Ceccano accompagnata dal folito Deputaro di questa di simil nome nella Minerua col Padiglione, e foliti quattro torcieri. . .

Entrò

Ent rò dalla Porta del Popolo.

La Compagnia della Morte di Lanciano vestita di nero, se numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vna Croce dipinta di nero inimezzo à doi altre con torcie accese in mano, incontrata, & alloggiaa da questa della Morte.

Dalla Porta di S. Gionanni.

La Compagnia del Santissimo Sacramento della Città di Veroli ins Campagna vestita di rosso con poche Donne, che non hebbe incontro alcuno, mà si spesò da se, per non essere aggregata à veruna di queste di Roma.

La Compagnia della Santissima Concettione della Cirtà di Sessa in Regno veltita di bianco, mozzettanossa, e numerosa di Ponne, die ro le quali andauano molti Fratelli di essa sacco, incontrata a allogorata da questa della Trinità.

- Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nul

In quelta fettimana parti di qua per la refidenza del fuo Veftouato di S. Angelo in Regno Monfig. Cianti Domenicano, come anco per la fua refidenza di S. Seuero in Regno Monfig. Seueroli, e per la fua Chiefa di Umbriatico in Regno Monfig. Blanditio

Venne per visitar limina Apostolorum Monsig. Pisani Vescouo di Ve-

rona nel Dominio Veneto.

all Sig. D. Gasparo Caimo Ambasciator della Città di Milano riccuè dal Sacro Colleggio le visite nel Conuento del Padri Agostiniani.

Arriuò dalla sua Chiesa di Viterbo il Sig. Card. Brancaccio.

Hebbefi auuilo della Morte di Monfig. Filomarino Vescouo di Calui fratello dell'Eminentissimo di tal cognome.

Sua Beatitudine prouidde l'Eminentissimo Card. Carassa di scudi

400. d'annua pensione.

L'Illustrissimo Sig. D. Carlo Pio Ferrarese si pose in habito paonazzo come nuovo Chierico di Camera

L'Eminentissimo Sig. Cardinal Pamphilio dichiarò per suo Scalco il

Sig. Antonio Pellegrini.

DOMENICA 6. Nella Chiefa di S. Carlo a' Catenari furono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Gio. Battilla di Caferta.

La Compagnia del Confalone di Gallese.

LaCompagnia del Confalone di Vetralla accompagnata da questa di fimil nome.

La Compagnia di S. Gio Battista di Marcianese in Regno accompagnata da questa della Santissima Trinità.

1.4

La Compagnia dell'Annuntiata di Ronciglione.

La Compagnia della Morte di Lanciano accompagnate da questa di finishome.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Voroli.

Il doppo pranzo sua santità fi trasferi in carrozza in visita delle quattro Basi iche, accompagnata dal fosito, e numeroso corteggio di

Prelati, Prencipi, & altri Signori Romani à Cauallo.

Per publico ordine affisso in questo giorno ne Fori di Roma, e spedito sotto li 29 d. l pastito su soppressa la Religione di S. Bassiso degli Armeni confissente in quattro Conuenti in tutta Italia, & in numero di solo 40. Religiosi ) a' quali sua santità diede facoltà di potere entrare in altra Religione, o sarsi Preti con assignamento di 40. scudi l'anno à Sacerdoti, e di 30. a' Laici.

Dalla Madonna della Vittoria, que fece massa in questa mattina; si inuiò la Compagnia del Rosario della Città di Tiuoli vestita di bianco, & vna coppia si, & vna no portana torcie accese in mano, conduse se vna besti similiame i magine di riticuo della Madonna; numerosa di Donne; à la teltà delle quali era vno stendardo à bandiera portato da vna di esse in mezzo ad alcune torcie, su incontrata da questi Padri Domeni, ani della Minetua, que sece alto in questa sera, la quale cagionò nel passa; ch'ella sece à Montecauallo essendo molto tardi, consusione tra se, e quelle di S. Marcello, ch'erano andate alle Chiese, che queste volcuano entrat nel Palazzo alla Benedittione, e quella non, volcua dare il passo per non rompere le sue sila.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Rosario di Ronciglione vestita di verde, mozzetta di scamolcio nero, berrettino in tella nero, cappello dietro à la spalle, portò doi stendardi, e su mumerosa di Donne vestite tutte come i Fratelli, e le prime tre coppie di este portauano torcie accese inc. mano, ficendo honoranza ad vua Croce indorata, e dipinta di color di noce, doppo la quale veniuano altre quattro coppie con torcie accese, che su meonirata, scalloggiata da questa di S. Caterina della Natione sancse.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Castel Vecchio vestita di bianco, la prima fila d. lle D une portana vn Crocissis in mezzo à doi altre con torcie accese nelle mani, e vestinano tutte queste tre prime di rocchettibianchi, si incontrata, se alloggiata da questa di simi nome di S. Pietro.

La Compagnia della Santissima Assenta della Città di Terni vostita di tabanella lionata, mozzetta di saia Francese nera col segno della. Porta santa in corame inargentato, mà quei de' principala, & officiali di essa ricamati, e tutti i Fratelli haucuano va bordoncino inargeta-

to,c

to,e dipinto di color di noce, attaccato dietr' alla mozzetta co vn'a tro più grade nelle mani di color di noce co vna fettuccia lionara: au ati alla reita di essa andanano doi Madatarij vesti ti di luzho tabanelle liona+ te, co maniconi larghi, e mezzi ferraioli, e berr troni all'antica dell'iftef fo colore, e mazze in mano indorate, e dipinte di lionato, doppo i quali veninano quattro Tron betti vestiti come i Fratelli sudetti con pendoni alle tron be d'ermifino rollo ricamato d'oro, con l'imagine. d' vn Drago : portò dei bellissime stendardi vno ricamato d'oro à bandiera,e l'altro in hafte, auanti del quale andanano fei Staffieri dell'Eminentiffino Rapaccioli Vescouo diessa Città con torcie accese in mano, doppo di cui veniua voo con vo greffo tronco di Croce forra. le spalle, vestito di grosso sacco bianco, e salzo, che precedena ad aleri vinti Frazelli (calzi vestiti di sacco di canauaccio bianco, cinti di corda, frusta alla cintura, vna Cr oce al petto, col carpuccio sopra il viso senza l'occhiaie, onde era ogn'vn di questi guidato in mezzo da. doi Fratelli vestiti di lionato, come si è detto di sopra: Doppo il Christo veniua molta Nobiltà in sacco di questa di S. Marcello con molti Prelati vestiti alla medefima guisa de' Frat: lli forastieri, in vitimo apparlua in mezzo à crenta fiaccole di intagli d'oro, e d'argento vna bel-Liffima Machina d'yn Imagine della Gloriofa Vergine dentro yn vago cerchio sostenuto da doi Putti dalle sue bande sopra vn vaso basamento il tutto indorato, e ripieno il thalamo d'argenteria, e di lumi sopra candeglieri d'argento, ch'era portato da 32. Facchini vestiti del medelimo facco di questa Compagnia Forasticia, & auanti al secondo ftendardo, al Chrillo, alla tefta de' Prejati fudetti, & alla machina andaua vn Choro di Musica, le Donne, che vestinano come i Fratelli. ma però fenza mozzette non furono menate processionalmente : fù incontrata, & alloggiata da questa di S. Marcello, che per maggiormente fauorirla portò vn Choro di Mufica auanti al fuo Christo, e. quattro trombitti del Popolo Romano auanti à lo Rendardo.

La Compagnia di S. Bonauentura di Bagnaia vestita di berettino oscuro, e mozzetta di tela del medesimo colore imbastita di seta rossa, e cordone rosso, numerosa di Done vestite tutte come i Fratelli, la prima delle quali in mezzo à doi altre con torcie accese in mano portaua.

Via Croce con via vago splendore indorato pincontrata, è alloggiata

da quelta delle Stimmate.

La Compagnia di S. Andrea di Porto vestita di bianco, mozzetta di tela lionata tutti con torcie accese in mano, incontrata solan ente, and non alloggiata da questa della Madonna del Carmine in Tratte-Bere...

Dalla Porta di S. Giouanni.

La Compagnia della Santissima Trinità d'Ariano in Puglia vestira di biancho bian co, mozzetta di tela rossa, cappello bianco dietro lo spalle orlato dipassamano rosso, e settuccia rossa cucitani sopra, auanti al Crocissiso andana vn Choro di Musica, e di Sonatori di Violoni, di Violini, e di Tromboni di quel Paese, & vno con vn Turribolo in mano d'argento, che l'incensaua, doppo veniuano doi con vna vaso d'argento per vno in vna, & nell'altra mano grossi cerij dipinti di color rosso, cra seguitata da poche Donne, doppo le quali veniua vn gran numero di fratelli di essa lenza sacco, che incontratasi con questa Compagnia della Santissima Trinità, che guidaua alle Chiese, come si è detto di sopra, la Compagnia forastiera di Marcianese, si accompagnò con lei, e con quest'occassone entrè anch'essa alla benedittione di Sua Santità à Monte Canallo, onde non le conuenne dopoi andarui la seconda volta quando si porrò processionalmente alle Chiese; su la fera alloggiata dalla Santissima Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

250. Donne 191.

LVNEDI 7. Il giorno doppo pranzo da Santa Pudentia na, oue sece massa in questa mattina, si inuiò la Compagnia del Santissimo Corpo di Christo di Longiano vestita di bianco, numerosa di Donne, che tutte vestiuano come i Fratelli, non sece l'entrata processionalmente stante il cattiuo tempo, e la gran pioggia, ma consula, & in truppo, che su incontrata dal solito Deputato di questa del Santissimo Sacramento nella Minerua, con il suo Padiglione, e quattro soliri torcieri, e la sera l'Eminentissimo Barberino la fauori dell'Hospitio di questa delle cinque Piaghe in S. Lorenzo in Damaso.

Entrarono dalla Porta dei Popolo.

La Compagnia di S. Rocco, e di S. Agata di Scarpa vestita di bianco, numerosa di Donne, la prima delle quali portana vn Crocississi in mezzo à doi altre con torcie accese in mano incontrata, & alloggiata.

da questa di S Rocco.

La Compagnia del Confalone di Roccaantica vestita di bianco, sanorita da' Padri di S.Francesco à Ripa con la lor banda de Croce, numerosa di Donne, la prima coppia delle quali vestiua di cotte bianche torcie accesse in mano honorando vn Crocissiso portato in mezzo à doi altre vestite di camici bianchi con torcie accesse in mano, su incontrata, & alloggiata da questa del Confalone.

In quella fera ritornò quà dalla visità della Santa Casa di Loreto l'Ec-

cellentissimo Sig Abbate Masseo Barberini.

In questa medesima notte sopragiunse vo'accidente all'Eminentissimo Card. Francesco Adriano Ceua, per lo quale si trouò in pericolo della Vita.

Alloggizrono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini au. 595. Donne 183.

MARTEDI 8 Nella Chiefa de' Santi Andrea, e Leonardo de' Scarpellini furono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle qualrant hore,

Andarono in visita delle Chiese la Compagnia della Concettio ne di

Sessa accompagnata da va Mandatario di questa della Trinità.

La Compagnia del Rosario di Ronciglione saccompagnata da questa di S. Caterina della Natione Sanese.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Castel Vecchio accom-

pagnata da questa di fimil nome di S. Pietro.

La Compagnia dell'Affunta della Città di Terni accompagnata das questa del Crocifisto in S. Marcello, la quale al ritorno che sece all'Hospirio doppo riceuuta à Montecauallo la benedittione di Sua Santira, posò la Machina, el Imagine della B. Vergine nella nuova Chiesa di

S. Ignatio de' Padri Gesuiti dietro il Colleggio Romano.

La Compagnia del Santissimo Rosario di l'iuoli accompagnata da alcuni di questi Padri Domenicani, che non potè portare la sua Imagine di rilieuo della Madonna alla benedittione a Montecavallo, mà le conuenne lasciarla a Santa Maria Maggiore per la continua pioggia, e tempesta seguita in questo giorno, se in questa notte con troni, efulmini molto spauentosi, si che il Papa diede la benedittione doi volte secondo, che giungeua di mano in mano la processione nel corti di Montecavallo.

. Il doppo pranzo entrò dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Misericordia di Velletri vestita di nero, auanti à lo stendardo andauano quattro. Trombetti vestiti come i Fratelli, numerosa di Donne, non si potè mettere in ordinanza, mà andò così in consulo, & in truppa stante il temporale, come si è detto, su inconstrata da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione Fioren tina, ch'alloggiò, e spesò solo gl'Huominia.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

621.Donne 112.

4.1

- MERCORDI 9. Fù la Dedicatione della Bafilica del Santissimo Saluatore à S. Gio, Latvano, oue le Zitelle di Santi Quattro si portarono processiona in ente, e le si mostrarono le teste degli Apostoli, e si sece il maritaggio d'alcune d'esse.

Andarono in vifita delle Chiefe la Compagnia d'Atiano in Puglia. accom) agnata da questa della Trinità, ch'in questa sera non andò a. Monte cauallo per la Benedittione, stante che l'nebbe, come si è det-

to nella giorhata di Domenica passata quando entrò.

La Compagnia di S. Andrea di Porto accompagnata da questa del Carmine an Arastenere, a cui secero la collatione i Pescimendoli di Roma...

L1.

Light and by Google

La Compagnia di S. Rocco, e di S. Agata di Scarpa accompagnata. da questa di S. Rocco .

La Compagnia del Confalone di Roccaantica accompagnata da

quefta di simil nome.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Longniano accompaenata dal folito Deputato di questa del Santiss. Sacramento nella Mi-

nerua col Padiglione, torcieri, e Mandatarii.

In questa mattina su le 12, hore Maria Angelina Moolie di Bonifatio Zaccarotti venuta con la Compagnia del Confalone di Rocca antica . & alloggiata nell'Hospitio di questo Confalone partotì vna figlia. femina nel su 1 etto Hospitio, che su poi Venerdi vegnente tenuta al Sacro Fonte in S. Lorenzo in Damaso dal Sig. Ab. Antonio Saluatico, e Sig. Francesca Traffichetti moglie del Sig. Filippo Falconio l'yno Secretario. e l'altro Scalco in quest'anno della sudetta Copagnia, e d'auataggio poi questa medesima Compagnia del Confalone con molta carità souvene si la Creatura di păni,e d'ogni cosa necessaria, come anco la Madre esse do ella stara seruita, e gouernata più, che se sosse stata in casa propria.

Entrò dalla Porta di S. Giovanni.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua d'Auellino vestita di bianco mozzetta d'ermesino rosso, cordone del medesimo colore con quattro Sonatori di Violone, Violino, Chitarra alla Spagnola, e di Cetera auanti al Christo, ch'in contrando à S. Gio. Laterano la Compagnia della. Trinità d'Ariano, come si è detto, si accompagnò con lei, che la sera poi la conduste all'Hospitio.

Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia della Morte di Potignano di Terra di Bari vestita di bianco con mozzetta di tela nera.

La Compagnia della Morte della Città di Fondi vestita di nero, doppo la quale seguiua vna grosta truppa d'altri Fratelli senza sacco, che furono incontrate, & alloggiate da quelta di fimil nome.

Dalla Porta di S. Giouanni.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Triparda in Regno vestita di bianco, mozzetta di tela rossa, cordone del medesimo colore, & ogn'yno de' Fratelli portana vn cerio acceso in mano, & in vltimo veniua il Clero con cotte, e berrette, e doppo vna grandissima truppa. d'altri Fratelli diessa senza sacchi, ma con mozzette di corame nero, che sù condotta da vn Mandatario di questa della Santissima Trinità all'Hospitio di essa, oue su riceuuta, & alloggiata.

. Alloggiarono nell'Hospedale della Santislima Trinità Pellegrini nu.

504. Donne 118.

GIOVEDI 10. Nella Chiefa di S. Martino nelli Monti furono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore. La

Andarono in visita delle Chiese.

:: La Compagnia della Mifericordia di Velletri accompagnata da alcani Deputati di questa di fimil nome della Natione Fiorentina.

La Compagnia della Morte di Potignano di Terra di Bari.

La Compagnia della Morte di Fondi accompagnata da quella di sia mil nome.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di S. Seuerino nella Mariea vestita di turchino, mozzetta di corame nero, porto oltre il Crocidissilo vi grosso tronco di Croce d'inta glio tutta indorata, e dipinta di surchino, numerosa di Donne, che tutte vestivano di facco turchino sonza mozzette, incontrata da alcuni fratelli di questa Compagnia.

della Trinità, che l'alloggiò.

La Compagnia dello Spirito Santo della Città di Viterbo vestita di bianco con corone del medesimo colore, e tutti i Fratelli d'essa portauano torcie accese in mano; sotto il panno del Christo era vna Colomba vina rappresentante lo Spirito Santo con l'ali aperte, se oro striliente attaccatole in diuersi parti; numerosa di Donne vestite tutte come i Fratelli; che in vece di torcie hauenano grossi, cerij accessi indiano, e veli bianchi intesta, la prima sila di esse portaua vna Croce, di color turchino inargentata ne gli estremi, che su incontrata da que sta dello Spirito Santo della Natione Napolitana in strada. Giulia, ma si spesso da se.

Dalla porta di S. Giouanni.

La Compagnia del Rofario di Plecenifea in Regno vestita di bianco con doi Sonatori alla testa vno di Piua, e l'altro di Ciusolo, numerò sa di Donne, doppo le quali seguiua ancora vna grossia truppa d'altri fratela la di essa sacchi, che sà condotta da vn Mandatario di questa del la Santissima Trinità, che l'alloggiò la sera.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini num

670. Donne 275. :

VENERDI 11 Andarono in visita delle Chiefe.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua d'Auellino.

La Compagnia del Santiffina Sacrameneo di S. Seuerino accompagnata da questa della Santiffina Trinità.

La Compagnia dello Spirito Santo di Viterbo accompagnata da

quelta di simil nome della Natione Napolitana.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Plecenisca accompagnata

da vao di questi fratelli della Trinità. ...

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Triparda accompagnata da vn Mandarario pur di questa Archiconfraternità della Santissima Trinità.

Auuenne, che stando tutte le sopradette Compagnie nel Cortil di

Montecauafio auanti à Sua Santità per prenden la bènedittione, & hauendo cantato come si vsò da tutte, che guidatono, ò Musica, ò Sonatori all'apparit del Papa, il Choro di Musica, che era nella Compiagnia dello Spirito Santo di Viterbo, che durò molto; e successiuamente doppo lui sonato quei della Compagnia di S. Antonio di Padoua d'Auellino, si che tennero sua Sautità prima, che desse la benedittione bono spatio à disagio aspertando, che sinissero, il Papa credendos, che hauessero sinisto sece moto di benedire; ma subito in questo medessimo tempo quei, che sonauano la Pina, & il Ciusolo nella Compagnia del Rosario di Plecenisca diedero il fiato così terribile à loro stromèti; ch'ul Papa si arresso, e si trattetine, e non pote far di meno di non dare va sorriso à così gratiosa, e nobile sinsonia, che riusci quanto più inaspettata, ranto più ridicolosa al Popolo, ch'era ini presente.

· Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Confalone di Sambuci Terra dell'Illustrissima. Casa Astalli, vestita di bianco, auanti à lo stendardo andaua vn concerto di suoni musicali , sauorita da questi Fadri di S. Agoltine con la lor banda di Croce, numerosa di Donne, che vestituano tutte come i Fratelli, e la prima di esse in mezzo a doi altre con torcie accese in mano portana vna Croce inargentata.

anLa Compagnia della Madonna di Constantinopoli d'Auellino in: Regno vestita di bianco, mozzetta di tabi verde, col sino cappuccio all'usanza Napolitana dietro le spalle, cordone verde, con poche Don-

ne, e molti altri Fratelli doppo efsa fenza facchi .

La Compagnia del Santiffimo Sacramento del Confalone di Bracciano vestita di bianco; dorpo lo stendardo andauano 27. coppie di Frarelli vestiti di saccognosso di canavaccio bianco, cinti di corda col capa puccio ful viso, scalzi con le scarpe all'Apostolica, & vna Croce in mano per vno fatta di legno di tortori , fauorita da questi Padri Cappuccini con il lor Crocififio, da' Padri di S. Agostino la metà di questi di Roma , l'altra del Connento di Bracciano , e da' Padri Carmelitani della Traspontina tutti con le lor bande di Croce, nel fine veniua il Clero in cotta con la fua Croce ananti d'argento in mezzo à doi Accoliti con candeglieri d'argento, fu numerofissima di Donne la maggior parte delle quali vestina di camici , rocchetti, e cotte bianche, e la prima d'esse in mezzo ad altre quattro portaua vna Croce inargen sarage l'altre groffe cerij in mano accefi, doppo feguinano da 64 cariaggi di vina, di grano, e di castrati, donatino di quella Compagnia à que-An del Confalone fux Matrice, ogn'vno col suo panno sopra col segno del Confalone, che farono sutre queste spe fopradette incontrate, & alloggiate dal Confalone.

La Compagnia della Santiffima Teinied della Città di Matelica.

veñita di rosto con tre Trombetti a la testa, portò un bellissimo stendardo col segno della Trimità di dommasco rosso ricamato à siorami di seta di diuersi colori, numerosa di Donne vestite tutte come i fratelli, la prima delle quali portana un Crocissiso in mezzo à doi altrecontorcio accesso in mano; su scompartita questa processione in ogni tante coppie con un'imagine d'un'Apostolo intagliato in legno indorato, e colorito sopra vaa mazza, che era portato da un Fratello inamezzo a dui altri, che su incontrata, se alloggiata da questa della Santissima Frinità.

La Compagnia della Morte della Città d'Alatri in Campagna vefiita dinero, numerofa di Donne, le prime quattro portauano torcie accefe in mano vestite pur di sacco neto, che saccuano honor.inza ad yn Crocissifo portato in mezzo à doi altre torcie; su incontrata, se

alloggiata da questa di simil nome.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Montorio in Regno veltita di bianco, mozzetta di corame nero, portò vna Imagine della Beatissima Vergine di rilicuo vestita di dommasco, e lungo manto di tassetta bianco, coronata di fiori finti, col Bambino in braccio, è vna Corona di Rosatio in mano, che era pertata da otto Francili sopra vn thalamo, veniua in vitimo il Clero, e poi le Donne parte della quali vestiua come i Fratelli, e parte nò, è alcune haucuano candele accese in mano, la prima fila portò va Crocissisto in mezzo à doi; con torcie accese; e doppo queste veniuano altre coppie di Freti, e. Pellegrini Fratelli di essa Compagnia senza sacchi, alcuni con mozzette, è altri nò, che si indontrata da questi Padri Domenicani con la lor banda di Croce, e da alcuni Deputati di questa del medesimo nome nella Minerua.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinica Pellegrini nu.

951. Donne 289.

SABBATO 12. Nella Chiefa di S. Homobono de' Sartori firono la mattina esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore,

· Ando in visita delle Chiese.

La Compagnia della Madonna di Costantinopoli d'Auellino accompagnata da alcuni fratelli di questa del Confalone, con lo stennardo a bandiera

Sua Santità il doppo pranzo inuitata dal bel tempo, fi portò a diporto in carrozza à sei per i Campi di Pontesalaro elsendo accompagnata da vi numeroso, correggio di Prelati, e Signori Romani à cauallo.

Entrò dalla porta di S. Gioganni,

La Compagnia del Santiffino Sacramento di Molino in Regno vofrita di bianco, numerofa di Donne incontrata da quelta del Sacra-

mento

mento in San Giacomo Scolciacanalli, oue fece alto, mà si spesò da si, perche la sudecta Compagnia di S. Giacomo hauena di già dismessiogli alloggi.

Dalla porta del Popolo.

La Compagnia di S Gio Decollato di Auezzano in Regno vestita di nero, e fauorita da questi Padri de' Santi Apostoli, numerosa di Donne, la prima fila delle quali portaua vna Croce nera con vn vago spien, dore indorato in mezzo à sei altre con torcie accese in mano, che su incontrata, se alloggiata da questa di simil nome della Natione Fiorentina, ch'alloggio solumente gli Huomini.

La Compagnia dello Spirito Santo di Gaeta vestita di bianco mozzetta alcuni di ciam'sellotto, alcuni di tabi rosso, con cordone di queito iltesso colore, e tutti i Fratelli con torcie accese in mano, e cappucci molto larghi sopra le mozzette all'vianza di Napoli; portò vn bellissimo stendardo di dommasco rosso, con dentro l'arme di Gregorio Decimoterzo, e sopra vn Crocifisto d'argento, auanti al quale andauano dodici Staffieri dell'Eccellentissimo Signor Ambasciator di Spagna con torcie accese in mano; & vn Christo d'argento. fopra vn tronco di Croce intagliato, & indorato, doppo veniua il Clero con cotte, e berrette, e torcie accese in mano con la sua. Croce auanti d'argento sopra vn'hasta dipinta di rosso, & in vitimo seguina vna bellissima Imagine di rilieno d'un Dio Padre sedente con lunga barba inargentato, & il seggio indorato, sotto à vn vago baldacchino rosso sostenuto da' lati da doi Angeletti di color di carne, auanti di cui andauano molti Prelati, Vescoui, & altra Nobiltà Romana, seguita da alcuni altri Fratelli di esta senza sacchi, che su incontrata da questa dello Spirito Santo della Natione Napolitana, che non le diede alloggio, mà folo le fece far'alto nella sua Chiefa in Strada Giulia.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pellegrini n. 925.

Donne 200.

In questa settimana Monsig. Sigismondo Spada Nepote dell'Eminentifismo di questo cognome su da Sua Santita creato Gouernator della Città di Fano.

Ritornarono quà dalla Città di Bologna l'Illustrissimo Signor Marchese Albergati Ambasciator di detta Città, e da Napoli l'Illustrissimo Sig. Marchese de Tassis.

L'Eminentiss. Sig. Card. Verospi parti per la residenza della sua-

Chiefa d'Ofimo nella Marca.

DOMENICA 13. La Compagnia di S. Homobono de' Sartori per la festa di detto Santo diede la dote ad alcune pouere Zitelle.

L'Eminentifs. Sig. Cardinal Ludouisio come Maggior Penitétiero si traf-

## ANNO SANTO MDCL.

trasferi ad affiftere nel fuo trono nella Bafilira di S. Pietro a fentir le confessioni de' Penitenti di casi riseruati . ....

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Confalone di Sambuci.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Bracciano accompagnate da questa del Confalone.

La Compagnia dello Spirito Santo di Gaeta accompagnata da que-

sta di simil nome della Natione Napolitana.

La Compagnia della Santissima Trinità di Matelica accompagnata da questa di simil nome.

La Compagnia della Morte d' Alatri accompagnata da quella di si-

mil nome .

La Compagnia del Rofario di Montorio accompagnata da alcuni Deputati di questa di simil nome nella Minerua, e da' Padri Domenicani con la lor banda di Croce.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Avezzano accompagnata.

da alcuni Deputati di questa della Natione Fiorentina .:

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Molino accompagnata da questa di S. Giacomo Scosciacaualli.

Sua Santità il doppo pranzo in carrozza à fei si conduste col solito correggio in visita delle quattro Basiliche.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Suffraggio della Città di Velletri vestita di sacchi bianchi pieghettati, mozzetta di tabi turchino ondato orlata di merletti d'argento, cappello dietro le spalle, veniua in mezzo a' lanternoni vno vellito di turchino liftato di varij colori, con vn: berrettone all'antica, che portaua vn picciolo stennardo di taffetta turchino, nel quale erano impresse à lettere d'argento queste parole. Tempus an. tem vestrum semper est paratum. Ioann. 7.e fotto queit'altre . San Eta ergo, & salubris est cogitatio pro Defunctis exorare. Macab. 11.

Cap. 12.

Portò anco trè Stennardi doi à bandiera di domafco che caminanano del paro con quattro Trombetti avanti vestiti di liurea turchina, & arme alle pendoni delle Trombe dell' Illustrissima Signora Caterina Ginnafij, sonando alla fordellina, e quattro Staffieri con torcie accese in mano della sudetta Illustrissima Casa Ginnasia, l'altro in haste, au ati di cui andauano otto Staffieri dell' Eminentissimo Cardinal Lanti Decano, e Vescouo di essa Città con torcie accese in mano, & auanti al Christo 12. Paggi di quest' Eccellentissimo Ambascator Christianisfimo, fo numerola di Donne, che tutte vestivano di rocchetti bianciti. e mozzette come i Fratelli, e la maggior parte con cappelli di paglia. dietro le spalle coperti di taffera nero, oriati, e merlettati di argento,

che resero vna bellissima vista, & alla testa di esse andauano tre coppie di Zitelle con torcie accese in mano, che saceuano honoranza ad vna. Croce bianca portata da vn'altra, che fù incôtrata da quella del Suffragio, e le Donne poi alloggiate dall' Ulustrissima Signora sudetta, e gl' Huomini dall' Eminentissimo Cardinal Ginnetti Vicario, e natiuo d' effa Città.

La Compagnia delle Stimmate della medesima Città vestita di mezza lana di color bigio, cordone grosso, scalza colle scarpe all'Apostolicha, & vna Croce di legno in petto, cappello bigio dietro le spalle , e Cappuccio in testa senza Stennardo, e Lanternoni , auanti della. quale andauano doi giouinetri Musici intonando ad alta voce. Stabat Mater dolorofa, & alcune coppie de'Patri de' Santi Apostoli, che gli rispondeuano, portò vna Croce molto grande, e così bene accommodata, & adattata à quello che la portana, che parena, che la sostentasse. à viua forza sopra le braccia, e non altrimente sopra le cignie, come si yfastalmete co l'artese co l'indultria erano state coperte fotto ilfacco, che non si vedenano, doppo molti Frati dell' istesso Ordine forastieri intramezzati con i fratelli di essa Compagnia, numerosa di Donne, che vestiuano come i Fratelli, se non che non erano scalze, ogn' vna col fuo veloinero in telfa ; le prime quattro d'esse portauano torcie accese, che faccuano honoranza ad vna Croce con sopra vna Corona di spine, in vltimo feguiua vna grossa schiera di Fratelli, e Sorelle di detta Compagnia senza sacchi, incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

La Compagnia di S. Vincenzoidella Città di Narni vestita di bianco, mozzetta di scamoscio nero col segno ricamato, & vna coppia sì, & vna no portaua torcie accese in mano, andauano alla testa di esta quattro Trombetti del Popolo Romano, portò vno Stenardo molto ricco, e tutto ricamato d' orose di seta avanti di cui caminavano dodici Staffieri etto dell' Eccellentissimo. Duca d'Aquasparta, e quattro dell'Eminentifsimo Cardinal Cefis con torcie accese in mano, fauorita da quefit Padri Cappuccini con il lor Crocififo, e tutti haucuano vna torcia accesa in manosporto in Christo di rilieno sopra vna Croce co vn vago splendore indorato portaro sopra yn Thalamo con Candeglieri, & altra Argentaria intorno, & in mezzo à 18. Fiaccole accese; numerosa di Donne vestite la maggior parte di tabanelle lunghe bianche, e mozzette come sopra, doppo le quali andauano molti altri Fratelii, e Sorelle d'ella Compagnia in truppa senza sacchi, che fu incontrata, & alloggiata da quelta del Crocifisto ia S. Marcello . 1 1 20 10 10 10 10 10 10 

Dalla Porta di S. Giouanni.

La Compagnia del Santifsimo Sacramento di Tocco in Rogno vellita dibianco, mozzetta d'ermesi rosso, con doi Stennardi vno a bandiera ricamato di feta, e l'arteo in haste; & vn Crocifisto d'argento supra. vn

vn tronco, con molte coppie de' Frati dell' Ordine de'Santi Apostoli co vn Crocifisto auanti, doppo i quali veniua il Clero con le cotte ; e berrette, fu numerofa di Donne, che furono in vltimo feguite da gran. numero in truppa d'altri Fratelli senza sacchi, ch'incontratasi con questa della Trinità di Roma à S. Giouanni Laterano, ch'accompagnaua alle Chiese quella della Trinità di Matelica, si accompagnò con lei, che la guidò poi la sera doppo la benedittione hauta ancora essa dal Papa a Monte Cauallo, al luo Hospitio, oue l'alloggiò.

Da Porta Pia. La Compagnia del Rosario di Ciuita di penna vestita. di biaco mozzetta chi di tela chi di corame chi di ciambellotto nero. e con trè Stenardi à bandiera, portò vn'Imagine di tilieuo indorata. della Beata Vergine col Bambino nella finistra, e nella destra mano vna Corona del Rosario numerosa di Donne, la prima fila delle quali portò yn Crocifiso, incontrata, & accopagnata da questi Padri di S. Do-

menico alla Chiesa della Minerna, oue sece alto.

Alloggiarono nell' Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

908. Donne 272. LVNEDI 14. Nella Chiesa de' S. S. Ambrosio, e Carlo della Nation Lombarda furono la matrina esposte le solite Orationi correnti delle

40. hore.

L'Eminentifs. Signor Card. Ludouifio come fommo Penitentiero si portò alla Basilica di S. Giouanni Laterano ad assistere nel suo trono ad vdire i Penitenti di casi riseruati.

In questa mattina sua Beatitudine celebrò nel suo Oratorio la messa

de' Morti per l'anima del defonto Cardinal d' Aragona.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Suffragio di Velletri accompagnata da questa di fimil nome.

La Compagnia delle Stimmate della sudetta Città accopagnata da

questa di fimil nome.

1.12. 4

La Compagnia del Sacramento di Tocco accompagnata da questa. della Trinità, quale non si portò la sera alla Benedittione Pontificia à Montecauallo, perche l'hebbe hieri quando entrò, come già si disse.

La Compagnia di S. Vincenzo di Narni accompagnata da questa del

Santissimo Crocifisto in S. Marcello.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Ciuita di Penna:

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Confalone di Anticoli Corado vestita di bianco. auanti à lo stendardo andauano quattro Trombetti del Popolo Romano, e quattro altri al Christo; numerosa di Donne, le prime cinque. vestinano di rocchetto biancho, e quella nel mezzo portana vna Croce co vno spledore indorato, co vna făciulla auati vestita di rocchetto, Mm che

che fonaua vna Spinetta.

La Compagnia di S. Michele di Roccamonfina in Regno scalza, vefitta di sacco grosso bianco, cappuccio sul viso, auanti del Christo andava vn Fratello con vn turribo o in mano incersandolo, doppo seguiuano da 13. altri, che si batteuano, appresso molte ceppie di Preti, & altra turba de Fratelli, e sorelle d'essa senza sacchi, ma però insiia.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Poggionativo in Sabina vestira di bianco, favorita da questi Padri di S. Agostino con la Jor banda di Croce, quali andavano avanti al Christo, e tutti con torcie accesse in mano, doppo venuano molte altre coppie di Fratelli, & in, vitimo il Clero con la sua Croce d'argento portrata da vn Romito con la cotta in mezzo à doi Accoliti con candeglieri d'argento, numerosa di Donne, le prime quattio vestivano di rocchetto con torcie accessin mano, che faccuano honoranza ad vn Crocissso adoi nato di fiori si in mezzo à doi altre vestite di rocchetti, doppo tutte le Donne veniuano molti altri Fratelli in truppa senza facchi, che surono tutte queste tre incontrate, & alloggiate da questa del Consalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

68 : Donne 265.

MARTEDI 15 L'Eminentissimo Sig. Card. Ludouisio come Sommo Penitentiero andò ad assistere sul trono nella Basilica di Santa Mana Maggiore vdendo i Penitenti di casi riscruati.

Andarono in visita delle Chiefe .

La Compagnia del Confaione d'Anticoli di Corado.

La Compagnia di S. Michele di Rocca Monfina, la quale fi batte nel Viaggio.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Pogionatiuo accom-

pagnate da questa del Confalone.

Il doppo pranzo nella Cancellaria Apostolica su fatta la Congregatione del Monte Pio Recuperato, la quale diede à ciascheduno, che ne possedeua tre lochi almeno, 10. piastre.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia di S. Gio. Battissa di Pienza vestita di bianco, mozzetta di tela rossi, e cordone del medesimo colore, numerosa di Donne vestite tutte come i Fratelli, incontrata da alcuni Deputati di questa della Miscricordia della Nation Fiorentina, dalla quale surono gli huomini soli alloggiati.

La Compagnia della Morte di Bagnarea vessita di nero, mozzetta di corame di simil colore, numerosa di Donne, la prima fila in numero di quattro vestite di sacchi, e mozzette nere portauano torcie accese in mano, c'hancuano posto nel mezzo vn'altra, che portaua vna

Croce

ANNO SANTO MDCL.

Croce dipinta di nero, che su incontrata, & alloggiara da questa di simil nome.

La Compagnia del Rosario di Carpineto vestita di rosso) La Compag, del Santis, Sacramento vestita di turchino)

La Compagnia della Croce vestita di bianco, tutte tre di Carpine to, che surono sauorite da Padri di S. Francesco à Ripa, & in vitimo verniuauo tutte le Donne di queste tre Compagnie, la prima delle quali portaua vna Croce inargentata in mezzo à doi torcie accesse in mano, che surono incontrate. & alloggiate da questa della Trinità.

La Compagnia di S. Clemente Papa della Città di Viterbo veltita di lionato, mozzetta di feamofcio del medefimo colore, col fegno d'argento mafficcio orlato di passamano dell'istesso colore, cappello neto dietro le spalle, berettino di scamoscio nero in testa, scarpe, calzette, e fettuccie lionate, e tutti con torcie accese in mano, numerosa di Donne, che vestiuano come i Fratelli, e le prime quattro portauano torcie accese in mano, doppo veniua vn'altra con vn picciolo stendardo di tassettà lionato profilato d'oro, coll'imagine in esso d'una Croce indorata, e doppo molte coppie diessa, si che era quasi nel mezzo veniua vn'altra, che portaua vn Grocissio, che sù incontrata da questa, della Madonna del Pianto, nella Chiesa della quale sece alto in questa sera, mà però si spesò da se.

La Compagnia del Rosario di Tresca del territorio di Siena vestita, di turchino, mozzetta di corame nero, portò in vece di stendardo vna bella imagine di rilieno, numerosa di Donne tutte con mozzette di corame nero, che su incontrata, & alloggiata da questa di s. Cate-

rina della Natione Sanese.

Da Montemagnanapoli, oue fece massa in questa mattina, si inuiò la Compagnia di S. Stefano di Pietrasorte vestita di bianco, con alcuni Sonatori di Pisseri, numerosa di Donne, la prima sila delle quali portò vn Crocissso, che sù incontrata, & alloggiata da questa del Confalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santistima Trinità Pellegrini nu.

1116. Donne 624.

MERCORDI 16. Nella Chiefa di S. Maria della Pace furono esposte le solite Orazioni correnti delle 40, hore.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Stefano di Pietraforte accompagnata da quelta del Confaione.

La Compagnia di S. Gio Battista di Pienza accompagnata da alcuni Deputati di questa della Misericordia della Natione Fiorentina.

Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia del Confalone delle Grotte di S. Lorenzo vestita di bianco, mozzetta di corame nero, numerosa di Donne, vestite tutte Mm 2 co-

275

come i Fratelli, la prima fila delle quali portaua vna Croce con vn vago splendore indorato, con altre quattro auanti con torcie accese nelle mani.

La Compagnia di S. Lorenzo del Confatone della Terra di S. Lorenzo vicino alle Grotte sudette vestita di bianco, mozzetta di coramenero, numerosa di Doune, che tutte vestiuano come i Fratelli, la prima fila delle quali portaua vn picciolo stennardo di tassetti turchino fatto à bandiera con vn'imagine di S. Lorenzo, in mezzo à doi altre con torcie accese, e doppo quelle seguiuano tre altre, e quella nel

mezzo portaua vna Croce dipinta di turchino.

La Compagnia del Confalone di Valmontone dell'Eccellentissimal Casa Barberina vestita di bianco, auanti al Christo andauano sei Staffieri dell'Eminentissimo Cardin. Barberino con torcie accese in mano, appresso veniua il Clero con dieci Canonici con la pelliccia, e la lor Croce auanti d'argento massiccio sopra vn'hasta inargentata in mezzo à doi Accoliti con candeglieri d'argento, numerosa di Donne la prima fila vestiua di rocchetti bianchi, e quella nel mezzo portaua vna Croce dipinta di color turchino, e lauorata d'argento, e l'altre doi con torcie accesse in mano, e doppo molti Fratelli di questa in truppa senza sacchi.

La Compagnia de Santi Maddalena, e Lionardo d'Acquapendente vestita di bianco, mozzetta di corame nero, numerosa di Donne, vestite tutte come i Fratelli, la prima delle quali pottana vn Crocissis in mezzo à doi altre con totcie accese in mano, surono tutte queste quattro suderte incontrate, & alloggiate da questa del Confalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

877. Donne 480.

GIOVED1 17. Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia della Motte di Bagnarea accompagnata da questa di fimil nome.

La Compagnia del Rofario

La Compagnia del Santissimo Sacramento)

:La Compagnia della Croce tutte tre di Carpineto accompagnate da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia di S. Clemente di Viterbo accompagnata da questa della Madonna del Pianto.

La Compagnia della Madonna del Rosario di Tresca accompagnata da questa di S. Caterina della Natione Sanese.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Madonna de' Raccomandati di Civita Ducale... vestita di bianco, sauorita dal Capitolo di S. Giovanni Laterano, che le mandò incontro le sue Croci, Padiglioni, e Campanello, come ag-

### ANNO SANTO MDCL.

gregata ad effo, nell'ylrimo veniua Monfig. Pompohio Dedoli Denari Vescono diessa Città, sù numerosa di Donne, le prime sei vestinano di rocchetti bianchi portando torcie accese in mano, che faccuano honoranza ad vna Croce d'ottone sopra vn'hasta dipinta di turchino por tata da vn'altra vestita similmente di rocchetto, e doppo molti Fratelli in truppa senza sacchi, incontrata da vn Mandatario di quelta della . i. : //

Trinita, che l'alloggiò.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Otricoli vestità di bianco , fauorita da questi Padri di S. Honofrio con la lor banda di Ctoce numerofa di Donne, le prime sei vestinano di rocchetti bianchi, e portauano torcie accese in mano facendo honoranza ad una Croce con-Sponga, Lancia, e Flagelli portata da vn'altra vestita di rocchetto biaco, fù incontrata da questa delle cinque piaghe in S. Lorenzo in Da-1 mafo, dalla quale hebbe la folita commodità dell'alloggio.

Dalla Porta di S.Giouanni.

La Compagnia del Sacramento di Valrotonda in Regno veltità di bianco, numerola di Donne, doppo le quali veniua vna grossa truppa di altri Fratelli fenza facchi, fu incontrata da vn Mandatario di questa della Trinità, che l'alloggiò.

Alloggiarono nell'Hospedale della Trinità Pellegrini, n. 1210.D. 8402 VENERDI 18. Fù la dedicatione della Basilica de Santi Pietro, e. Paolo, que si mostrarono anco il Volto Santo, la Crocese la Lancia.

Dalla Compagnia del Santissimo Sacramento in San Pietro, surono. esposte le solite Orationi correnti delle 40, hore viva

In questa mattina parti di qua per la residenza del suo Arcivescoura-

Andarono in visita delle Chiese,

La Compagnia del Confalone delle Grotte di S. Lorenzo.

. La Compagnia di S. Lorenzo della Terra di S. Lorenzo.

La Compagnia del Confalone di Valmontone

La Compagnia de' Santi Maddalena, e Lionardo d'Acquapendente accompagnate tutte le sopradette quattro da questa del Confalone.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Valrotonda.

La Compagnia della Madonna de' Raccomandati di Civita Ducale accompagnate da questa della Trinità.

Entrarono dalla Porta del Popolo,

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Lucigniano di Vald'ar bia dello Stato di Siena vestita di bianco, mozzetta di corame nero, c cappello dietro le spalle, portò vn picciolo stendardo sopra di cui era. vn Crocifiso con poche Donne in vitimo, che su incontrata, & alloggiata da questa di S. Caterina della Natione Sanese.

Alloggio l'Hospedale della Trinità Pellegrini nu. 1024. Donne 616.

SABBATO 19. Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia del Confalone di Poggio S. Lorenzo vestita di bian co col Clero nel fine con la sua Croce d'argento sopra vn'hasta in mezzo à doi altri con torcie accese in mano, numerosa di Donne la prima delle quali portana vn Crocifisso in mezzo ad altre doi con torcie accese in mano.

La Compagnia de! Consalone di Castelluccio in Regno vestita di biaco, portò ottre il Crocifiso vna bellissima Croce di pietra di diuersi colorinella quale si rimirauano tutti i misterii della Passione; numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo à quattro altre con torcie accese in mano, portaua vna Croce dipinta di rosso, e di bianco con
vn vago splendore indorato, dopposeguina vna grossa truppa d'altri
Fratelli senza sacchi:

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Celano in Regno vessitta di bianco, portò doi stennardi vno à bandiera; e l'altro in haste, nel fine veniua il Clero con la sua Croce d'argento sopra vn'hasta confei auanti, che portauano torcie accese in mano, si numerossissima di Donne, la prima delle quali in mezzo à quattro altre con torcie accese in mano portaua vn Crocisso; doppo le quali segui vna grossa truppa d'altri Fratelli senza sacco, che surono tutte queste tre sopradetto in contrate, & alloggiate da questa del Consalone.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Fabrica vestita di rosso, numerosa di Donne, la prima in mezzo à quattro altre con torcie accese in mano portaua vn Crocissso incontrata, & alloggiata da questa del-

la Santillima Trinità.

La Compagnia del Santissimo Sacramento della Città di Siena vessita di bianco, mozzetta di corame nero, portò vn picciolo stennatdo di ermesi rosso con l'essigne del Corpo di Christo, e lopra vn Crocissis indorato, numerosa di Donne, alcune delle quali portauano mozzette di corame nero, & vn Padre Carmelitano portaua alla testa di esse vn Crocissis in mezzo à doi Donne con torcie accese in mano, su incontrata, & alloggiata da questa di Santa Caterina della Natione Sanese,

Dalla Porta di S. Giouanni.

La Compagnia del Santissimo Rosario di Roccamonfina in Regno vestita di bianco, mozzetta di tabi nero, numerosa di Donne, conmolti Fratelli senza sacchi, che per la pioggia grande seguita in questo giorno non potè far l'entrata con quell'ordine, che si conueniua, ma si portò di longo, & in truppa all'Hospitio della Trinità dalla quale si riccuuta, & alloggiata:

Alloggiarononell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

842. Donne 488.

Giunse qui da Bologna in questa settimana l'Illustrissimo Monsignor

279

Santa Croce Vicelegato di quella Città, come anco da Taranto suo Arciuesconato Monsign. Caraccioli.

DOMENICA 20 Nella Basilica di S. Paolo suori delle Mura surono

la mattina esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Nell'Oratorio della Congregatione della Communione Generale su celebrata la sesta di S. Ottauio Martire, con esserui stata in questa mattina cantata la Messa, e la sera le litanie della B. Vergine, & altri bellissimi mottetti.

Nella Basilica de' Santi Apostoli su tenuto il Battesimo di tre Ebrei, l'vno de' quali si era conuertito alla sede per l'intercessione del Glorio-

fo P. S. Antonio di Padoua.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

484. Donne 103.

LVNEDI 21. Fù in questa mattina tenuto da Sua Santita Concistoro al Quirinale, che sù breuissin o, per non esseruissata fatta, che lapropositione d'una sola Chiesa in Regno, e dichiarato Legato d'Auignone l'Eminentissimo Sig. Card. Camillo Pamphilio.

Andarono in visita delle Chiefe .

La Compagnia del Santissimo Sacramento d'Otricoli accompagnata da questa delle cinque Piaghe in S. Lorenzo in Damaso.

La Compagnia del Rofario di Rocca Monfine accompagnata da va Mandatario di questa della Trinità.

La Compagnia del Confalone di Poggio S. Lorenzo.

La Compagnia del Confatone di Castelluccio.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento di Celano accompagnate da questa del Confatone.

La Compagnia di Lucignano di Valdarbia.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Siena accompagnate da questa di S.Caterina della Natione Sanese.

La Compagnia del Rosario di Fabrica accompagnata da questa della

Trinità.

Sua Santità il doppo pranzo in carrozza à sei si conduste col solito corteggio in visita delle quattro Basiliche.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia della Morte di Gradoli vestita di nero numerosa di Donne vestite la maggior parte come i Fratelli, la prima delle quali in mezzo ad altre doi con torcie accese in mano portana vna Croce incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

La Compagnia della Santissima Trinità della Città di Cortona vefitta di rosso, i mozzetta di corame dell'issesso colore, col Clero nel sine co la sua Croce, & hasta d'argeto massiccio numerosa di Done, la me tà delle quali yestiua di sacchi, e mozzette, come sopra, e la prima por-

taua

taua vn Crocifiso in mezzo à doi altre con torcie accese in mano, doppo seguiuano molte coppie d'altri Fratelli d'essa Compagnia senza sacchi ma con mozzette di corame rosso, incontrata, & alloggiata da. questa di simil nome.

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Collescipoli vestita di nero, co quattro Trombetti alla testa vestiti di sacchi neri col segno della Compagnia alli pendoni delle Trombe, incontrata da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione Fiorentina, che l'alloggiò, e. 

La Comp. del Cofalone di Valerano vestita di biaco, mozzetta di corame rosso, numerosa di Donne vestite come i Fratelli, le prime doi coppie portauano torcie accese in mano facedo honoraza ad vna Croce co vn vago splédore, doppo laquale veniuano altre tre coppie co torcie accese nelle mani, incontrata, & alloggiata da questa del Confalone.

A Santa Maria Maggiore, oue fece massa in questa mattina la Compagnia della Concettione di Tripalda in Regno vestita di bianco, mozzetta turchina, con molti Preti nel fine con cotte, e' berrette incontratasi con questa della Santissima Trinità, ch'accompagnaua alle Chiefe, come fi è derro, la Compagnia del Rosario di Fabrica, s'accopagnò con lei,e portofii ancor'essa la sera alla benedittione Pontificia à Montecauallo, che poi non le bisognò di ritornar di nuono alla benedittione, quando andò alle Chiefe, e la fera fù alloggiata nell'Hospitio della sudetta Santissima Trinità

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 

MARTEDI 22. Per la festa di S. Cecilia il Magistrato Romano presentò vn calice, e quattro torcie alla Chiesa della sudetta Santa a Ripa, come anco fece il fimile alla Chiefa del Giesù, e fù anco celebrata folennissima festa in quella di S. Paolo in Piazza Colonna alla Cappella d'ella Santa dalla Congregatione de Signori Musicise la sera nell'Oratorio della Chiesa Noua surono satti sermoni, e cantati motetti in lode di derra Santarion i. i.l. ber etto a miner goal la anti-

Nella Chiefa di S. Gio. della Pigna della Pietà de Carcerati furono Andarono in vifita delle Chiefe.

La Compagnia di S. Gio: Decollato di Collescipoli accompagnata. da alcuni Deputati di quelta di simil nome della Natione Fiorenin the transfer of the transfer of the transfer tina.

La Compagnia della Santissima Trinità di Cortona accompagnata. da questa di simil nome. l. is in in ante natt tone collection

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Suffraggio d'Antrodoco in Regno vestita di bian co,

co, mozzetta di saia nera, numerosa di Donne, le prime quattro portauano torcie accese in mano, con vn'altra nel mezzo covna Croce dipinta a mischio, incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

La Compagnia del Santifimo Crocififio di Morlupo veltita di nero, con quattro trombetti auanti à lo sennardo, numezo a doi altre con torcie accele in mano, incontrata, & alloggiata da questa di simil nome in

S. Marcello.

La Compagnia di S. Croce d'Horti vestita di sacco grosso di cananaccio bianco, cinta di corda, cappuccio calato sul viso, corona in mano con vna Crocetta di legno, scalza, con le scarpe all'Apostolica, numerosa di Donne vestite tutte come i fratelli, se non che non erano coperte il volto col cappuccio, ma haueuano vn grosso velo bianco in testa, e non andauano scalze, la prima di esse portaua vna Croce in mezzo à quattro altre con torcie à vento accese, hauendo questa Compagnia, viato solo di simili torcie.

La Compagnia del Confalone di Gualdo di Nocera vestita di bianco, numerosa di Donne vestite tutte come i Fratelli, la prima delle quali portaua vn Crocifisso in mezzo a quattro altre con torsic accese in mano, che surono incontrate, & alloggiate da questa del Confalone.

Dalla Porta di S. Giouanni.

La Compagnia della Passione di Veroli vestita di bianco, Je Donneportarono vna Croce, & vn picciolo stennardo, ch'alloggiò nel Palazzo di S. Gio. e non hebbe incontro da alcuna, e si spesò da se.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

756. Donne 167.

MERCORDI 23. Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia di S. Croce d'Horti.

La Compagnia del Confalone di Gualdo di Nocera.

La Compagnia del Confalone di Valerano accompagnate da quelta di fimil nome.

La Compagnia della Morte di Gradoli accompagnata da questa di mil nome.

La Compagnia del Santiffimo Crocififio di Morlupo accompagnata da questa di simil nome in S. Marcello.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Gallicano vestita di bianco con quattro Tromberti, e doi stendardi vno à bandiera, e l'altro in haste, auanti al Crocissiso andauano quattro Staffieri di questo Eccellentissimo Prencipe di Gallicano con torcie accesse in mano, appresso il Clero di esso luogo con la sua Croce d'argento sopra vn'hasta rossa, numerosa di Donne le prime di esse in mezzo à doi altre con tor-

Nn

cie vestite da Angeli, portaua vn Crocissso, auanti del quale andauano tre Putti vestiti da Angeli con torcie accese in mano.

E le seguenti quindici Compagnie tutte della Città di Rieti le quali

furono.

La Compagnia della Pietà vestita di turchino co quattro Trombet-

ti, e doi Mandatarij alla testa vestiti del medesimo colore.

La Compagnia della Madonna del Soccorso vestita di bianco, mozzetta paonazza di tabì ondato con doi Mandatarij auanti vestiti del medesimo colore.

La Compagnia di San Carlo vestita di bianco, mozzetta di taffetta

rosso.

La Compagnia di S. Gioseppe dell'Vniuetsità de' Falegnami di essa. Città vestita di bianco, mozzetta di tassettà turchino, con doi Mandataij alla testa vestiti del medessimo colore.

La Compagnia del Suffraggio vestita di bianco, mozzetta di saia.

nera.

La Compagnia di S. Liberato vestita di lionato.

La Compagnia della Madonna del Pianto vestita di nero scalza, colle scarpe all'Apostolica, e con vn grosso tronco di Croce dipinto di nero, e profilato d'argento, che su portato da tre Prelati di questa Corte vestiti di sacco rosso.

La Compagnia di S. Biagio vestita di sacco, e mozzetta rossa quattro Stassieri di quest'Eminentissimo Card. Colonna con torcie ac-

cese in mano .

La Compagnia di S. Barnabà vestita di nero .

La Compagnia di S. Antonio di Padoua vestita di bianco, con doi Mandatarii auanti vestiti del medesimo colore.

La Compagnia di S. Belardi no vestita di bianco, con doi Mandatarij

alla testa vestiti del medesimo colore.

La Compagnia di S. Vincenzo vestita di bianco.

La Compagnia di S. Giorgio vestita di bianco, con doi Mandatarij ananti vestiti del medesimo colote

La Compagnia di S. Pietro Martire vestita di bianco, con doi Man-

datarij alla testa vestiti del medesimo colore.

In vitimo la Compagnia della Mifericordia vestita di bianco, c'haueua alla testa doi Mandatarij vestiti di bianco, & auanti a lo stennardo otto Staffieri dell'Emin ntissimo sig. Card. Barberino con torcieaccese in mano, doppo le quali succedeuano molti Vescoui, Prelati, & altra Nobiltà Romana vestiti tutti di sacchi biachi, che le fauorirono per opera, e per inunto particolatniente di Monsig. Illustrissimo Vecchiarelli Chierico di Camera natiuo d'essa Città, & è da auuertire, che tutte le sopradette 15. Compagnie portarono vn soi Christo nella pri-

ma.

ANNO SANTO MDCL. 283

ma Compagnia, del restopoi tutte il suo stendardo, che surono insieme con la prima ancora del Santissimo Sacramento, di Gallicano, in-

contrate, & alloggiate da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia d'elle stimmate di Toffia vestita di sacco di mezza, lana bigia, cappuccio in testa, Croce nel petto, scalza con le scarpe, all'Apostolica, numerosa di Donne, la metà vestite di sacchi come i fratelli, alla testa delle quali era portato vn Crocissiso in mezzo à doi torcie accese, doppo seguiua vna truppa d'altri Fratelli senza sacco, incontrata, & alloggiata da questa di simil nome di Roma.

Dalla Porta di S. Giouanni.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di S. Cesareo di Terracina vestita di rosso porto vna bellissima Imagine della Madonna del Rofario vestita di broccato d'oro, e di manto bianco, con vn Bambino in piedi nella sinistra, e nella destra mano vna Corona di coralli, in testa vna Corona d'argento massico portata sopra vn thalamo da otto Fratelli, appresso il Clero in cotta, e beretta con quattro Canonici colle lor pelliccie soderate di dommasco rosso, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo à doi altre con torcie accese vestiva di sacco rosso, con i capelli giù per le spalle, e portava vna Croce d'argento indorato sopra vn'hasta di color rosso, ch'andò ad alloggiare alla Trinità, dalla quale le si mandato incontro.

Da Porta Angelica.

La Compagnia del Confalone di Castel Madama vestita di bianco, numerosa di Donne la prima delle quali in mezzo à doi altre con torcie accese in mano portaua vn Grocifisso, incontrata, & alloggiata. da questa del Confalone.

Alloggiarono nell' Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

1660. Donne 720.

GIOVED1 24. Per la festa di S. Grisogono il Magistrato Romano presento vn calice, e quattro torcie alla Chiesa di detto Santo, oue anco si esposero le solite Orationi correnti delle 40. hore.

An darono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Gallicano, e tutte le i 15. Compagnia della Città di Rieti scritte nella giornata di hieri accompagniate dalla Trinità, e la sera alla benedittione nel Cortile di Montecauailo formarono di loro medessime per essertanti Fratelli vinamezza luna alla gussa militare, che rese vina bellissima vitta, e sua Santità ne prese gran piacere.

La Compagnia del Confalone di Castel Madama accompagnata da

questa di fimil nome.

La Compagnia delle Stimmate di Tossia accompagnata da questa di simil nome. La Compagnia del Suffraggio di Antrodoco, che non su accompagnata da questa sua Matrice, perche in questa mattina, contro il concertato di hiericon questa di Roma, che stabilirono d'andare alle. Chiese nella giornata di domani, le venne capriccio veduto vn bellissimo tempo di andatui, e così se n'andò da per se, non essendosi ritrouata in ordine questa del Suffragio di Roma.

La Compagnia della Passione di Veroli.

Fù affiss in stampa vna Reduttione del numero delle visite dellequattro Chiese per conseguire il S. Giubileo, si tenor della quale sù il seguente.

## MARTIVS GINNETTVS

Miseratione Diuina Tit. S. Petri ad Vincula S.R.E. Presbyter Cardinalis S.D.N. Papæ Vicarius Generalis, Romanæq; Curiæ, eiusq; Districtus Iudex Ordinarius.

A Vuicinandoss il fine dell'Anno Santo, nel quale se bene N.S. Papa INNOCENTIO X. si rende certo, che la maggior parte de Fedesi essistanti o che continuamente sono concorti in Roma, hauendo puntualmente adempito rutto ciò, ch'è stato piamente da Sua Santita ordinato habbino dalla Diuina Misericordia ottenuto il Giubileo, desiderando nondimeno il suo Santo Zelo, che tutti quelli, che sono, ò verranno in Roma, dentro il prescritto tempo, lo possino con maggior facilità conseguire, compatendo alle difficultà, che molti haueranno potuto incontrare nel numero delle visite destinate delle Chrese, & altre, ch'anche per la qualità della Stagione potessero accadere nel breue tempo, che viresta, hà risoluto con paterna pietà abbreniare il numero di esse viste.

Concede però alli Capítoli, e Clero delle Chiefe Patriarcali, che vifitando una volta proceffionalmente, e due altre ad arbitrio, e commodità di ciafcheduno le quattro Chiefe destinate confeguiscano il S. Giubilco.

Allr Capitoli, e Clero dell'altre Colleggiate per vua volta processionalmente, e tre altre ad arbitrio, come sopra.

Alle Archiconfraternite di Roma, che hanno alloggiato Pellegrini d'Confraternite Forastiere per una volta processionalmente, e due da. fe, & à quelle, che non hauno alloggiato, per vna volta processionalmente, & altre quattro à loto beneplacito.

A Regolari, Mendicanti, e non Mendicanti, Congregationi, Collegij, e Seminarij per vna volta proceilionalmente, e tre altre ad arbitrio.

A Pellegrini Forastieri visitando quattro volte à loro commodità. All'Habitanti in Roma visitando sei volte à loro beneplacito conse-

All'Habitanti in Roma visitando sei volte à loro beneplacito conseguiscano il Giubileo. E perche molti haueranno cominciato se visite delle Chiefe, mà non

E perche molts haueranno cominciato le visite delle Chiefe, mà non compito il numero. Dichiara alua santità, che quelli, che hanno visitato le Chiese delle cinque alle quattordici volte inclusiuè, debbano almeno visitare altre quattro volte, e se haueranno visitato sopra detto numero, conseguiranno il Giubileo, visitando due altre volte le Chiese.

Si esortano però tutti li Fedeli, e si inuitano à visitare le Chiese con la dounta preparatione, e per l'acquisto di tanto Tesoro. Dat. li 24. Nouembre 1650.

### Ascanius Riualdus Vicesg.

Ioseph Palamolla Secret.

Entrarono dalla Porta del Popolo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Tagliacozzo vestita, di bianco, con quattro Trombetti del Popolo Romano auanti a lo stennardo, portò vo Crocissiso molto deuoto sopra vo Thalamo sostenuto da 12. Fratelli adornato con quattro Angeli di carta pista inargentati, con von baldacchino sopra di dommasco rosso, con altre diuerse cascate di panni, e molti lumi sopra il detto thalamo, doppo seguiua il Clesto in cotta con torcie accese in mano, numerosa di Donne, le prime tre vestiuano da Moniche con vesti bianche, e manti neri, e quella nel mezzo portaua vo Crocissiso, e l'altre doi torcie accese in mano, doppo le quali seguiua von agran truppa d'altri Fratelli senza sacchi.

La Compagnia di S. Rocco d'Auezzano vestita di verde.

La Compagnia del Santissimo Sacramento pur d'Auezzano vestita, di turchino, doppo le quali seguiuano tutte le Donne, la prima portaua ve Crocissisto in mezzo à doi altre con torcie accese in mano, cheturono incontrate tutte queste tre sopradette dal solito Deputato di
questa del Santissimo Sacramento nella Minerua co' suoi Padiglione,
Torcieri, e Mandatarij.

La Compagnia di S. Sillo Papa della Città d'Alatri vestita di rosso, sauorita uorita da questi Padri de' Santi Apostoli senza la lor banda de Croce, e nell'vitimo da alcuni Vescoui, e Prelati, su numerosa di Donne, le prime doi vestiuano da Angeli portando torcie accese in mano, c'haueuano posto nel mezzo vn'altra vestita di rocchetto bianco, che portaua vna Croce dipinta di rosso con vn vago splendore indorato, enell'entrar, che sece, sù ancora fauorita dal suo Vescouo Monsignor Michel' Angelo Brancaualerij, che vi dimorò à vederla incognito inva carrozza serrata sù la piazza del Popolo, e mentre passau la sudetta Compagnia alcuni di esta, che l'haueuano veduto, gli si inginocchiauano, e gli saccuano grandissima riuerenza, sù la sopradetta Compagnia incontrata, & alloggiata da questa della Santissima Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu,

1466.Donne 592.

VENERDI 25. Festa della Gloriosa S. Caterina Vergine, e Martire, nella di cui Chiesa posta a Funari la martina interuennero alla Messa cantata Eminentissimi Cardinali, e nella Chiesa di S. Agostino su la martina in sua lode recitata vn'Oratione da vno di quei Padri Studenti per esser l'Auuocata di quello Studio.

Andarono in visita delle Chiese.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Tagliacozzo.

La Compagnia di S. Rocco d'Auezzano.

La Compagnia del Santissimo Sacramento pur d'Auezzano accompagnate dal solito Deputato diquesta del Sacramento nella Minerua.

La Compagnia del Santis. Sacramento di S. Liberato di Terracina, La Compagnia di S. Sisto d'Alatri accompagnata da questa della. Trinità.

I Padridi S Pietro Montorio ) tutti processionalmente con i lor

I Padri Cappuccini Crocifisti avanti.

E doi Compagnie di Ragazzi vestite di bianco l'vna della Dottrinadi S. Pietro in Borgo vecchio, e l'altra della Parocchia del Sacramento de Santi Vincenzo, & Anastassio alla Fontana di Treui, co' suoi Lanternoni, stendardi, Crocsississi, mozzette, e Preti nell'vitimo, & auantial Crocsisso di quella della Parocchia sopradetta de' Santi Vincentio, & Anastassio andauano tre Putti vestiti da Angeli sonando Arpa, Violino, e Tiorba.

Entrarono dalla porta del Popolo.

La Compagnia di San Gio. Battista della Città di Viterbo vestita di bianco, mozzetta di marrocchino nero orlata di passamano dell'istesso colore col segno del Consalone, ricamato di seta, & oro tutti vinsormemente, bordoncino dietro le spalle inargentato, corona bianca inmano, betetrino di seta in testa, cappello dietro le spalle, tutti contorcie accese in mano, alla testa andanano quattro Trombetti vestiti

come i Fratelli con i pendoni alle Trombe di taffettà turchino inargentato col fegno del Confalone, e di detta Città, auanti à lo stennardo quattro Fratelli con grossi cerij in mano con l'arme del Consalone. come anco auanti al Chrilto, e di più auanti a questo, sei Staffieri dell'Eminentissimo Sig. Cardinal Barberino con torcie accese in mano, e l'hatte dello stennardo nel quale era vna vaghissima Pittura di S. Gio. Battista opera del Signor Gio. Francesco Romanelli della medesima. Città Pittore celebre, erano foderate di velluto rosso bollettate d'ottone, portò doi bellissimi Lanternoni d'argento massiccio satti à sogliami, come parimente mezzo l'haste d'argento massiccio, e l'vitimi tre Officiali haueuano sopra le loro mazze inargentate il segno del Confalone d'argento mafficcio, numerofa di Donne, che vestiuano tutte come i Fratelli con velo nero in testa, e torcie accese in mano, la. prima coppia portaua mazzette inargentate, e doppo veniua vn'altra in mezzo à doi, che portaua vna Crece inargentata con vn vago splendore indorato, fù incontrata, & alloggiata da questa del Confalone, che per maggiormete honorarla le andò incôtro co quattro lanternoni, & vn gran fanale indorato fatto di nuono con sci candele dentro accese, e molti Prelati, e Nobiltà Romana si vestirono di sacco in questo incontro, e tutte le Donne di questa Compagnia furono regalate. dall'Eccellentissima Signora D Olimpia Pamphilij d'yna corona, medaglia d'argento con la benedittione estraordinaria di Sua Santità.

La Compagnia delle Stimmate di Greccio Diocefe di Rieti vestita, disfacco di mezza lana bigia scalza, cappuccio in testa, Croce di legno in petto, cinta di grosso cordone, portò solo vna Croce con vna Corona di spine, numerosa di Donne vestite di panno rascia bigio, e manto della medessma materia in testa, la prima fila di esse portò vn Crocississo do doi altre, che gli saccuano honoranza con doi torcie accese in

mano, fù incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

618. Donne 152.

SABBATO 26. Nella Chiefa di S. Andrea delle Fratte furono esposte le solite Orationi correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese,

I Padri d'Araceli.

I Padri di S. Nicola di Tolentino.

Entracono dalla porta del Popolo.

La Compagnia del Santis sacramento di Montecompoto vestitadi bianco, con il Clero nel fine in cotta con la sua Croce auanti d'argento, numerola di Donne, le prime doi portauano torcie jaccese inmano, che precedeuano à tre altre vestite di rocchetti bianchi, quella nel mezzo portaua vna Croce bianca profilata d'argento, che sù incon-

trata

tiata da questa di simil nome in S. Giacomo Scosciacavalli in Borgo, mà si fresò da sè, per hauer di già la sudetra Compagnia di S. Giaco-

mo difmeffo gli alloggi,

La Compagnia del Confalone di Canepina vestita di bianco, fauorita da questi Padri di S. Grilogono con la lor banda di Croce, numerofa di Donne, le prime quattro coppie portauano torcie accese in mano, c'haucuano posto nel nezzo vn'altra, che portaua vn Crocisisso.

La Compagnia del Confalone di Poggiocatino vestita di bianco, numerosa di Donne, la prima di esse in mezzo à doi con torcie accese, portaua vn Crocissso, che surono incontrate, & alloggiate da questa

del Confalone.

La Compagnia della Croce di Montealcino dello stato di Siena vefitta di nero, mozzetta di corame nero, con poche Donne nel fine, incontrata, & alloggiata da questa di S. Caterina della natione Sanese.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nue

410.Donne 135.

Partirono di quella settimana per la resideza delle loro Chiese Mons. Aponte Vescouo di Lettere in Regno, Monsig. Gerino Vescouo di Volterra in Toscana.

Tornò qui da Napoli, donc si trasseri le settimane passate per veder

quella Città, il Prencipe Zamoschi Polacco.

Monfignor de Tassis su creato Prelato della Congregatione de bono Regimine.

DOMENICA 27. Prima Domenica dell'Auuento fù la Statione à S.

Maria Maggiore.

Il Sacro Colleggio ando à tener Cappella in quella di Sisto al Vaticano, oue canto Messa Monsignor Girolamo Farnese Arcinescouo di Patrasso, e Gouernator di Roma, e sermoneggiò il Padre Procurator Generale de' Domenicani, & in fine sù portato processionalmente per la Sala Regia il Santssimo Sacramento nella Capella Paolina nobilmete adornata, one si espose in forma di quarant'hore solite, e l'apparato si poco dissimile da quello si scrisse nel Gionedi Santo, e l'Architetto sù il medesimo Padre Gio. Maria dà Bitonto Agostiniano.

In quella medefima mattina furono vditi nelle feguenti Chiefe gl'infra notati Predicatori, ch'in questo corso dell'Auuento moltrarono il

talento della loro Dottrina, & ingegno.

Nella Chicsa di S. Pietro il Padre Maestro Alberto Barra Napolita.

Di S. Andrea della Valle, il Padre Girolamo Rouere Palermitano.

Di S Carlo de' Carinari, il Padre Brobba Coppa Romano.

Della Madonna del Pianto, il Padre Paolo d'Arieti Frate d'Araceli.

Di

D' Araceli, il Padre Serafinoda Turino.

Del Giesù, il Padre Carlo Coccarano Parmegiano.

De' Santi Apostoli , Frà Prospero Scafarella della Città di Potenza in Regno.

Di S. Andrea delle Fratte, il P. Matteo Pezzarno Genouefe.

Di S. Saluatore in Lauro, Fra Bartolomeo da Cagli Cappuccino.

Di S. Agostino, il Padre Baccelliere Gio. Paolo Stoppa Venetiano.

Di S. Lorenzo in Lucina, il P. Clemente Butij Napolitano.

Di S. Maria in Via, il P. Antonio Ganobio da Montepulciano.

Di S. Marcello, il P. Dionifio Pentorecchio Romano.

Della Minerua, il P. Donato Carnesecca d'Arezzo.

Della Traspontina, il P. Maestro Saluatore Scaglione Napolitano.

Della Madonna di Trasteuere, il P.Paolo Battista da Genoua di questi Padri di S.Paolo in Piazza Colonna.

Di S. Grisogono, il Padre Antonio Nottola Bolognese.

1. Di S. Barrolomeo all'Isola, il P.Gio. Andrea Ferrari Romano

Di S. Gio de Fiorentini, il P.D. Pietro Antonio Fabrini Fiorentino Abbate di Vall'ombrosa.

Di S. Luigi de' Francesi, il P. Antonino Lucci dell'Ordine de' Predicatori.

De' Santi Cosma, e Damiano, il P. Fra Tomaso Capponi della Marca;
Di S. Lorenzo in Damaso, il P. Giacomo Caproni Romano de' Padri di
Se Maria in Portico.

Di S. Giacomo de gl'Incurabili, il P. Fra Ludouico Pisacani Romano Lettore, e Predicatore de Minori Osseruanti della Prouincia di Roma...

Della Trinità di Ponte Sisto, il P. Lettore Fra Tomaso del Lago del Padri di Santo Isidoro.

Della Madonna di Costantinopoli, il P. Fra Francesco Blundet Patermitano dell'Ordine di S. Domenico di questo Conuento di S. Sisto.

Fù renuta Communione Generale dalla Congregatione di fimil no me nella Chiefa di S. Spirito in Sassia.

Andarono in visita delle Chiese.

I Padri di S. Francesco à Ripa.

La Compagnia del Santiffimo Sacrameto di Montecompoto accompagnata da questa di fimil nome in S. Giacomo Scofciacaualli.

La Compagnia di S.Gio. Battista di Viterbo accompagnata da questa del Confalone.

La Compagnia delle Stimmate di Lecce accompagnata da questa di

La Dottrina di S. Paolin della Regola có il fuo Madatario austi, flendardo, Croce, Crocififo, Lanternoni, & il Prete in cotta nell'virimo. Gli Orfanelli con la Croce auanti, & alcuni di essi per esser molto piccoli, e per nonpotertanto caminaro din vece di San Paolo vistratono la Chiesa di S. Maria. in Trastenere di poi sirriunitono à Santi Quattro con li più grandi, per vistar S. Gio. Laterano, e Santa Maria Maggiore.

Il doppo pranzo Sua Sătită în carozză a fei col feguito di molti Eminentifiini fi portò in vifita delle quattro Chiefe, con la quale occasione si compiacque ancora di visitare il Santis-Sacramento nella Capella

Paolina al Vatigano de al como

Entrarono dalla porta del Popolo. La Compagnia di S. Antonio di Padoua di Pifcina veffita di bianco, auanti a lo ftendardo andauano fei Staffi: ri dell'Eminentifilmo Mont'alto con torcie accefe in mano, numerofa di Donne, la prima delle quali portana vna Croce in mezzo à doi altre con torcie accefe in mano, le fu mandato incontro dal Capitolo di S. Gio. Laterano, come aggregata ad effo, i Padiglioni, Campanello, e Groce, fece alto alla Chiefa della Madonna di Monferrato, & alloggio in vn Palazzo spigionato, vicino à quello de' Signori Rocci.

La Compagnia dell'Affunta di Caffel del Piano del territorio di Sienta veffira di turchino, mozzetta di corame nero, fenza frendardo con un folo Crocififo auanti, con poche Donne, la prima delle quali portana un'i magne di rificuo della Madonna indorata, è dipinta fopra un'hafta in mezzo a doi altre con torcie accefe in mano, e tutte, con mozzette di corame, come fopra, fil incontrata, & alloggiata da.

questa di S. Caterina della Natione Sanese.

La Compagnia del Confalone di Segni Città di quest Eccellentissima Casa Sforza vestita di bianco, portò doi stendardi, il primo à bandiera di taffertà coll'arme del suogo con queste quattro lettere inargentate.

S.P.Q.S. cioè Senatus Populusa Signinus auanti di cui andavano quattro Trombetti del Popolo Romano, & avanti al secondo in haste sei Staffieri di questa Eccellentissima Casa Sforza con torcie accese in mano, su fattori te da Padri Cappuccini, e quasi nell'astimo veniua il Crocissiso portato fopra un thalamo, che si la sella volta, ch'è venuto à Roma in simil tempo, avanti di cui erano tre Paggi della sudetta Eccellentissima Casa Ssorza con torcie accese in mano, numerossissima di torcie, e di Donne le prime tre vestivano di rocchetti blanchi, e quella nel mezzo portatu a vna Croce inargentata, el'altre doi torcie accese in mano, che si incontrata, & alloggiata da questa del Consalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini no.

450. Donne 60.

LVNI DI 28. Sua Santità tenne auanti di se l'esame de' Vescoui, doue passarono egregiamente il Sig. Carlo Impeliaccieri per la Chica. di Mazzara in Sicilia, il Conte Francesco Maria Falcucci per quella di Calui.

Calui, & il Signor Benedetto Gerace per quelladi Lipani in Sicilia, 12 Andarone in visice delle Chiefe () La Compagnia del Confalone di or a state of a district or a Segni . ! .

La Compagnia del Confalone di Canepina.

La Compagnia del Confalone di Poggio Catino accompagnate da

questa di simil nome,

La Compagnia di S. Antonio di Padoua di Pifcina, acconagnata dalla Croce, Padiglione, e Campanello del Capitolo di S. Gio. Laterano .; Alloggiarono nell'Hofbedale della Santiffima Trinità Pellegrini nu. 4FS. Donne 85.

MARTEDI 29 Nella Basilica di S. Gio. Laterano surono la matti-

na esposte le solice Orationi correnti delle 40, hore.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini na distant la irread a material

400. Donne 82.

MERCORDI 30. Festa del Giorioso Apostolo S. Andrea , che però fu nella Chiefa di detto Santo dalquesti Padri Teatini celebrata con gra follennità, effendo fiata apparata, & adornata di ricche, e superbe tapezzarie, & argentarie dell'Eminentiffimo Signor Cardinal Montalto, il quale vi cantò la Messa solenne con l'intergento di az. altri Eminentissimi, Ambasciator Cattolico, moltititolati, & altra Nobiltà, o vi fu tutto il giorno va mirabil concorfo di Popolo, e l'Eminentissimo sudetto vi consacrò Monsignor Oxorio Vescouo di Cefalù.

Nella Bafilica di S. Pietro fu mostraro il Capo di detto Santo.

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia di S. Croce di Monte Alcino.

La Compagnia dell'Affunta di Castel del Piano accompagnate da questa di S. Caterina della Natione Sancle.

Da Campo Vaccino, oue fece massa in questa mattina, s'inuid il doppo pranzo la Compagnia del Santissimo Sacramento di Rocca massima vestita di bianco i numerosa de Donnes le prime tre erano fanciulle, che vestinano di rocchettibianchi, e quella nel mezzo portana va picciolo Crocifisto, e l'altre doi torcie accese in mano, che su incontrata das sotiro Deputato di questa di fimil nome nella Minerua, co'suoi.

Torcieri, Padiglione, e Mandatarii.

Entrarono dalla porta del Popolo. La Compagnia delle Stimmate. d'Ignanello scalza, & alcuni con le scarpe all'Apostolica vestita di facco di tela groffa bigia, cinta di corda, cappuccio in tefta, cappello dietro a le spalle, & vna Croce in mano, con il Clero in cotta, e berretta conlasua Croce auanti d'argento, e tutti vna Crocetta in mano di legno come i Fratelli, numerofa di Donne, le prime tre vestinano come i Fratelii co vn velo in testa,e quella nel mezzo portaua vna Croce,e l'altre doi torcie accese a el'airre tutte poi con vna Croce in mano, incontrata,

trata, & alloggiata da questa di simil nome. 12 1 12 12 12

La Compagnia del Rosario della Città di Viterbo vestita di bianco, cappuccio sul viso, cappello dietro le spalle, crocetta nera sul petto, portò vn solo stendardo à bandiera, a vna Croce, numerosa di Donne vestite tutte come i Fratelli, la prima delle quali in mezzo à doi altre co torcie accese portaua vna Croce, e tutte l'altre vna Grocetta di legno alla cintura, incontrata, a alloggiata dalla Trinità, e sauorita dall'illustrissimo signor Marchese Valerio Santa Croce straordinariamente, hauendola egli di persona accopagnata alle Chiese, sattole dare alloggio vna sera di più, e sattole tanti altri sauori, che quei Fratelli, e sote elle ritornate alla Patria per vn gran tempo non discorsero d'altro.

La Compagnia del Conialone di S. Orelle vellita di bianco, porto doi stendardi vno à bandiera di tassettà rosso col segno del Consalone, e l'altro in haste, auanti al quale andauano quattro Irombetti, doppo il Christo seguiuano molte coppie di Romiti con torcie accese inamano, appresso molte coppie di Padri Oliuerani Foraltieri veltri di facconel fine sil Clero in cotta, e berretta con la sua Croce, & l'hasta di argento, e doi Accoliti con candegheri parimente dell'iltessa materia, numerola di Donne; le prime tre vestiuano di rocchetti bianchi, quella nel mezzo portaua vn Crocissso d'audio, e l'altre doi torcie accese in mano, come anco parimente la seconda coppia, incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiffima Trinita Pellegrini nu.

443. Donne 220.

### DECEMBRE 1650.

GIOVEDI it primo di Decembre. Nella Bastitica di S. Pietro surono esposte le solice Orationi correnti delle 40, hore.

Andarono in visita delle Chiefe. I Padri della Traspontina.

La Compagnia del Confalone di S. Oreste accompagnata da questa di simil nome.

La Compagnia del Rosario di Viterbo accompagnata da questa del-

4a Trinita.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Roccamassima accompagnara dal folito Deputato di questa di fimil nome nella Minerua, co' torcieri, e Padiglione.

La Compagnia delle Stimmate d'Ignanello accompagnata da que-

fta di fimil nome .

Eutrò dalla porta di S. Giouanni. La Compagnia della Madonna.

del Rofario di S. Elia in Regno vestita di bianco, mozzetta di tela, aprehina, portò voa bellissima Imagine di risicuo della Madonna sontenuta da quattro Fratelli, con poche Donne, la quale s'incontrò à S. Gio. Laterano in quella Compagnia della Trinità ch'accompagnana, come si è detto di sopra, quella del Rosario di Viterbo, e s'accompagnò con lei, e portossi alla benedittione Pontificia la sera a Montequaldo, si che poi non le bisognò di ritornarui, quando andò alla vistita delle Chiese, e la sera si alloggiata, e spesta al solito da questa della Trinità;

Dalla Porta del Popolo. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Valentano vestita di bianco, numerosa di Donne, la prima di esse vestiua di rocchetto bianco, e portaua vn picciolo stendardo à bădiera di tassettà bianco coll'Imagine del Santissimo Sacramento in, mezzo ad altre quattro con torcie accese in mano; doppo alcune altre coppie ne veniua vn'altra con vn Crocissiso con vn vago splendore indorato in mezzo ad altre seigon torcie accese; nell'entrar che secro tanto gli huomini quanto le Donne surono sparati a gli vni, & all'altre 15, tiri di mortaletti, come anco altri molti tiri giunta, che susti la Piazza della Santissima Trinità, dalla Compagnia dalla qualessi incontrata, & allogiata

Alloggiarono nell' Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

VENER DI 2. Festa di S. Francesco Xauerio nella Chiesa, del Giesà, eue la mattina si recitò vna Oratione in sua lode da vno di quei Padri Gesuiti.

Sua Santità in carozza à sci andò in visita delle quattro Basiliche, accompagnata dal solito, enumeroso corteggio di mosti Eminentissi, Prelati, e Signori della Corte à cauallo.

Andarono per lo medefimo effetto i Padri della Minerua.

I Padrid'Araceli.

I Padri di S. Bartolomeo all'Isola.

in: La Compagnia della Madonna del Rofario di S. Elia accompagnasa davn Fratello, e da vn Madatario di questa della Santissima Trinità.

Entrarono dalla porta del Popolo. La Compagnia di S. Pietro di Mótealcino dello Stato di siena vefitta di neto, mozzetta di corame di fimil colore, con poche Donne, incontrata, è alloggiata da questa di S. Caterina della Natione Sancie.

La Compagnia della Morte di Ciuitauecchia vestita di nero con tre-Rendardi doi a bandiera vno verde, oue era l'Imagine della Madonna del Rosario, l'altro di dommasco rosso co l'Imag. di S. Ferma Auocata della Città, & il terzo in haste con la figura della Morte, fauorita daalcune coppie di questi Padri de' Santi Aposso i, venne con poche Do-

ne,

ne, la prima delle quali in mezzo à doi altre con torcie accese in mano portaua vna Croce con lancia, e sponga, che su incontrata, & allog-

giata da questa di simil nome!

Da Campo Vaccino, oue fece massa in questa mattina s'inuio la Compagnia del Confalone della Città di Velletti vestita di bianco. numerofa di Donne vestite tutte come i Fratelli. la prima delle quali in mezzo ad altre quattro con torcie accese in mano portaua vn Crocififfo, fu incontrata, & alloggiata da questa di fimil nome

Alloggiò l'Hospedale della Trinità Pellegrini nu. 865. Donne 285. SABBATO 2. Nella Bafilica di S. Maria Maggiore furono esposte le

folite Orationi correntidelle 40, hore

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia della Morte di Ciuitauecchia accompagnata da questa di fimil nome.

La Compagnia del Sacramento di Valentano accompagnata da que "11 3 ' 3 1 7 000 6 " a 0 1 10 7 20 9 1 79

fta della Trinità.

Oi La Compagnia del Confalone di Velletri accompagnata da quella. Con options of them? difimil nome.

T-Padri di S. Bernardo con vn bel Crocifillo d'Auglio, 1 5

In quella fera la Compagnia della Mifericordia della Natione Fioretina alloggiò, e spesò, come sece nella seguente sera i Fratelli d'yn'alera Compagnia di fimil nome di Gingliano Diocesi d'Auersa in Regno aggregata à lei, quale non fece entrata, ne andò altrimente proctffionglmente in vinea delle Chiefe per non rietouarfi in ordine, & effer molto ponera, e non hauer ponito lat le spele necessarie.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pellegrini n. 910.

Donne 425.

Parti in questa settimana per il suo Gouctro di Pano Monsig. Sigil-. មិនបេខ ១០១១៨ និងម ខេត្តបាន ខេត្តបាន mondo Spada.

L'Eminefitiffino Signor Card Orfino come Protettere del Regno di Polonia alzò l'armi di quella Maeltà sopra le porte de Palazzi dell'Eccellentillima fua Cafa. liten in Buchemen fola.

Il Canonicato, che vacò in S. Marla in Vialata per l'affuntione al Vescouato del Sig. Conte Falcucci, su da Sua Santial conferito al Sig. " - " ... gerich o mar a... Paolo Calimaco.

DOMENICA 4. Fù la Statione nella Chicla di S. Croce in Gierusaand colores con rocket Dr. . 25 mec. 11 1 35 W

Sua Santità tenne Capella al Quirinale, done fermoneggiò il Padre Procuratore Generale de Minimi Conventualialisto augue no 1 .1

Nella Chiefa della Trafpontina fu celebrara nella Cappella di S. Barbara la festa di detta Santa da' Bombardieri, & Aiutanti di Castello, hauendo anco liberato il Prigione, e per tale effetto fpato all'alba la Fortezza di Castel S. Angelo, e la sera forono fatti diuersi mochi, e luminarri

ANNO SANTO MDCL. 295

narij su la facciara della sudetta Chiesa della Traspontina, & anco si sece vo altra bellissima sessa di detta Santa dall' Vniuersità de' Battil'ori, & argentiin SS, Cosmo, e Damiano.

. Andarono in rifica delle Chiefe i Padri Cappuccini .

... Gli Orfanelli & i più piccoli vifitarono la Madonna di Trafteuste in vece di S. Paolo, che fi riunirono poi con gl'altri à S. Quattro...

Il doppo pranzo questi Padri Agostiniani secero la loro processione foiente della Centura di S. Monica nella quale comparuero 7, machine dissupendissimo disegno, se inuetione del P. Gio Maria da Bitonto medesimamente Agostiniano da prima rappresentana via pozzo di sangue del Martiri intorno al quale vedenansi tutri gl'instrumenti, ch' vsaruano gl'antichi Tiranni nel martirizzare, sopra del quale stana via Giouchesto rapresentante il Martirio, che con le braccia sostenena via gran cartellone con queste parole. O Felix Roma tantorum Principum a Principum Sanguine. Et à piè delle base erano doi suptiti via rappresentanti l'Amore de la Morte.

- La seconda gontenena vn Ci, sù in aria , e nel mezzo vn Crocifisto dentro yna buuola fotto del quale staua yn Giougnetto rapresentante la Vergion, che portaua nelle mani diverse centure, e sotto li piedi va Chembino rappresentato da vn Putto vino. La terza era vna Gloria. în mezzo della quale vedenafi vna nuvola, e dentro di essa molti Angeli, c Cherubini. La quarta va palco con tutti gli strumenti del Martirio de gli Apostoli, con vn'Angelo sedente, che tenenanel seno vn\_ bacile con la testa di S. Gio, Battista rappresentata da vn' Putto viuo. La quinta vn Choro di Martiri detro à vna gloria,nella quale stauano dinersi Martini, cioè San Clemente Papa, S. Lorenzo, S. Caterina, & altri coll'attual martirio, che patirono. La festa yn Putto con tutto il corpo in aria, che sosteneua sopra le braccia vn cartellone di gran peso ornato di palme, e di corone con questo motto. Non laude tua, sed ipsorum meritis. La settima vn palco quadrato con 12. Colonne indorate, à foggia di prospettiua, nel mezzo del quale stana eretto vn' Altarino con sopra la tella di Santa Monica, essendo alla detta Processione interuenuti molti Principali Signori della Corte, e gran concorfo di West force to the Chick to the service its.

Entro dalla porta di S. Giuanni incontrata, & alloggiata da questa della Santissima Trinità, la Compagnia di Tiano in Regno vestita di bianco, mozzetta di lionato, auanti il Crocissiso andaua vn Fratello con vn turribolo d'argento incensandolo, con poche. Donne, qualepoi la sera nella Chiesa della Santissima Trinità all'Altar di S. Luca rapresentò vn be llissimo Dramma in musica accompagnata dall'Organo alla presenza di molte Titolate, e Signore Dame, e Caualieri Romant. L'argomento sù, che la Giustitia Dinina secsa dal Cielo diceua, che

Dio

Dio sidegnato col peccatore, perche non cessa d'ossenderlo, hauteua del terminaro di punirlo. In questo instante appariua la Misericordia, quale diceua, che preuedendo il vicino castigo del peccatore erasi mossa per inuitare il medesimo a penitenza, onde Sua Diu. Macstà si placasse. Víciua in tanto il Peccatore, che inuitato dalla Misericordia chiedeua perdono de' suoi missatti à Dio, & alla Beata Vergine, ch'vscita anch'essa à questi prieghi gli promise il suo aiuto, e quello del suo santissimo Figliolo, & impose alla Giustitia, che non eseguisse cosa alcuna sopra sui, si che hauendo egli ottenuto si patti pentito, e qui sini la representatione, durò vn'hora in circa, e sù così ben portata, che la recitarono di nuono la terza sera sopra vn palco apparato nella sudetta. Chiesa alla presenza di molte Prencipesse, e Signori Titolati Romani, e la seconda sera l'Eccellentissimo Sig. Prencipe Ludouisio si compiacque vdiria nel proprio Palazzo.

Dalla porta del Popolo. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Ronciglionevessita di bianco mozzetta di corame rosso orlata di passamo bianco, & ascune di merletti, e Zagana d'argento, numero-sa di Donne, vestite tutte di sacchi, e mozzette come i Fratelli, la prima delle quali portava va picciolo stendardo co la sigura del Sacramento in mezzo ad astre quattro con torcie accese in mano, e quasi nel sine di esse veniua vin altra con vna Croce dipinra di nero profilata d'

oro, con quattro altre auanti con torcie accese in mano.

La Compagnia della Morte d'Aluito in Regno vestita di nero moza zetta di corame di simil colore merlettata d'argento, auanti à lo stendardo andauano quattro Sonatori di Piue, e Pisseri vestiti. come i Fratelli, numerosa di Donne la prima delle quali portaua vna Croce in mezzo ad altre otto con torcie accese in mano, doppo molti altri Fratelli in coppie senza sacchi, incontrate, & alloggiate da questa della. Morte.

Alloggiarono nell' Hospedale della Sansissima Trinità Pellegrini nu.

LV NEDI 5. Nella Chiefa di S. Maria in Capo furono esposte le soli-

Andarono in vilita delle Chiele. La Gompagnia di S. Pietro di Montealcino accompagnata da quelta di S. Cattrina della Natione Sanele. La Compagnia della Madonna del Carmine di Tiano accompagnata

da questa della Trinità.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Ronciglione.

La Compagnia della Morte d'Aluito accompagnata da questa di signili nome.

Le Zitelle Sperfe di S. Eufemia con la Croce auanti portata da vn. La 100 dell'ordine di San Francesco.

En-

and the state of t

Entrarono dalla porta del Popolo. La Cop. della Misericordia di Capagnano vestita di nero, con quattro Trombetti auanti a lo stendardo; numerosa di Donne vestite tutte come i Fratelli, la prima delle quali in mezzo ad altre doi con torcie accese in mano portaua vna Croce. indorata, che fù incontrata da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione Fiorentina, quale alloggiò gli Huomini.

La Compagnia del Rofario.

La Compagnia del Santiffimo Crocififo tutte doi di Caui, la prima. vestita di bianco, e la seconda di nero, doppo le quali veniuano le Sorelle di tutte doi le sudette Compagnie, la prima delle quali portaua vna Croce inargentata in mezzo ad altre quattro con torcie accese in mano, che surono incontrate da questi Padri Domenicani con la lor banda di Croce, che poi le condussero alla Chiesa della Minerua, oue secero alto, e l'Eminentiss. Sig. Card. Colonna diede loro agio, e.a.

commodità d'alloggio.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Carsoltin Regno vestita di turchino, portò avanti à lo stendardo oltre i lanternoni doi Angeli di rilieuo indorati, e dipinti, che teneuano fiaccole accese in mano sopra haste dipinte del color medesimo, come anco doi altri dell' istessa forma, e materia auanti al Crocifisso, in vitimo veniua il Clero co la sua Croce auanti d'argento sopra hasta turchina, numerosa di Donne, tutte con vna candela in mano, e la prima di esse in mezzo ad altre quattro con torcie accese in mano portana vn Crocifiso.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Maenzia vestita di bianco, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vna Croceinargentata in mezzo ad altre quattro con torcie accese in mano.

La Compagnia de' Santi Cosma, e Damiano di Castelforte in Regno vestita di bianco, che rapresentò li seguenti Misterij l'vno doppo l'altro conforme qui si noteranno. Adamo, et Eua ignudi coperti però le vergogne, & Adamo portaua vn' Albero con sopra vn Serpente di carta pista. La Morte con vna falce in mano, che di quando, in quando saltaua. Vn'Angelo con vn calice, & vna Croce, oue erano dipinti tutti i Misterij della Passione. Vn Christo vestito di lunga veste turchina. fcalzo , legato da quattro Manigoldi mezzo tra vestiti , e nudi, e dipinti le faccie, e le vite di color rosso. I tre Apostoli Pietro, Giouanni, e Giacomo scalzi con le mani piegate vestiti di bianco. Christo ignudo coperto folo i fianchi, e le parti vergognose, che haueua legate le mani dietro ad vna finta Colonna, che se la conduceua, con quattro manigoldi parimente mezzo tra vestiti, e nudi, e dipinti come sopra le faccie, con fruste in mano, ch'alle volte fingeuano di flagellarlo. Giuda il Traditore, legato co la corda al collo ad vn troco di sambuco, che se lo portaua in mano veltito di lunga veste nera con tre Diauoli iu-Pp torno

torno con fischissonaglismezze spade di legno nelle manise corde, con le quali molte volte l'andauano strascinado. Vn'Ecce Homo coperto come fopra, infanguinato, con vna corona di spinein testa, con doi canne, & yna nella destra, in mezzo à doi altri Manigoldi con mezze spade. in mano, con le quali alcune volte fingeuano di percoterlo. Vn Gobbo vestito di rosso, con berrettino in testa, doi fischi, e sonagli attaccati al naso, che portaua in mano vna picciola bandiera di tassettà rosso coll'arme del Popolo Romano S.P Q R.che di quado in quado saltaua. Vno vestito alla stracciona, con vn cappellaccio in testa, che sonana. vna tromba in suono lugubre, e mesto. Vn'Hebreo, che teneua come vn processo nelle mani, che lo leggeua forte, e concludena, che condannaua alla morte Giesu Christo : seguiuagli appresso à mano manca yn che rappresentana Pilato vestito da Presidente, che si lauana le mani in vn bacino portatogli da doi serui, & andaua dicendo ad alta voce. Io me ne lauo le mani. Vn Christo con la Corona di spine. in testa, Croce sù le spalle vestito di lunga veste rossa, circondato da sei Manigoldi mezzi nudi, con spade, e funi, con le quali alle volte. lo strascinavano, in particolare quando quel sopradetto vestito da. Hebreo lo condannaua. Santa Veronica col Sudario nelle mani. Le. tre Marie vestite di vesti, e manti neri, e quella nel mezzo portaua. vn Crocifisto, auantial quale andaua vn Guercio, che rappresentaua S. Longino con vna lancia in mano, che molte volte pigliando la fcorsa andaua con quella à serirlonel costato. Quattro Musici di quel Pacse vestiti di cotte, ch'ad ogni lanciata di S. Longino al Christo intonauano il versetto del Miserere in tono pietoso all'vsanza del Paese. Christo ignudo coperto solo come sopra ditasfettà turchino in atto di resuscire co lo stedardo rosso nella sinistra fatto à badiera, e colla destra staua in atto di benedire in mezzo à doi vestiti da soldati armati, che fingeuano d'effer quellische fecero la guardia al Monumeto:in vitimo veniua S. Michele Arcagelo co la spada in mano, co la quale minacciaua doi demonij, che coduceua legatije tutti questi, che rapresetanano i sudetzi misterij erano huomini, quali diedero gra piacere à Roma co questa lor simplicità, co la quale pesarono d'hauer fatto, e rapresetato questi Milterij per vna gramaraniglia, & in questo giorno sofnaua vna gradis-Sma Tramontana, fi che quelli, ch'andauano ignudi patirono molto, onde fu necessario, che questa Compagnia di Roma del Consalone che come si dirà, l'alloggiò, preparasse loro va buonissimo suoco nel gioco della Palla à corda della vecchia in strada Giulia, ch'erano più morti, che viui, e nell'entrar della Chiefa di S. Lucia à quei che fingeuano i Demonii fù dato fuoco alle corna, ch'erano compolte di fuochi artificiati, fi che in vn fubito vista questa cofa, a cui non vi fi penfaua punto, fi spauentò la gente concorfaui per vederla, e moiti delle ComCompagnie lopradette foraffiere si milero tumultuariamente à suggire; si numerola di Dome, doppo le quali seguiua vn'altra grossa truppa di Fratelli senza sacchi, solo con mozzette di corame nero.

La Compagnia del Confalone di Montefortino vestita di bianco, dopo il Crocissifo veniuano questi Padri di S. Francesco à Ripa con la lor banda di Croce, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vna Croce inargentata in mezzo ad altre quattro co torcie accese con doi Putte auanti vestite da Angeli, doppo le quali veniua il Clero d'esso luogo con la Croce d'argento auanti sopra vn'hasta inargentata, quale volle venir nell'vitimo doppo le Donne, per hauer'hauuto tal comandamento dal suo Vescouo prima di venire à Roma, che surono incontrate, & alloggiate tutte queste quattro sopradette da questa del Consalone.

Da Campo Vaccino, oue fece massa in questa mattina, s'inuiò la Cópagnia del Corpo di Christo di Castellone di Gaeta veltita di bianco, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vn Crocissis in mezzo à doi altre con torcie accese in mano, con molti altri Fratelli doppo senza sacchi, che si incontrata da alcuni Fratelli, e da vn Mandatario di questa della Trinita, che l'alloggiò.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

Alloggiarono nell'Holpedale della Santituma I finita Pellegrini nu.

MARTEDI 6. La Natione Lorenese per la festa di S. Nicola dieda la dote à pouere Zitelle.

Andarono in visita delle Chiese. I Padri de' Santi Cosma, e Da-

miano. I Padri di S. Agostino.

I Padri di S. Honofrio.

La Compagnia del Santifs, Sacramento di Carfoli.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Maenzia:

La Compagnia de Santi Cosma, e Damiano di Castelforte.

La Compagnia del Confalone di Montefortino accompagnate da quella di fimil nome.

La Compagnia del Rosario,

La Compagnia del Crocifisto tutte doi di Caui accompagnate da

questi Padri Domenicani.

Et il Clero, e Capitolo di S. Pietro, al quale giunto, che si vicino a Santa Maria Maggiore il Capitolo di questa Basilica venne incontro co le cappe, e senicchio, e Croce sino a S. Prassede, & accompagnossi co lui dandogli la mano dritta, e per la Porta Santa, quale era apparata con doi coltre con l'armi dell'Eminentiss. Sig. Card. Antonio Arciprete, e dell'Eminentissimo Sig. Card. Maildachino pro Arciprete, e del Capitolo di S. Pietro, la condusse in Chiesa, quale era tutta apparata contra per la coltra del Capitolo di S. Pietro, la condusse in Chiesa, quale era tutta apparata contra coltra contra cont

coltre, & à ciascheduna Colonna staua appesa l'arme del sudetto Capitolo di S. Pietro, con queste parole. Saerosaneta Vaticana Bassisca. Auanti all'Altar Maggiore, e dalla Cappella del Sacramento, sino à quella della Madonna era coperto il pauimento di coltre, arazzi, e tappeti, sopra quali erano ordinati cuscini di velluto, e di dommasso in grandissima quantità; auanti all'Altar della Madonna furono posti quattro bachi coperti di pani di setta, e d'oto, e visitati, che s'hebbero gli Altari su il Capitolo sudetto accompagnato da quello di S. Maria Mag-

giore fuori del Portico fino alle fcale.

A S. Gio. in Laterano il Clero di quella Basilica lo stette aspettando alle Scale Sante con le Cappe, ma sennicchio, e Croce, e postolo à mano dritta lo condusse alle sudette scale, oue inginocchiatosi ful nudo pauimento furono dette l'Antifone, e l'Orationi, doppoi fu condotto in Chiesa per la Porta Santa, sopra la quale erano poste l'armi dell'Eminentissimo Sig. Card. Colonna Arciprete di quella Basilica, e del sudetto Capitolo di San Pietro, e dalle bande di essa stauano doi Accoliti con l'incensiero, & acqua benedetta. La Chiesa era parata. con poche coltre; auanti l'Altare del Sacramento furono disposti molti banchi come per sedere à tre ordini per banda i più alti per li Canonici coperti di coltre, i mezzani per li Beneficiati coperti pur di coltre, & i più bassi senza appoggio per li Chierici coperti di arazzi: auanti all'altar Maggiore dalla parte della Tribuna erano molti candeglieri d'argento con candele accese, senza altri banchi, perche v'erano quel-Il del Choro, che vi stanno sempre, e dall'altra parte surono disposti altri banehi in quella forma, che si disse all'Altar del Sacramento; gli fù in fine mostrate le Teste de gli Apostoli, & sù accompagnato fuoti di detta Basilica sino auanti alla Chiesa di San Giouanni in-Fonte.

Alla Chiesa di S. Paolo da vn Ministro di quella con la cotta all'entrar, che secc per la Porta Santa, su asperso d'acqua benedetta, senza hauere hauuto altro incontro, e finiti di visitar gli Altari, ogn'uno di esso Capitolo si leuò la cotta, e nel miglior modo, che potè, ritornò

à cafa.

Entrò dalla porta del Popolo. La Compagnia del Santissimo Rosario d'Oriolo vestita di turchino con quattro Trombetti auanti a lo stendardo, numerosa di Donne, che tutte portauano vna grossa candeladi cera in mano, la prima delle quali in mezzo ad altre doi con torcie accesse in mano portaua vna Croce dipinta di turchino con vn vago splendore indorato, che sù incontrata da questi Padri della Minerua, oue sece alto.

Da porta Pia. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Vallegurgula vestita di bianco numerosa di Donne, che sù incontrata dal soliANNO SANTO MDCL. 301

solito Deputato di questa di simil nome nella Minerua, col Padiglio-

ne, e quattro torcieri foliti.

Da Campo Vaccino, oue fecero massa in questa mattina, s'inuiarono. La Compagnia della Trinità d'Auellino in Regno vestita di bianco mozzetta turchina, auanti al Christo andaua vn Fratello con vn tur-

ribulo in mano d'argento incensandolo.

La Compagnia dell'Annunciata pur d'Auellino vestita di bianco, mozzetta di ciambellotto dell'istesso colore, auanti al Christo andaua vn Fratello con vn turribulo incensandolo: nel fine alcuni Canonici co cappe turchine, e doppo molte Donne di esse Compagnie, che surono incontrate, & alloggiate da questa della Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1112. Donne 328.

MERCORDI 7. Per la festa di S. Ambrogio Vescouo il Magistrato Romano presentò vn calice, e quattro torcie alla Chiesa delle Moniche di detto Santo.

Nella Chiefa della Concettione della B. Vergine de' Padri Cappuccini furono la mattina esposte le solite Orazioni correnti delle 40,

hore.

In questa mattina nella Chicsa nuoua su sepellito honoreuolmente. il Sig. Abbate Horteasso de' Rossi figliolo di questo Monsig. Pier Francesco, per la di cui morte, oltre l'Abbadia, vacarono molti officij di Cacellaria, e l'Auuocatione del Popolo Romano.

Andarono in vifita delle Chiefe. I Padri di S. Marcello.

I Frati della Trinità de' Monti.

La Compagnia del Rofario d'Oriolo accompagnata da questi Padri Domenicani.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Vallegurgula accompagnata dal solito Deputato di questa di simil nome nella Minerua col padiglione, e quattro torcieri.

La Compagnia del Corpo di Christo di Castellone di Gaeta.

La Compagnia della Santissima Trinità.

La Compagnia della Santissima Annuciata tutte doi d'Auellino ac-

compagnate da questa della Santissima Trinità.

La Compagnia della Misericordia di Campagnano accompagnata.
da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione Fiorentina.

Alloggiarono nell' Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1165.Donne 405.

GIOVEDI 8. Giorno della Concettione della B. Vergine sù predica auanti sua Santità, e Sacro Colleggio.

Fù felta à S. Giacomo de'Spagnoli, oue alla Messa grade cantata interuene l'Ambasciator Cattolico có gran corteggio di Prelati, e Nobiltà:

A San

A San Lorenzo in Damaso, alla Madonna del Popolo, e d'Araceli, one a quella il Magistrato Romano presentò vn calice, e doi torcie, & a questa vn calice, e quattro torcie, e per tale effetto in Seminario Romano si recitarono varie compositioni in versi, & in prosa, latina, creca da quei Cherici in lode di essa B. Vergine Concetta nell'Oratorio della Congregatione di simil nome.

Nella Chiesa della Madonna del Pianto si espose il Santissimo Sacra-

mento.

Si tenne Communione Generale nella Chiefa della Madonná di Lo-

reto della Natione Marchigiana.

Sua Santità il giorno in carrozza à sei si trasserì in visita delle quattro Bassiliche accompagnata dal solito numeroso corteggio di Eminetissimi, di Prelati, e Nobiltà Romana.

Andarono in visita delle Chiefe. L'Archiconfraternità del Santissimo Crocifisso in S. Marcello con molta Nobilta, e seguito di Prelati.

L'Archiconfraternità della Madonna del Carmine in Trasteuere. La Compagnia di S. Croce in S. Anastasia dell'Vniuersità de' Garzoni,

e Lauoranti de' Giupponari di Roma.

Vna Compagnia di Ragazzi della Dottrina di S Stefano in Pesciuola vestita di bianco coi suo Mandatario alla testa vestito di rosso, lanternoni, stendardo à bandiera, Croce con siggelli, lancia, esponga, Crocissso, & vn Bambino di Lucca in sedia sotto vn baldacchino portato da quattro di essi sopra vn thalamo, che si adornato da queste Zitelle di S. Filippo Neri alla Chianica di S. Lucia, con quattro candeglieri d'argento con candele accese sopra, in mezzo à quattro siaccole, & ananti ad esso andanano sei Putti vestiti vno da S. Michele Archangelo, e gli altri da Angeli, doi de' quali sonanano Arpa, & Arciliuto, & in sine il Prete in cotta, che si guidata da M. Andrea Baldini da Hortonouo della Diocesi di Serzana.

La Compagnia de' Santi Crispino, e Crispigniano dell' Vniuersità de'

Calzolari di Roma.

Entrarono dalla porta del Popolo. La Compagnia della Misericordia di Ronciglione vestita di nero, mozzetta, berettino intesta discamoscio nero, con poche Donne, quali seguiuano in truppa, su incontrata da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione Fiore-

tina, che alloggiò, e spesò gli Huomini.

I.a Compagnia di Santo Vito della tetra del nome del medesimo Santo vestira di biaco, mozzetta di corame rosso trinata d'argento, abati allo Stendardo andanano sei Fratelli sonando Pisseri, e Tromboni, in sine il Clero con la Croce d'argento auanti, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo à doi Verginelle vestite da Angeli con torcie, accese in mano portana vi picciolo Crocissso d'argento, e vestina di

roc-

ANNO SANTO MDCL. 103

rocchetto bianco, doppo le quali veniua in mezzo a dieci fiaccole, fopra ogn' vna delle quali erano 4. candele accese, vn'imazine di rilieno della Madonna sopra vn thalamo con candeglieri d'argento, e candele accese, e molta altra argenteria, ch'era portato da molti Facchini, auati alla quale andauano sei Staffieri, e quattro Paggi con torcie accese di quest'Illustrissima casa Theodoli, che la fauori come sua Terra, enell'entrar, che sece per la sudetta porta, le surono spatiati da 60, tiri di mortaletti.

La Compagnia del Confalone della Badia di Fiorentino, vestira di bianco, portò vna bella imagine della Madonna del Confalone sopravn thalamo, one erano molti cădeglieri d'argento con candele accese, portato da molti Fratelli in mezzo à 12, siaccole, numerosa di Donne, la prima fila delle quali vestina di rocchetri bianchi, e quella nel mezzo portana vna Croce inargentata, ananti alla quale andanano doi Putre vestite da Angeli con torcie accese in mano, sù anco sanorita da! Capitolo di S. Gionanni in Laterano, che le mandò in questo incontro

il sennicchio, Croci, e Campanello.

La Compagnia di S. Nicolò di Riofreddo vestita di bianco, auanti al Crocifisso andauano quattro Staffieri del Marchese del Drago Padrone di detto luogo, nel fine veniua il Clero con la Croce d'argento auanti in mezzo à doi Accoliti, numerosa di Donne, le prime doi vestiuano d'Angeli, con torcie accese in mano, che faceuano honcanza ad vna... Croce inargentata portata da vna altra vestita di rocchetto. bianco in mezzo ad altre doi vestite medessimamente di rocchetti.

La Compagnia del Santissimo Saluatore d'Arsoli vestita di bianco, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua un Crocississo in mezzo à doi altre con torcie accesse in mano, che surono tutte queste quat tro sopradette incontrate, & alloggiate da questa del Consalone.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiss. Trinirà Pellegrini n. 1172.

Donne 462.

VENERDI 9. Nell'Oratorio della Communione Generale si sece vna bellissima musica, e vi si recitò vn'Oratione in lode di S. Francesco Xauerio.

Nella Chiesa di S. Girolamo delli Schiauoni surono la mattina espo-

ste le solite Orationi correnti delle 40, hore.

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia de Santi Vincenzo, & Anastasio dell'Vninersità de Cuochi di Roma.

I Padri Celestini di S. Eusebio.

La Compagnia della Miscricordia di Ronciglione accompagnata da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione Fiorentina.

La Compagnia di S Vito della Terra del nome di detto Santo. La Compagnia del Confalone della Badia di Fiorentino.

La

La Compagnia di S. Nicolò di Riofreddo.

La Compagnia del Santissimo Saluatore d'Arsoli accompagnata da questa del Confalone.

Da Campo Vaccino, oue fecero massa in questa mattina, s'inuiarorono.La Compagnia del SatissimoSacramento di Pontecoruo in Regno

vestita di bianco, mozzetta di corame nero.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Sonnino vestita di rosso, con molti Fratelli d'vn'altra Compagnia del medesimo luogo, ma tutti sotto questo stendardo del Sacramento, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vn Crocissiso in mezzo à doi altre con torcie accese in mano, che surono incontrate, & alloggiate da questa della Trinità.

La Compagnia di S. Antonio vestita di bianco con alcuni Trombetti

auanti

La Compagnia del Santissimo Crocissso vestita di nero.

La Compagnia della Madonna di Loreto vestita di turchino :

La Compagnia del Santissimo Sacramento vestita di rosso, e tutte queste quattro sudette della Città d'Anagni in Campagna; doppo venuano le Donne di tutte queste Compagnie, la prima delle quali portaua vn Crocissio in mezzo ad altre doi con torcie accese in mano, su-

rono incontrate, & alloggiate da questa del Confalone.

Circa le quattr'hore di notte da porta Angelica entrò la Compagnia del Rofario della Commenda di S.Gio. in felua dell'Illustristimo signor Prior di Malta Alessandro Filicaia nel territorio di Montefiascone vesitta di bianco, mozzetta nera, con poche Donne, che di lungo senza hauere hauto altro incontro andò ad alloggiare alla Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1572. Donne 688.

SABBATO 10. Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Pontecoruo.

La Compagnia del Santiss. Sacramento di Sonniuo accompagnata.

da questa della Trinità.

La Compagnia del Rofario della Commenda di S. Gio. in Selua accompagnata da vno di questi Fratelli, e Mandatario della Trinità.

La Compagnia di S. Antonio.

La Compagnia del Santissimo Crocissso ) d'Anagni

La Compagnia della Madonna di Loreto.)

La Compagnia del Santiffimo Sacramento accompagnate da quefia del Confalone

Da Campo Vaccino, oue fece massa in questa mattina, s'inuiò la Compagnia del Santissimo Sacramento di Morolo in Campagna vestita di rosso, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo ad altre

quatr

quattro con torcie accese in mano portaua yn Crocifisto, incontra-

ta, & alloggiata da questa della Trinità.

Dalla porta del Popolo. La Copag del Santis. Sacram. di Ceruetri vefitta di bianco, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo a doi fanciulle co torcie accese in mano portaua vn picciolo Crocissis incotrata dal solito Deputato di questa di fimil nome nella Minerua, col Padiglione, e torcieri, e sece alto nella sudetta Chiesa della Minerua.

Alloggiò l'Hospedale della Trinità Pellegrini nu 1666. Donnè 774. Arriuò qui da Parma in questa settimana con titolo di Residente di quell'Altezza l'Illustrissimo Sig. Marchese Mario Graudemaria.

Fù da sua Santità conferito al Signor Cardinal d'Este il Vescouato

di Reggio in Lombardia.

DO MENICA 11. Fù la statione à S. Pietro. In questa mattina sua Santità tenne Cappella al Quirinale, doue cantò messa l'Eminentissimo Sig. Cardinal Frangiotti, e sermoneggiò il Padre Procurator Generale degli Agostiniani.

Nella Chiefa di Santa Maria dell'Anima furono esposte le solite Ora-

tioni correnti delle 40. hore.

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Morolo accompagnata da questa della Santiss. Trinità.

La Compagnia della Madonna del Carmine à S. Martino à Monti, che portò vna bellifs. Imag. della Madonna di rilieuo fedente fotto à vn va lo baidacchino fopra vn thalamo in mezzo à 12. fiaccole inargetate:

La Compagnia delle Stimmate di S. Francesco.

· La Compagnia della Pieta della Natione Fiorentina .

La Compagi del Santis. Sacramento in S. Giacomo Scosciciacaualli.

La Compagnia di S. Caretina della Natione Sane'e, la quale portò vn'Imagine del Crocifiso molto deuota dipinta in rauola in forma di Croce, che è la copia similissima di quello, che si conserua nella Cietà di Siena, dal quale Santa Caterina riccue le Stimmate, che lo portò l'altro Anno Santo passato di Papa Vibano, e lo dono à questa di Roma, che l'alloggiò, la Compagnia di S. Caterina della sudetta Ciettà di Siena, e queste vitime cinque Compagnie sopradette non hebbero la benedittione Pontificia per effere arriuate molto tardi à Montecau allo, e per il tempo freddissimo, che non era conueniente, che Sua Santità si partise dalle sue stanze, e venisse si quelle loggie della benedittione à vn tempo così rigido.

Et il Capitolo di S. Maria Maggiore il quale arrinato, che su il doppo pranzo circa le 21, hore alla Bassica di S. Pietro su riceuuto nel modo seguente. Era la Chiesa tutta parata di coltre, e di panni d'arazzi, e d'altri addobbi tutti, eccettuate le coltre, della guardarobba dell'Eminentillimo Cardinal Barberino Arciprete d'essa. Le porte nella faccia-

Qg

ta erano adornate di festoni, & arrei come per la festa di S. Pietro, & in vece dell'arme del Capitolo furono appefe quelle di S. Maria Maggiore co queste parole sotto. Sacrosaneta Liberiana Basilica. Il Portico su ador nato tutto d'arazzi; sopra la Porta Santa era il Presepio arme di S. Maria Maggiore effigiato in vn gran pano nuouo d'arazzo bellissimo cù le parole istesse di sopra scritte in vna carta, e poste nel fregio in modo, che pareuano tessute nell'istesso panno. Dalle bande erano doi altri arazzi nuoni, ch'accompagnauano quello disorra, con l'Imagini dell'Annunciata,e dell'adoratione de' Magi. La Naue di mezzo della Chiesa sù tutta parata dalle porte sino alla Tribuna con doi ordini di paramenti: il primo era formato tutto di coltre, l'altro d'arazzi nuoui molto belli, e di velluti piani, e dommaschi cremesini tutti con frangie, e trine d'oro disposti con vn'ordine, e simmetria molto vaga, cioè nel mezzo di cial hedun pilastro era vn panno d'arazzo, e dalle bande per finire di coprire il pilastro panni di velluti sopradetti, suor che nelli primi quattro pilastri, ne' quali furono posti i dommaschi in cambio di veliuti, e la Tribuna fu parata folo di velluti cremifini à opera di brocati d'oro, e d'arazzi.

Nella Capella del Sacrameto era un parato divelluto piano pauonazzo e broccato d'oro, co un fregio. Jopra ricamato d'oro, e perchè nel detto fregio erano alcune arme del fopracitato Sig Gard. Arciprete furono coperte d'arme in carta del fopradetto Capit. di S. Maria Maggiore in mo do, che parcuano ricamate nell'isfesso luogo: sopra a gli arazzi, ch'erano appesso nel Pilastri, surono disposte alcune ricche portiere, e perchè vi erano l'arme de' Signori Barberini, surono coperte d'altre arme incarta del sopradetto Capitolo di Santa Maria Maggiore con le parole.

fudette.

Il pauimento della detta Cappella era coperto di tappeti con doi ordini d'inginocchiatori per banda coperti di velluto per li Canonici, e di dommasco un poco più bassi per li Beneficiati con gran numero di

bellissimi cuscini.

i Intorno alla Confessione, & all'Altar Maggiore su fatto vn serraglio con banch coperti di arazzi, c'haueua l'ingresso incontro alla Confessione, & il pauimento quanto teneua il serraglio exa coperto di tappeti, e la balaustrata della Consessione sopradetta, parata di velluti cremissini con trangie d'oro, e cuscini sotto, e sopra di velluto, e di dommasso ricamati d'oro.

Auanti all'Altar Maggiore, sour a cui suono esposte tutte le Reliquie, Rauano doi ordini d'inginocchiatori, vno per li Canonici coperto, di velluti, e l'altro addietro vn poco più basso coperto di dommaschi per li Beneficiati, e con molti cuscini; susono accese tutte le candele à tutti gli Altari, e le torcie al Volto Santo, & alla testa di S. Andrea-

Giun-

#### ANNO SANTO MDCL. 307

Ginto finalmete il sudetto Capitolo alla Piazza di S. Pietro, questo della Bastlica Vaticana gli si sece incontro sino all'Aguglia in cappe col Sennicchio, e co la Croce, e datogli la maho dritta lo coduste in Chiesa per la Porta Santa, one assisteua il Sacrestano co il a coca dell'acqua benedetta, e l'aspersorio con cui l'aspergena mentre entrana, & vn Sotto-sacrestano con l'incensiero: sugli in sine mostrato, il Volto Santo da, gl'Illustrissimi Canonici Spada, Oregio, e Contelori, & vitimamente, vistrato, c'hebbe la su setta Bassilica, su accompagnato in Sacristia, one hauendo di gia finita la vissta delle quattro Bassiliche terminò la Processione.

A S. Paolo non hebbe accoglienza veruna, perchè un Padre di quei fece la scusa per tutti dicendo, che non era stato loro aussato la sua venuta.

Entrarono dalla porta del Popolo. La Compagnia della Madre di Dio delle Scuole Pie della (ittà di Frascati vestita di bianco, mozzetta turchina, portò doi stendardi vno à bandiera di taffettà turchino, oue erano doi chiaui arme della Cittacon quelle quattro lettere. S.P.Q.T. au anti al quale andauano quattro Trombetti in sacco, & altri quattro del Popolo Romano auanti al fecondo fopra haste, e parimento alcri quatero auanti al Croc fiffo; fu fauorità dal Collèggio Nazzareno in Borgo, e da questi Padri delle Scuole Pie, che l'incontrarono, tutti tanto il Colleggio sudetto, quanto questi Padri vestiti di cotte, con le berrette, frà quali erano tramezzati 26. Putti di quelle. Scuole Pie di Roma vestiti da Angeli, de' quali chi portana picciole bandiere, chi torcie, chi candele accese, chi stocchi, chi arme, e chi spade in mano; portò in oltre vna bellissima Machina d'intaglio, e di fattura molto eccellente indorata in cui era l'Imagine dipinta della. B. Vergine, dalle bande della quale stauano doi Putti viui vestiti da. Angeli in sembiante di sostenerla, e sul piano del thalamo era l'arme di Sua Santità formata in vna Conchiglia d'argento, auanti alla quale. staua vna Colomba viua con vn ramo d'vliuo in bocca accomodata. in modo, che non si poteua accouacciare, sopra la quale vedeuansi i tre Gigli, col Regno d'argento mafficcio, e dalle bande di effo al paro stauano doi Putri viui veltiti da Angeli, vno con la Chiaue d'oro, e l'altro d'argéto nelle mani, e dietro la machina ful medesimo thalamo doi altri similmente, che sosteneuano vna lunga cartella, nella quale era. il feguente motto.

Magnum sgnum apparuit in Cælo.

Fù molto numerosa di Donne, se prime tre fila composte di tre vestiuano di rocchetti bianchi, e mozzette turchine con torcie accese in,
mano, e quella nel mezzo delle tre fila portaua vn picciolo Crocissiso
d'argento indorato, appresso queste veniuano da sei coppie vestite di

Dhitzedby Google

308 DIARIO DELL'

saia scotta bianca, e nell'entrar, che sece le surono sparati da 90 tiri in circa di mortaletti, come anco da 12. altri in circa sù la Piazza della Trinità di Ponte Sisto, dalla Compagnia della quale sù alloggiata, e sù dispensato il seguente Sonetto da alcuni di quei Fratelli mentre entraua processionalmente, e continuaua per le strade di Roma.

#### ALLA MIRACOLOSA IMAGINE

DELLA BEATISSIMA

VERGINE

# DELLE SCVOLE PIE

DIFRASCATI.

Portata in Processione per Roma nell'Anno Santo 1650. Dalla Ven Compagnia di dette Scuole Pie.

SONETTO.

Del P. Giuscope della Visio. delle S. Pie al Sig. D. Ottanio Bonarelli.

Onde d'argento corra il Tebro altero,
Hor che di facra Imago il Santo Volto
Mira, ch'Eterno Sole ha in feno accolto,
Per debellar di Stige il moltro fiero.
La pace apporta, e fluol fuga guerriero,
Ad Orbi i lumi, à Muti, il nodo iciolto,
La lingua all'Egro, à crudel morte tolto,
Salute rende dal Celefte Impero.

Da Tusculani Colli all'Auentine Rocche discende con etheree squadre Benigna à compartir gratie diurne Roma Beata accogli hor la gran Madre;

Ch'ella d'immortal gloria cinto il crine T'accorrà in Cielo con l'eterno Padre.

E con quest'occasione il Molto Reu Padre Carlo di S. Antonio di Padoua Anconitano di quest'Ordine sudetto delle Scuole Pie non mancò al suo solito di dare in luce quest'ingegnoso Anagramma.

Sancia Virgo Deipara
Domus Tufculana Scholarum Piarum.
Anagramma Purum.

Supra CAELOS Triumphat in Mundo, Gaudium, ac Reo cara salus.

Λì

ANNO SANTO MDCL.

309

Al quale su risposto del Sig. D. Alsonso Perangeli Priore della Chiesa di Santo Spirito in Sassia col seguente Sonetto stampato.

V Ergin diletta à Dio, vnica, e sola:
Del gran Tonante Genetrice degna:
CHE SOPRA I CIEL TRIONFI, e per cui regna
GAVDIO NEL MONDO; dipictà tù Scola.
A tè l'egro mortal sen corre, e vola,
Se tal'hora per colpa hà l'Alma indegna;
CARA SALVTE AL REO: per te Dio degna
Della gratia donar la nuoua Stola.
Eccoti de' tuoi Figli eletti il Choro,
Che trà l'horror di Pouertà t'accoglie,
Come Regina sua; Madre, Tesoro.
Agradisci, gran Diua; e le lor voglie
Di brama accendi del siblime soro
Accogli anco tù lor sù l'alte soglie:

Compose in oltre il Padre Carlo sudetto l'Anagramma, che su esposto su la porta di S. Luigi de' Francesi, di cui si è fatto mentione sotto li 25. d'Agosto, e quest'altro non men bello, che parimente su veduto affisso ne'Chiostri della Chiesa della Miscordia della Natione Fioren tina il giorno de' 29. del detto mese sessa di S. Gio. Decollato, che per esser venuto solo in questo punto alla mia notitia non hò voluto pri-uarne il gusto del Lettore.

Diuus Ioannes Baptista Domini Iefu Christi Pracursor .

Anagramma Purum .

Infani Herodis ( res impia ) diro iussu capite obtruncatus.

La Compagnia del Confalone di Frusinone in Campagna vestita di bianco con doi stendardi vno a bandiera, e l'altro in haste, accompagnata dal Clero in cotte, e berrette con la sua Croce auanti d'argento sopra hasta turchina, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezao ad altre doi portaua vna Croce turchina con vn vago splendore inargentato incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

La Compagnia di S. Antonio di Padona di Capranica veflita di bianco, portò vn'imagine di detto Santo di rilicuo fopra vn thalamo conquattro candeglieri, e vafi d'argento, ch'era portato da quattro Fratelli, fil fauorita, &incontrata da questi Padri de' Santi Apostoli, eda alcuni Deputatt in cappe con mazze nelle mani di questa Compa-

gnia

gnia di Santo Antonio di Padoua cretta poch'anni fono nella Chicla, fudetta de Santi Apolioli i & vno de' fopranetti Padri veltito di cotta ; e flola portò vn bulto d'argento di detto Santo, oue era la fua Reliquia in mezzo à doi Fratelli della Compagnia foraltiera con torcie accefe na mano, ch'andaua doppo l'imagine fudetta ; fu feguita da poche Don-

ne, che caminadano in truppa.

La Compagnia della Morte di Genazzano vestita di nero, alla quale cadde lo stendardo per la gran suria del vento vicino, che sù all'Agu glia del Popolo, numerosa di Donne, la prima delle quali vestita di rocchetto bianco in mezzo ad altre doi con torcie accese in mano portaua vna Croce dipinta di nero con vn vago splendore indorato, quale, hebbe poi commodità d'alloggio dall'Eccellentissima Casa Colona, ma fu incontrata, come questi altre doi seguenti, da questa Compagnia, della Morte.

La Compagnia della Madonna dell'Assunta di Monteasola in Sabina vestita di bianco, mozzetta di sara nera, portò doi stendardi il primo a bandiera di tassettà nero, e l'altro in haste, numerosa di Donne, le prime tre sila composte di tre vestiuano di rocchetti bianchi, e mozzette nere, e quella nel mezzo dell'ultima fila di queste prime tre portaua un Crocisso con un splendore indorato, e l'altre doi mazze in mano, veniuano nel sine altre coppie vestite medesimamente di rocchetti bianchi, e mozzette nere.

La Compagnia della Morte di Marcianese Diocese di Capua vestita di nero, cappuccio largo all'vsanza Napolitana staccato dal saccio, co coperta con esso la faccia, auanti al Christo andaua vn fratello con vn turribolo, e nauicella d'argento incensandolo, doppo la quale non vi essendo Donne, seguinano moiti altri Fratelli d'essa in sia senza sacchi, che surono tutte queste doi con quella di Genazzano incontrate da.

questa della Morte, mà solo alloggiate queste doi vitime.

. La Compagnia di S. Gio. Decollato di Celleti vettita di hero con poche Donne, la prima delle quali vettita di facco nero in mezzo ad altre due vettite fimilmente con torcie accese in mano portaua vna Croce in incontrata da alcuni Deputati di quetta di fimil nome della Natione Fiorentina, e quetta fii l'vitima, ch'in tutto il corso del presente anno ha riceuto, & alloggiato la Compagnia sudetta, quale veramente non ha ceduto à niuna altra nella Pietà, nella Magniscenza, nella Modestia nell'incontrate, alloggiate, e condurre alla visita delle Chiese quelle, c'ha riceuto, merce il buon gouerno, e la direttione degl'Illustrissimi Signori soni Officiali, ch'in quest'anno non senza special providenza Divina sono stati estratti dal suo corpo de' più idonei, e conspicui, & in particolare dell'Illustrissimo Sig. Giacomo Betti segretario perpetuo, e Proueditore generale in quest'anno, che con gl'esserti del estratori del providenza con gl'essertica delle perpetuo, e Proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e Proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e Proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e Proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno, che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno che con gl'essertiti del segretario perpetuo, e proueditore generale in quest'anno per la directione del proue del

ti della sua Misericordia mostra ben d'esser'uno de' più veri figli suoi: della generosa Pietà di cui, per restringere in poche righe, ciò ch'appena accennar si potrebbe ne' fogli intieri, fanno publica, e piena testimonianza due Fanciulle figlie di dui poueri Giustitiati, che l'vna. collocò à proprie spese in questo Monasterio di Santa Caterina de' Funari, el'altra maritò con dote di scudi so, sicome n'apparisce la promessa per gli atti del Buratto Notaro del A.C. sotto li 24 Maggio 1648. & il pagamento d'essa sotto li 29 Marzo di quest'anno 1650. Oltre l'hauer anco souvenuta sua famiglia più volte in grossa somma di denari. Nè si fà Congregatione alcuna, ne s'intraprende cosa dalla Compagnia, in cui possa risplendere la Pietà, o'l culto della Religione, ch'ei non sia de primi, o à cocorrerui col consiglio, o à prestarui con mano liberale l'opera, ed i fatti, e quando occorre, che la sudetta Compagnia yada, come hà per suo lodeuolissimo instituto, à confortare, & accompagnare alla Morte alcun condannato dalla Giustitia, non si esseguisce mai tal'atto, pur ch'ei sia in questi tempi, o Confortatore, o Proueditore, che non isborfi del proprio in mano di ciaschedun condannato scudi tre, & anco maggior somma, acciochè secondo la loro deuotione si facciano celebrar tante Messe nelle Chiese, ch'essi eleggono per impetrar da S. D. M. fortezza, e perdono de loro peccati, che poi per questi, e per altri capi vanno consolatissimi al patibolo; onde mi scuserà il Lettore, se con questa digressione hò traviato dal mio corso, perchà mi sarei stimato troppo sconoscete delle molte obligationi, che deuo à Natione così grade s'hauessi tacinto in questa occasione l'opere genero se d'yn tato suo figlio, che ridodano à sua gloria, & edificatione di chiun que leggerà epilogate in vno tutte l'attioni charitatine, che si fano in co mune da gli altri Fratelli di questa sua si celebre, e gloriosa Copagnia.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

216 o.Donne 1230.

LYNEDI 12. Andarono in vifita delle Chiefe. La Compagnia della Madre di Dio delle Scuole Pie di Frafcati accompagnata da questa della Trinità.

La Compagnia del Confalone di Frusinone accompagnata da questa

di fimil nome .

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Ceruetri accompagnata dal solito Deputato col padiglione, e torcieri di questa di simil nome nella Minerua,

La Compagnia di S. Gio. Decollato di Celleri accompagnata da alcuni Deputati di questa di simil nome della Natione Fiotentina.

La Compagnia della Morte di Genazzano, ch'andò da per se sola fante il buonissimo tempo, ne volle aspettar la giornata di domani, nella quale, come si dira, questa della Morte accompagnò le Compa-

gnic,

enie ; che incontrò hieri .

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pellegrini n. 1630.

MARTEDI 13. Festa di S. Lucia su Predica al Quirinale auanti Sua

Santità, e Sacro Colleggio.

L'Eccellentissimo Signor Ambasciator di Francia con nobilissimo corteggio di Prelati, e Nobità si trasseri alla Bassica di San Gio, Laterano, si comè succero gli Eminentissimi Signori Cardinasi Barberino, Este., & Orsino ad interuenire ad una Messa folenne satta cantare da quel Capitolo in memoria della nascita del già Henrico IV. Rè di Francia suo Benefattore, e doppo dal sudetto Eccellentissimo Sig. Ambasciatore si dato nel suo Palazzo un Regio Banchetto alli sudetti signori Cardinali, & ad alcuni Prelati.

Nella Chiesa di S. Apollinare furono la mattina esposte le solite. Orationi correnti delle 40, hore, que anco visu celebrata la sesta de

Santi Eustatio, & Auxentio Martiri.

Andarono in vifita delle Chiefe. La Compagnia dell'Affunta della. Morte di Monteafolo.

La Compagnia della Morte di Marcianese accompagnate da questa

di simil nome.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua di Capranica accompagnata da alcuni Padri de' Santi Apostoli, e da doi Deputati in cappa di questa di S. Antonio di Padoua.

L'Archiconfraternità della Santiffima Trinità, que interuenne vefitto anch', so di sacco come Guardiano di essa, l'Eccellentissimo Sigi

Prencipe Nicolò Ludouisio, e molta Nobiltà Romana.

La Compagnia della Misericordia della Natione Fiorentina copertà il volto col cappuccio, oue interuenne come Fratello d'essa vestito parimente di saccol Emiuentissimo sig. Card. Giulio Sacchetti, che viestato c'hebbe per vitima la Chiesa di S Maria Maggiore si spogliò, & in vna Carrozza si conduste al suo Palazzo in strada Giulia.

La Compagnia del Santissimo Sacramento in Santa Maria in Tra-

fleuere.

La Compagnia del Santiss. Sacramento in S. Cecilia.

La Congregatione della Natiuità in S. Lorenzo in Lucina in cappa.

con il suo Crocifisto auanti .

In questa fera sul far della Notte si fece dalla Natione Marchegiana. la solità processione in commemoratione del giorno, nel quale la Santa Casa di Loreto su da gli Angeli portata da Schiatónia nelle marema me Picene, che si doucua sare sin da Sabbato passitto, che sù trasserita in questa sera per lo tempo cattiuo, che regnò in quel giorno; riusci detta Processione molto bella, e numerosa con infinito numero di tor-

cie

cie', & in fine veniua condotta vna grande, e vaga machina disegno del Sig. Antonio Alemanni Fiorentino, rapresentante la sudetta Santa Casa portata sopra la Marina da quattro sinti Angeli sopra à vn vaghissimo nuuolato pieno di Putti viu vestiti da Angeli, che cantauano diuerse compositioni volgari, e latine in lode della B. Verg. essendo alla detta Processioni interuenuto anco l'Eminentissimo Sig. Caid. Pallotta Protettore, e buon numero di Prelati, e Nobiltà. Furono dimostrati perciò diuersi segni d'allegrezza, e di deuotione da alcune persone di doue passò la sudetta Processione, e patricolarmente vicino alla Chiesa di S. Orsola sù la Piazza della Madonna del Popolo sù e retto vn'Altare al primo piano della Casa d'vn Festarolo iui habitante, soura cui era l'Imagine in vn gran quadro della Madonna di Loreto cò candeglieri d'argento, e vaghi adornamenti di siori, e quantità di lumi,

con yn paliotto di broccato bianco.

٠.

Su la base dell'Aguglia nella suderta Piazza surono da quei Padri della Madonna del Popolo posti molti Lanternoni, e nel mezzo del muro de gl'Horti loro, che risquarda la piazza medesima eressero va'Altare, oue era l'Imagine della Madonna di Loreto dipinta in vn quadro, con molti lumi, & argenterie auanti, con vn baldacchino di sopra, o parati intorno di taffettà rosi, e gialli; fù auanti al sudetto Altare posto vn'inginocchiatore coperto di panno paonazzo, con cuscini sopra e fotto, e dalle bande d' effo stauano doi banchi coperti di panni verdi oue s'erano assis i Padrisudetti quando passò la Processione, e tutta. la cortina del sopradetto muro su apparata d'arazzi fino alla facciata della Chicfa. Sù la medefima porta poi del Popolo vedeuanfi doi Aguglie,& in mezzo ad effe vna Croce co vn vago spledore, che tutte posauano fopra vn vafo coperto d'oro strillente, con lumi, lampadini intorno, che rendeuano vna belliffima vitta. Sù la porta di fuori della Chiesa de' Padri Scalzi di S. Agostino incontro à S. Giacomo de gi'Incura. bi i, fù parimente eretto vn'altro Altare, sopra il quale era vn'Imagine di rilicuo di metallo della Beata Vergine vestita di brocato d'oro trinato, sotto vn baldacchino di dommasco rosso con doi vaghe cascate dalle bande di taffettà roffo, e giallo, e molta argenteria, e lumi auati, & altri adornamenti di fioti finti, con vn ricco paliotto ricamato d'oro, e diseta à varij colori, oue erano à punta d'aco espresse molte figure de loro Santi, e Sante; haucuano anco quei Padri tirato yn patapetro coperto di panni verdi dalla porta del lor Couento fino à quela della Chiefa, si che haueuano posto in mezzo il suderto Altare, doue dentro stettero assis mentre passò la sudetta Processione, e tutti co vna candela accesa nelle mani.

Furono in vitimo sparati molti tiri di mortaletti si all'vscire della.

Machina sudetta, come anco quando giunse sù la piazza del Popolo, e

R r final-

finalmente quando paísò per la piazza di Borghese, & arriuò alla Chie-

sa di doue era partita.

Le compositioni volgari, che si cantarono, surono de Signori Carlo Marcheselli, e Girolamo Silentio doi samosi, e letterati Accademici, e la musica del Sig. Gio. Bicilli Romano.

Le parole del Signor Carlo Marcheselli diceuano cosi.

Acro Albergo a te m'inchino Paradifo io pur ti chiamo, Quel che vidde il Padre Adamo Appo te fù fol giardino. Le Numidiche ricchezze Hoggi à noi son parti oscuri, Sono vili appo i tuoi muri Le Menfitiche bellezze. Cede à te Caria l'honore, A tè l'Efefo s'inchina, Bella Mole pellegrina: Sei miracolo d'Amore. Volga qua l'Auaro il passo, Qui ricchezze il core impetra, 5'ii. Diamante al fine è pietra . Anco è gemma ogni suo sasso. Fortunato de bel Piceno. Palestina in paragone: Terra già di promissione Cede vinta al' tuo terreno. Pioni d. Notte in lieto vilo. Di ruggiada vn fresco: nembo. Che: trà l'ombre del tuo grembo Pellegrina vm Paradifo... Di tue perle i più ben raggi Suela homas nel fosco petto .. Perche troui il regio tetto Ingemmati i suoi viaggi .. Del tuo carro all'alta cura Bella Cinthia ah oiù non fiedi Dii MARIA prostrata à piedi. Fatto vn'arco à le sue mura. Chiedi il carro al tuo Germano Che de lampi, e ricco Padre Per offrir colla tua mano

#### ANNO SANTO MDCL. 315

I tesori del sole à chi n'è Madre.
Sù, su dunque vn liero riso
Dispiegate ò bell'arene
Ecco viene
Vn terrestre Paradiso.
Ecco dispiega al bel Piceno il volo,
E chi dice, ch'il suolo
Più selice è del Cielo, hoggi non erra,
S'hà vn Paradiso al Ciel, due n'hà la terra.

Quelle del Sig. Girolamo Silentio furono di quelto tenore.

Sù di laude, sù di gloria Lieti applausi à Dio si donino: Hinni festofi, Canti gioiosì Homai s'intonino. L'alta memoria Di quel dì, ch'al bel Piceno Portò in seno La gran Casa di MARIA D'allegrezza al Mondo sia. Più de' Cicli ampli, e superni Fù capace il sacro tetto, Egli in se vide ristretto Il Motor degl'Astri eterni .' Paradiso de la terra, Chi dirà, ch'egli non sia: Qui GIESV, e qui MARIA Ogni gratia ne disterra. Cielo beato, Bel Paradifo Dio humanato Tù rimirafti: Tù ci portasti La gioia, e'l riso: In te per te giocondo

A non temer l'Inferno apprese il Mondo. Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trintta Pellegrini nul. 1270.Donne 520.

MERCORDI 14. Fù la Statione à S. Maria Maggière.

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia della Madonna.

Rr 2 della

della Quercia dell'Università de' Macellari di Roma.

11 giorno doppo pranzo da Campo Vaccino, oue fece massa in questa mattina, s'inuiarono.

La Compagnia della Morte della Città di Sezza vestita di nero, e numerosa di Donne, che su incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

La Compagnia del Consalone di Supino in Campagna vestita di biaco, numerosa di Donne, la prima delle quali in mezzo à doi fanciulle
vestite da Angeli con torcie accese in mano portaua vna Croce, che
su incontrata, & alloggiata da questa di simil nome.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

1100 Donne 3co.

GIOVEDI 15. Nella Chiefa di S. Lucia del Confalone furono espo-

ste le solite Orationi correnti delle 40. hore.

che porto oltre il folito in haste tre stendardi à bandiera, e su fauorita da PP di S-Fracesco à Ripase da alcuni Illustris. Pre lati di questa Corte

La Compagnia della Morte di Sezza accompagnata da questa di

fimil nome.

I Padri d'Araceli, & il Capitolo di S. Gio. Laterano, che doppo hauer visitata S. Maria Maggiore s'inuiò à S. Pietro, e per la strada gli su detto, ch'il Clero di S. Pietro non era stato auisato, che per le 20. hore, e che se non si tratteneua non sarebbe stato honorato, come meritaua, che perciò entrato nella Chiefa della Traspontina ui si trattenne quafi vna buona mezz'hora, fino à tanto, che furono avisatis Canonici, e Beneficiati di S. Pietro, che stauano in Borgo, dalli quali, e da certi altri pochi, che nell'andare verso Casa era stato loro auisato, che veniua il Capitolo sudetto di S. Gio. su riceunto come quello di Santa Maria Maggiore Domenica pallata con quelta differenza però, che questo Capitolo di S. Pietro fece subito serrare il sennicchio, & abbassa. re la Croce giunto che su all'Aguglia, e li rimandò in Chiesa, per chè nell'istesso modo sù riceuto questo di S. Pietro da quello di S. Gio. Laterano, si disse per maggiormente honorarsi fra loro sottomettendosi ogn'vno alla Croce,e sennicchio dell'altro Sopra alle porte inloco dell' arme di S. Maria Maggiore furono poste quelle del detto Capit.co queste parole sotto. Sacrofaneta Lateranen. Basilica. Di sopra alla Forta 52sa fi leuò il Presepio, e vi su vn'altro arazzo, doue era effiguata l'iltoria quando Costantino Imperatore distrutti i Tempij, e rotti gl'Idoli fece porre nella Chiesa di S. Gio. l'Imagine del Saluatore con questo diftico di fotto scritto in carta, e messo nel fregio.

Prostrati erroris Laterana Victor in ade Hac Constantinus sacra trophes dicat

In Chiesa poi su posta nell'istesse portiere l'arme di S. Gio. Laterano con le parole sotte Sacrosancta Lateranensis Besilica. Et in vitimo mostrato che gli su il Volto Santo dagli Illustris. Sig. Can. Spada, Contelori, e Filicaia, fu accopagnato fuori di Chiefa fino al fine di tutte le scale

All'arrivo, che fece nel principio del Prato di San Paolo trouò quei Monaci, che gli erano venuto incontro processionalmente con il loro Padiglione, e Croce, da' quali fu accompagnato in Chiefa parata per questo effetto, all'Altare del Sacramento haueuano esposto il Santiffimo con molti lumi, & il pauimento della detta Cappella era coperto di tappeti, e cuscini; sopra all'Altar Maggiore stauano esposte tutte le Reliquie, & il pauimento auanti al dett'Altare fino al fine delle fcale fù coperto parimente di tappeti, e di cuscini, come anco auanti l'Altare del Crocifisso. L'istesso honore, differo i Monaci, hauerebbero fatto à Capitoli di S. Pietro, e di S. Maria Maggiore, se sossero stata auisati, come furono da questo.

Il doppo pranzo da Campo Vaccino, oue fece massa in questa mattina, s'inuiò la Compagnia del Nome del Buon Giesù della Città di Veroli in Campagna veilita di turchino, numerofa di Donne, le prime doi fila composte di tre vestiuano di rocehetri bianchi, e quella nel mezzo della seconda portana vn Crocifisso, e l'altre doi torcie accese in mano, su incontrata, & alloggiata da questa della Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu. 1427 Donne 498.

VENERDI 16. Fù la Statione à Santi Apostoli

Fù dato principio nella Chiefa della Minerna alla folennità della No. uena, che durò fino alla vigilia di Natale, & ogni fera fi cantarono le Litanie in mufica, e fi sermoneggio da quei Padri Domenicani.

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia del Consalone di

Supino accompagnata da questa di fimil nome.

La Compagnia del Nome del Buon Giesù di Veroli accompagnata da questa della Frinità.

I Padri Fate Ben Fratelli.

Il Colleggio Germanico, che condusse il Choro pieno de' suoi celebri

mufici, che mantiene del continuo.

Il doppo pranzo Sua Santità in carrozza à sei si trasferì per suo diporto à Campi Salari, non ostante il tempo rigido, e freddo per la sua buona dispositione, e sanità, nella quale sua Divina Maesta lo mantenga, e prosperi per moltissimi anni per bene, e commune vtilità di tutto il Christianesimo

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu:

1550. Donne 470.

SABBATO 17 Fù la Statione à S. Pietro.

Nella

318

Nella Chiesa di S. Luigi de Francesi surono la martina esposte le so-

lite Orationi correnti delle 40. hore.

Entrarono dalla porta del Popolo. La Compagnia di S. Marco di Capo di Riso del territorio di Capua vestita di bianco, auanti a lo stendardo andauano quattro Pisseri, con un Fratello nel mezzo, che portana vn grosso cerio in spalla donatiuo da fassi à quelta della Trinità, che l'alloggiò, & auanti al Crocissiso andaua vn'altro Fratello con un turribolo d'argento in mano, e nauicella incensandolo.

La Compagnia della Santissima Trinita di Calui vestita di rosso, con quattro Trombetti del Popolo Romano auanti a lo stendardo, numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vna Croce in mezzo ad altre quattro con torcie accese in mano, che furono queste doi sopra-

dette incontrate, & alloggiate da quelta della Trinità.

La Compagnia del Santislimo Sacramento della Città di Sezza vefitta di roffo, fauorita da' Padri di S. Francesco à Ripa, fu numerosa di Donne, la prima delle quali portaua vn Crocifisso in mezzo ad altredoi con torcie accese in mano, incontrata da questa delle cinque piaghe in S. Lorenzo in Damaso, che le diede la solita commodità d'alloggio.

Alloggiarono nell' Hospedale della Santissima Trinita Pellegrini nu.

1770. Donne 440.

DOMENICA 18. Fù la Statione à Santi Apostoli.

Si tenne Cappella al Quirinale, doue sermoneggiò il Padre Procu-

rator Generale de' Carmelitani.

Andarono in visita delle Chiese le seguenti Compagnie di Roma La Compagnia di S Rocco, quale porto sopra vi thalamo l'Imagine di rilicuo di detto Santo sotro vna bellissima machina farta à cuppola retta da quattro colonne scannellate; & indorate, ch'era portata in mezzo à 12. sactole accese, auanti di cui andauano i Preti mantenuti da detta Compagnia vestiti di cotte, con le berrette.

La Compagnia di S. Antonio di Padoua in cappa con molte coppicio

di questi Padri de' Santi Apostoli.

La Compagnia di Campo Santo della Natione Todesca, quale portò vo bellissimo stendardo contratagliato di tassettà d'yn disegno, efattura molto nobile, e vaga con i misterij intotno al fregio della pasfione di Christo.

La Congregatione di S. Agoltino vestita di nero, tutti i Fratelli della quale portarono vna grossa Croce dipinta di nero con vna corona di fpine in spalla, & andauano scalzi co le scarpe all'Apostolica, & alla testa detta Compagnia era portato vn rronco di Croce dipinta di nero', & inargentata ne' suoi bronchi.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di S. Nicola in Carcere.

La

ANNO SANTO MDCL.

La Compagnia di S. Aimo dell'Vniuerfità de Lauoranti de Calzo-Pari.

I Padri Cappuccini.

Act of pale ! Il Capitolo, e Clero di S. Lorenzo in Damaso, quale fu ricenuto da tutte quattro le Basiliche con grata, & amorenole accoglienza, e confegni di grande honore, particolarmente da' Padri di S. Paolo, che gli vennero incontro fino à mezzo del Prato di con il lor Sennicchio, e Croce.In S. Fietro non glifurono mostrate le Reliquiesperchè non vi fa. trouarono Canonici.

Le Forastiere furono le seguenti.

La Compagnia di S. Marco di Capo di Riso Casal di Capua.

La Compagnia della Trinità di Calui accompagnate: da questa della Trinità.

La Compagnia del Santiffimo Sacramento: di Sezza accompagnata

da questa delle Cinque Piaghe in S. Lorenzo in Damaso .-

Entrarono dall'a porta del Popolo. La Compagnia del Santissimo Crocifiso di Canepina vestita di nero porto doi stendardi vno à bandiera, e l'altro in haste auanti del'primo andauano quattro Trombetti del Popolo Romano, numerosa di Donne, la prima delle quali in. mezzo ad altre quattro con torcie acceso portaua vna Croce con lancia, sponga, e flagelli incontrata, & alloggiata da questa di simil nome in S. Marcello ...

La Compagnia della Madonna del Confalone di Rocca di Papa vestita di bianco fauorita da quelli Padri d'Araceli, sie numero sa di Donne, la prima delle quali portana vn picciolo Crocifisto in mezzo à dos altre, che fu incontrata, scalloggiata da questa del Confalone.

Alloggiatono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nuò

1943. Donne 440

LVNEDI 19 .. Nella Chiefa de' Santi Apostoli furono esposte le solite

Orationi correnti delle 40. hore.

In questa mattina Sua Santira seune Concistoro al Quirinale, nel quale doppo l'audienze date à Signori Cardinali gl'Eminentifs. Cueua propole la Chiela di Vgentoper Monfig. Lanfranchi', Cesis quella di Mazzara per Monfig. Carlo Empelliccieri, Ginnettiquelladi Lipari, & Raggi quella di Calui per Monfignor Falcucci ..

Parti di ritorno à Napoli il Sig. Marchese Tassis Capitano della Guar

diz di quel Vice Re ..

Andarono in visita delle Chiese i Scolari del Collegio Romano. che furono da 3700, in circa, auanti de' quali and ua il P. Pietro Garauita della Compagnia di Gicsu, che portaua vn Crocififfo, e tutti i Scolari sudetti andauano con vna modestia, e deuotione grande: 1981

La Compagnia del Santifs. Crocififfo di Canepina accompagnata da quequesta di fimil nome in San Marcello.

La Compagnia della Madonna del Confalone di Rocca di Papa accompagnata da questa di simil nome di Roma.

La Compagnia di S. Giuseppe di Terra Santa de' Virtuosi in S. Ma-

da Rotonda, i Fratelli di cui andarono in cappa.

I Padri di S. Prassede, che portarono vna vaga Croce d'argento, Entrò dalla porta del Popolo. La Compagnia di S. Ansano à Dosana dello stato di Siena vestita di bianco, mozzetta di corame nero, portò vn picciolo Crocissso indorato sopra à vn'hasta dipinta di turchino, su seguita da poche Donne, incontrata, & alloggiata da questa di S. Caterina della Natione Sanese.

Alloggiarono nell' Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nu.

2428. Donne 432.

MARTEDI 20. Furono in questo giorno affisi, vno editto, che per li 24. del presente vigilia del santissimo Natale, nel qual giorno si doucua sar la cerimonia di serrar le Porte Sante, tutti gli Artisti di Roma douessero tener serrate le Botteghe dalle 20. sino alle 24, hore sotto pene arbitratte; 32 vna notificatione, nella quale si concedeua Indulgenza in sorma I ubilei à tutti quelli, che si sossero ritronati presenti in vna delle 4 Bassiliche alla cerimonia della clausura delle Porte sante il giorno delli 24, suderto vigilia del Santiss. Natale, come anco à tutti quelli, che la mattina della Domenica de' venticinque sesta della Natiutà di N. S. Giesù Christo si sossero ritrouati presenti alla solenne beanedittone Pontificia da darsi sù le Loggie di S. Pietro.

Giunfe in questa sera dal suo gouerno d'Ancona l'Illustrissimo Monfignor Mario Albritio per essercitar la sua noua carica di Secretario

della Congregatione de' Vesoui, e Regolari.

Alloggio l'Hospedale della Santis. Trinità l'ellegrini n. 3074. D. 366.

MERCORDI 21. Festa del Giorioso Apostolo San Tomaso, nella.

Chiesa di S. Giacouro de gl'Incurabili surono la mattina esposte le soli
co Orazioni correnti delle 40. nore

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia di S. Ansano à Dofana accompagnata da questa di Santa Caterina della Natione Sanese,

e le seguenti Compagnie di Roma, cioè.

La Compagnia dell'Oratione della Morte, portò cinque stendardi

doi à bandiera, e tre in haste.

La Compagnia del Sătissimo Sacramento in Santi Celso, e Giuliano, alla quale in Borgo vicino alla Chiefa della Traspontina le si squarció per mezzo lo stendardo per la gran suria, e vehemenza del vento, che regnò in questo giorno, e per estere ancora il sudetto stédardo vecchio, e sorse portato da chi ne haucua poca pratica.

La Compagnia della Madonna de Sette Dolori in S. Marcello, por-

tò vo groffo l'ronco di Croce inargentato negl'estremi .

La Compagnia delle Cinque Piaghe in strada Giulia, ch' andòin cappa con vna vaga Croce auanti, co' suoi flagelli, corona di spi-

ne, e fegno delle Piaghe.

Il giorno poi doppo pranzo concorse tanta Gente alla benedittione Pontificia nel cortile di Monte Cauallo, e sù la Piazza, che, non ostante, ch'ei sia un vastissimo, e capace vaso di molte, e molte, a migliaia dipersone, concenne à sua Santità dur doi volte la Benedittione per dar luogo à quelli, che non erano potuti entrare alla prima, che stauano assollati sù la medessima Piazza di Monte cauallo ansiosamente aspettando la seconda.

Entrò dalla porta del Popolo la Compagnia di S. Gio. Decollato di Bolfena veltita di nero, mozzetta di ficamofcio nero, con poche Done, quali tutte portauano mozzette come fopra, e questa sù l'vitima, che venne in Roma per l'acquisto del Santo Gubileo; sù incontra ta,

& alloggiata da quelta della Santissima Trinità.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santiss. Trinità Pellegini n 358 2.

Donne 687.

GIOVEDI 22. Alloggiò l'Hospedale della Trinità Pellegrini num 3767. Donne 723.

VENERDI 23. Nella Chiefa di S. Spirito in Sassia surono la mattina

esposte le solite Orationi correnti della 40 hore.

Andarono in visita delle Chiese. La Compagnia di S. Gio. Decollato di Bolsena accompagnata da questa della Santissima Trinità, che, portò otto stendardi parte à bandiera e parte in haste, e doppo questa conduste ancora i Pellegrini, la prima sila de quali portaua vna. Croce co la lancia e Flagelli, seguiti in visimo dalle Pellegrine, la prima delle quali portaua vn picciolo stendardo coll'Imagine della Santissima Trinità.

I Padri Cappuccini.

Il Seminario Romano in cotta, e berretta con i Conuittori auanti

in cappa, conduste seco vn pieno, e buon Choro di Musica.

Parti questa matrina su le poste doppo hauer baciato il piede à Sua Santità, & hauer di già conseguito il Giubileo l'Illustrissimo Sig. Cian-

nettino Doria verso Genoua sua Patria.

Il doppo pranzo Sua Santità in Lettiga si trasseri dal Quirinale à state al Vaticano per sarui le funtioni del Santissimo Narale, e la ceri-monia di serrare domani la Porta Santa, accompagnata da numero so corteggio di Eminentissimi, e di altri Prelati, e Prencipi, e Signori della Corte, e per tale essetto sù la Piazza di s. Pietro sù squa dronata sutta la Soldatesca dileua à piedi, & à cauallo, che si ritrouaua assoldate in Roma.

Sf

Allog-

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trmita Pellegrini nu.

2630. Donne 490.

"SABBATO 24. Vigilia del Santissime Natale, l'Archiconfraternità di S. Spirito in Sassa a persuasione del Sig. Abbate Pietro Parma Bolognese, come primo Guardiano d'essa, volle in quest'vitimo giorno, come si la prima dell'altre ad andare processionalmente alle quattro Chiese il giorno de' Santi Innocenti dell'anno passato 1649. che non è stato notato sotto il giorno sudetto de' 28. Decembre per error trascorsionella stampa, esser l'ultima ancora in visitarle, onde si portò ad esse col solito habito turchino, con vna bellissima Croce tutta inargentata solito segno di questa Archiconfraternità con sopra vna Palomba postata in vna picciola nuvoletta, auanti di cui, come anco auanti al Crocissiso, andadanano esquisiti Chori di Musica, su leguita da gra moltitudine di persone d'ogni sesso, e la sera poi si ritrouò alla funtione del sera red della Porta Santa della Bassilica di S. Pietro.

Per esfer questo il giorno, in cui si serrarono le Porte Sante, surono prima alcuni giorni auanti chiuse con forti seccati per saluarle dalla suria del Popolo, e mantenere il campo libero alla cerimonia da farsi; & . În questa matrina furono disposti per guardia intorno à quelli di S.Pietro 1 Suizzeri, nel Portico molta Soldatesca, e Caualleggieri, come anco su le scale di derra Basilica, e sù la Piazza. A S. Gio. Laterano assistè la Militia di Roma del Caporion de' Monti Sig. Anibale della Molatà . A S. Paolo quella del Caporion della Regola Sig Honofrio Margani, e del Caporion di Ripa Sig. Bertoldo Carducci. A S. Maria Maggicre i Corfi', che vennero in disparere con questi di Roma de Rioni di Treni, e di Colonna comandati dal Sig. Lelio Alli in vece del Signor Carlo Maria Lancia Caporione di detto Rione di Colonna, ch'assistè alla cerimonia del Papa con i Signori Conscruatori, come Priore de' Caporioni; ma fi sopi il tutto, e su comandato a questi di Roma, the come venuti doppo i Corsi si partissero, e cedessero il posto, si comefecero.

Su le 21. in circa sua Santità vellita pontificalmente in sedia scese di Palazzo accompagnata dal Sacro Collegio de Cardinali, da Arciuesconi, Vesconi, e Prelati di Corte, Ambasciatori de Prencipi. Eccellentissimi suoi Nepoti, e da Conservatori del Popolo Romano vessiti di robboni d'oro, e nel modo, che si è detto nell'aprir le Porte Sante; il Clero, e Capitolo della sudetta Bassica l'andò ad incontrare sin, sorto si
Portico, è molti signori Canonici, e Benesiciati doppo l'assistenza satita il sua Bearitudine restatono nello seccato per vedere doppo il Vespro serrare la Porta Santa, e sia tanto per non state si orio alcuni per
si siarono delli mattoni preparati per alzare il muro, e vi intagliarono
i proprij nomi al meglio, che potecono con temperini, & altri seri.

Finito

ANNO SANTO MDCL. 322

Finito il Vespro, che su in circa alle 23. hore, gl'Illustrissimo signori Canonici Vgo Vbaldino, Antonio Crisolino, e Mons Marcello S. Croce mostrarono il Volto Santo à Sua Beatitudine, doppo su Sua Santità portata in sedia con vna candela accesa in mano sino alla Cappella del Satissimo Sacramento, di doue spedì l'Eminentissimi Signori Cardinali à chiuder l'altre tre Porte Sante, cioè il Cardinal Marcello Lanti à San Paolo come Decano, il Cardinal Girolamo Colonna à S. Gio. Lateras, no come Arciprete di essa Bassica, & il Sig. Cardinal Francesco Maildachino à S. Maria Maggiore come pro Arciprete, di essa; in vitimo si condusse alla Porta Santa precorrendole auanti la Croce, i Penentieri, Vescoui, e Sacro Colleggio tutti con vn bianco cerio acceso in mano, & vicita per essa nel Portico, scese di sedia, e leuatasi la Mitra stando in piedi con la candela accesa nella mano benedise la materia apparecchiata per serrare la Porta nel seguente modo, e forma.

V. Adiutorium nostrum in nomine Domini .

B. Qui fecit cælum , & terram .

W. Sit nomen Domini benedictum. B. Ex hoc nunc, & vsque in saculum.

V. Lapidem, quem reprobauerunt adificantes.

R. Hic factus est in caput anguli .

V. Domine exaudi orationem meam.

B. Et clamor meus ad te veniat .

V. Dominus vobiscum.

B. Et cum Spiritu tuo .

# Oremus.

S V mme Deus, qui summa, media, imaq; custodis, quiq; omnembenedic, to be presented as a position of the second of

num nastrum, Amen ...

Dipoi vi asperse l'acqua benedetta sopra, e le diede l'incenso, e riq messas la Mitra in testa si cinse con un panno bi anco, e pigliata dal sis gnor Card. Pepitentiero Maggiore una cocchiara da Muratore d'argento indorata, pigliò tre volte con esa da uno schiso, che le porte il Macstro di Cerimonie, della calce, e la stess sopra la sogiia della Porta se septiendo nella medesma materia varie monete d'argento, e d'oro con varie, sigure, e segni, e vi pose sopra tre pietre quadre dicendo queste seguenti parole.

In fide, & virtute Iesu Christi Filij Dei viui, qui Apostolorum. Princspi dixit, Tu es Petrus, & super hanc petram adssicabo Beelessam meam, collocamus lapidem istum primarium ad claudendum hanc Por.

21 5

24 . CODIARIO DELL

tam Santtam, ipfo tantum modo Iubilei anno iterum referandam. In nomine Patris t & Filif t & Spiritus Santti † Amen.

Fatto questo si tirò da vn Muratore il filo, & il Penitentiero Maggiore riceuuta l'istessa cocchiara dalle mani di Sua Santità pigliò conessa dell'altra materia, e vi pose dell'altre pietre, & aiutato da Penitetieri Minori inalzò da terra da doi, ò tre palmi in circa il muro, stando al tutto intento Sua Beatitudine, & essendosi in questo tempo cantato dal Choro l'Hinno.

Vrbs Beata Hierufalem .

E finalmente lauatefi Sua Santità le mani, soggiunse le seguenti Ora-

V. Saluum fac populum tuum Domine .

Re. Et benedic bareditati tua .

V. Fiat misericordia tua Domine super nos.

B. Quemadmodum fperauimus in te.

V. Mitte nobis Domine auxilium de Sancto .

R. Et de Sion tuere cos .

- V. Domine exaudi Orationem meam .
- B. Et clamor meus ad te veniat.
- V. Dominus vobiscum .
- B. Et cum spiritutuo.

#### Oremus.

Bus, qui in omni loco dominationis tua clemens, & benignus exauditor ex fiis, exaudi nos, qua fumus, & prassa, ot inuiclabilis permaneat buius loci sanctificatio, & beneficia tui muneris in boc Iubilei anno V niuersitas sidelium se impetrasse latetur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Finita quest Oratione si pose di nouo à sedere sopra della sua sedia, & in tanto da dodici Muratori sei per banda si sinì di murare la sudetta.
Porta, e dal Choro in questo menere si cantarono diversi Salmi, come

Letatus fum. Lauda Hierufalem Dominum &c.

Finita di chiudere la Porta Sua Beatitudine diede la benedittione. con l'Indulgenza in forma di Giubileo plenissima, e doppo lietegrida, escilici applausi di vita longa à Sua Santita si cantò dal Choro il Tenemiandamas, e dalla Fortezza di Castel S. Angelo in segno d'allegrezza su sparta gran quantita di tiri di mortaletti, e di canoni, mentre Sua Santita se ne tornaua su in Palazzo alle sue habitationi, schaucua dato sine à quest'Anno Santo.

Le medefime cerimonie, & Orationi furono fatte, e dette ancora...
dalli tre fudetti Signori Card. Legati d ferrar l'altre tre Porte Sante...

#### ANNO SANTO MDCL.

Fù grandissimo, e quasi infinito il numero del Popolo, che concosse à questa Sacra Gerimonia, e particolarmente quello, che si rrouò presente à S. Pietro, la di cui Piazza, e Bassilica erano così piene, e colme, che non vi si poreua stare se non con grandissimo stento; e da questo solo si puol venire facilmente in cognitione se sosse diffi, infinito, che la mattina seguente à questo giorno, in cui diede Sua Santità per esser la festa di Natale la benedittione sù le loggie di S. Pietro coll'Indulgenza medessima di hieri in forma subilei plenissima, non gli potò bassitate la Piazza sudetta di S. Pietro, ne i Borghi nuouo, e vecchio, ne parte della Longara, ne i Monti di S. Spirito, di S. Honosfio, ne le strade del Santo Officio, e quelle di dietro di Campo Santo, mà occupò eriandio tutto il Ponte di S. Angelo, e parte della strada di Bāchi sino alla Chiesa de' Santi Celso, e Giuliano per non poter passare i sudetto Ponte per la gran solla, e calca, che viera.

Alloggiarono nell'Hospedale della Santissima Trinità Pellegrini nui

1378.Donne 248.

#### IL FINE.



# ESPLICATIONE

#### DEL FRONTESPICIO

dell'Opera.

#### SONETTO

DEL SIG. GIVSEPPE LIVALDINO ROMANO.

M Entre n'apre del Ciel l'alte cortine Religione amica, Alma contrita Corre, là doue Penitenza addita Piouere il Sommo Dio gratie diuine;

Sparge diuote preci, humide, e chine Porta le luci, e di dolor vestita Adora i sacri Asili à l'altre vnita, E perdono a' suoi salli impetra affine.

Quante ne trasse il lor desso giocondo Di ROMA à riuerir le Sacre porte Spiega dotto RVGGIER con sil facondo.

Ciascun lode gli dia, mentr'hebbe in sorte, Far che la Fede, e la Pietade al Mondo Splendano etern'incontro à tempo, e morte.



Spefa

gente di Cailliari , dell'Oratione nell'Horto .

Alle 23. Il P. Luigi Spinola della Compagnia di Giesù, della prefa.

di Christo.

Alle 24. Il P. Frà Bonauentura di S. Guglielmo Definitore Generale de gli Agoltiniani Scalzi, della Presentatione di Christo auanti ad Anna, e Caisa Prencipe de' Sacerdoti.

All'vn'hora di notte il Padre Frà Raimondo Randoli Domenicano Lettore nella Minerua, degli scherni, che secero à Christo i Ministri

de' Sacerdoti col velargli, e bendargli gli occhi.

gAlle a. M. P. Pietro Magouio Bonfiglio Gommaleo, della Prefentatione di Christo auanti Pilato, & Herode, de de aprenenda se Comman.

Per le 11 poi del giorno leguente del Venerdi Santo il P.D.Giuleppe

Palermo, della Flagellatione di Christo.

Alle 12. Il P. Maestro Lorenzo Maria Brancaccio Carmelitano, della

Coronatione di spine.

Alli 13. il P. Maestro Ferdinando di Castel Giouanni, sopra l'Ecce-

Homo.

Alle 20, Il P. Girolamo di S. Teresa Diffinitore Generale de' Carmelitani Scalzi, della Penitenza di San Pietro, e della Disperatione di Giuda.

Alle 23. Il P.D.Gio.Battista Arata Theatino, del portar della Croce

di Christo al Monte Caluario.

Alle 24. Il P.Fra Giacinto di San Vincenzo Diffinitore Generale de Carmelitani Scalzi, dell'Historia della Crocifissione di Christo.

Alle vna della notte il P Francesco Maria da Taggia Capuccino, della

Sepoltura di Christo.

Alle 2. Il P. Maestro Angelo Nuzza da Grottola Domenicano Penitentiero in S. Maria Maggiore, de' dolori della Madonna Santissima...
'Mà perchè, come si è detto di sopra, non sù sinito à tempo tutto il penifiero, e la machina, così ne tampoco su seguito l'ordine de' Dicitors, alcuni de' quali sermoneggiarono, & altri no, e quelli spezzoni, senza hauersi hauto risguardo all'hore, & a' tempi sudetti determinati.

In Capella al Vaticano il doppo pranzo fu cantato il 2.Offitio coll'in-

teruento del Papa.

La Compagnia de' SS. Vincenzo, & Anastasio dell'Università de'. Cuochi andò processionalmente a S. Pietro.

Nell'Oratorio della Pietà della Natione Fiorentina fu la fera canta-

to da' Musici di Capella il secondo Offitio.

Verso le 2, hore di notte l'Archiconfraternità della Madonna del Confalone s'inuiò processionalmente in visita delle sacre Reliquie & S. Pietro con vin stedardo il più bello, e più ricco; che se ne sossero veduti in quest'anno, dissero di valuta più d'ottocento scudi, accompagnata

gnata da quattro Eminentissimi Signori Cardinali Francesco Barberino, Virginio Orfino, Rinaldo Efte, & Angelo Giori, e dall'Eccellentifsimo Signor Henrico de Estampes Bali de Valenze Ambasciator Residente di Francia, ch'egli fece l'inuito, e da molti Prencipi, e Nobita Francese, e Romana, trà quali sù il Prencipe di Carbognano Capoprocessione diessa, & il Baron Neri Fiorentino Capoconfortatore, andò con bellissimo ordine, e portò doi ricchi, e superbi misteri, il primo di vna Madonna dei Confalone illuminata per di dentro da moltilumi, si che per tutte l'altre parti faceua il medefimo effetto, che la parte dananti : l'aitro d'una Madonna Santissima, e di Christo già morto in. bellissimo atto in grembo della Vergine, & alcuni Angeli intorno, opera, e disegno del Signor Caualier Alcsfandro Algardi, e questo sù stimato, e con gran ragione, il più bel misterio di quest'anno; era seguita da molti Battenti, e da molte fiaccole in molti luoghi d'essa Pro-

cessione scompartite.

Circa le 4. hore sonate medesimamente per il sudetto effetto s'inniò processionalmente l'Archiconstaternità del Santiss. Crocissso in S. Marcello con molte fiaccole, e Battenti, e con vn vaghissimo misterio del Sepolero di N. S. con sopra vn'Angelo, che teneua vn cartello nalle mani cen vn motto, e col Santissimo Crocifisto così miracoloso nel fine. Cominciò con ordine, e concerto bello, mà per alcuni accidenti, che occorfero, ò fosse per vna carrozza, che la disordinò, ò per altre cagioni, come Multi multa dicunt, certo è che si mise in tal difordine,e tal confusione, che si scopigliò tutta l'ordinanza, onde alcuni Signoti Cardinali restarono di proseguire più oltre nella processione. restandoui solo gl'Eminentissimi Signori Cardinali Pallotta. e Mailda. chino, el'Eccellentissimo Signor Duca dell'Infantado Ambasciator Residente di Spagna, che sece l'inuito, che sù numeroso, e nobile di moltissimi Spagnoli, e Prencipi, e Titolati Romani; il Capoprocessione fà il Sig. Prencipe di Caserta figlio del Sig. Duca Gaetano, & il Capoconfortatore il Sig. Conte Pepoli Bolognese.

La spesa della cena de' Pellegrini all'Hospedale della Santissima Trinità si fece dall'Illustrissimi Signori Marchesi Valerio Santa Croce, e

Tiberio Astalli.

Alloggiarono nell'Hospedale della Trinità Pellegrini n. 2939. D. 640. VENERDI Santo 15. Fù la Statione à S. Croce in Gierusalem, oue a mostrarono le Reliquie: La mattina Sua Santità tenne Capella al Vaticano, oue cantò Messa il Signor Cardinal Ludouisio Penitentiero Maggiore.

In S. Pietro si mostrarono il Volto Santo, la Lancia, e la Croce. In S. Paolo suor delle mura stette scoperto tutto il giorno il Santis.

Crocifisto.

# Spesa generale dell'Anno Santo 1650, satta dalla. Archiconfraternità della Santiss. Trinità di Roma à Pellegrini, e Compagnie Forastiere.

| D Ane foudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| P Nue icudi<br>Vino (cudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3393.      | 32     |
| Carne, e Pesce scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5072.      |        |
| Our formaggio Columi to to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6204.      | 72     |
| Oua, formaggio, falumi, & altri companatici scudi<br>Oglio scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4692.      | 43     |
| Legna, e Carbone scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750.       |        |
| Legumi diuerfi scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 685.       | 30     |
| Enguini diverni icudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572.       | 50     |
| Frutti, & Erbaggi fcudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 50 :   |
| Robbe diuerse hauure per elemosina, e consumato sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |
| Tela, biancheria, terlicci, e pagliere per materazzi, e<br>ghericci scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pa-        | 75     |
| Coperre di lana, e lana per matarazzi scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2650.      | 53.m.  |
| Banche, etauole da lecto scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3395.      | 25     |
| Rosseli mineri a matti i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 495.     | 35     |
| Boccali, piatti, e massaritie di cucina scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 620.       | - 55.5 |
| Pigioni di Case, e spesi d'acconciamenti sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 70     |
| Cera, profumi, & altro per le Processioni scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 902.       |        |
| Sacchi, torcie à vento, e mastelliscudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          | 34     |
| Salariati scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840.       | 34 /   |
| Memoria della S. di N. S. posta nel Resettorio scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 865.       | ;      |
| Somma la spesa pagara scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         | -      |
| Elemofine hanute in denari & in alana malt. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38808. 8   | 55.    |
| i che l'Archiconfraternita sudetta hà speso di più sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 26538.8 | 7. m.  |
| and the sade of the spend of pittie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12269.9    | 7. m.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | - 1    |
| the second of th | -/         |        |

#### Nomi di Eminentissimi Signori Cardinali, Prencipi, Personaggi, & altre Persone Pie, chehanno contribuiro, o in danari,o in altre robbe alle sopradette elemosine, posti per ordine d'Alfabeto.

A Santità di N.S.Papa INNO-CENTIO X.in più volte scudi 9224. 40 Eccellentiffimo Sig. Prencipe Andrea Giustiniani. Eccelle neissimo Sig. Duca Aluigi Strozzi. Eccellentissimo Sig. Ambasciator di Bologna. Abbate Marinelli -Abbate Santarelli. Abbate Valleorti di Faenza. Andrea Lauoni. Angelo Landi -Antonio Bergamino. Arciprete di Busiano. Card. Bernardino Spada. Barbarano la Communità. Benedetto di Cocco. Bernardino Saponaro. Card, Cefare Monti. Huftrifs. Sig Conteffa Alberi Contesfa Ripa. Costanza Toscanella Illustris, Sig. Carlo Pio. Casale di Canemorto. Collegioue. Illustrifs. Sig Carlo Maria Lancia. Collegij di Cancellaria. Camera segreta di N.S. Reverenda Camera,e fua Annona Compagnia di Segui. Curato di S. Marta.

Colleggio de gli Abbreniatori. Eccellentifs, Duca dis. Gemini. Duca di Ceri. Ducheffa di Bracciano. Ducheffa Mattei . Duca di Baffancllo. Dimitilla Cesi. Domenico Fonthia. Dionisio Roscioli . Domenico Sanij. Diocele della Città di Castello: Depofitaria Vrbana. Card. Federico Cornaro. Card. Francesco Barberino Card, Faufto Poli. Card. Francesco Peretri Montalto Francesco Orandi. Filippo Santarelli. Francesco Ciarice. Francesco Bon acci. Francesco Florano. Francesco Burij. Francesco Lancillotti. Francesco Butecchio. Francesco Abbate. Francesco Rainaldi. Card. Giulio Roma. Card. Girolamo Colonna. Card. Gio. Battista Pallotta. Card. Gio. Battifta Altieri. Card. Ginlio Gabrielli. Illustrissimo Sig. Giacinto del Bufalo. Giro-

Girolamo Valerio: Girolamo Cafurno. Gio. Angelo Cucchi. Giuseppe Pozzi. R.D. Giulio Flori . Gio. Maria Narici. Gio. Lelli. Giacomo Sarfetti. Giacomo Arigone. Giacomo Macellaro. Ippolito Boncompagno. Heredi del q. Gio. Battista Scotti. Card. Lorenzo Raggi. Illustrifs. Sig. Laura Altieri . Lecce la Città. Legato di Pasquino Montalto. Card. Marcello Lanti Decano. Card Martio Ginnetti Vicario Monfig. Vescono di Spoleto. Monfig. de Totis. Monfig. Caraffa. Monfig. Litta. Monfig. Spada. Monfig. Zeccadoro. Monfig. Gaetano. Monf. Vesc.di S. Angelo in Regno. Monfig. Vescouo d'Augubio. Monfig. Corfini. Monfig. Vescouo di Pesaro. Monfig. Androfilla. Monfig. Gregorio Panzano. Monfig. Palombara. Monfig. Vescouo di Muro. Monfig. Serfale Arciuefc. di Bari. Monfign. Torregiani Arciuefe. di Rauenna. Monfig. Vecchiarelli. Monfig. Franzone. Monfig. Pallauicino. Monfig. Hercole Rangone. Monfig. Vescouo di Conuersano. Monfig. Vescouo d'Arezzo.

Monfig. Vescono di Nocera. Monfig. Vescouo di No!a. Monfig. Vescoup d'Imola. Monfig. Vescouo di Boua. Monfig. Vescouro di Cusano . Monfig. Homodio. Monfig. Velcoup Aliotti Monfig. Berardino Scala. Monfig. Vescoun d: Groffeto. Monfig. Vescouo di Ferrentino in Campagna. Monfig. Vescono d'Affifi. Monfign. Cianti Vescouo di Marfico. Monfig.Boncompagno. Monfig. Vaio Comendator di San Spirito in Saffia. Illuttrithmi Sig. Marchele Celi . Marchese del Busalo. Marchela Raggi. Marchese Orsino. Marchela Strozzi. Illustrissimo Sig. Marcello Santa. Croce. Montefiore nella Marca. Mastro di Casa di S. Spirito. Mercante di ferro in piazza Madama. Michel'Angelo Vitellini. Martio Pompei. Michel Cataldi. Illustrissima Sig. Maddalena Varefe. Marco Iofredo. Marco Antonio Citarella, e Baldassar Bielli per elemosine raccolte per la Città. Eccellentissimo Sig. Prencipe Nicolò Ludouisii. Natale Caraù Francese. Eccellentissima Sig. D. Olimpia. Pamfilij.

Tt

Hlu-

Illustriffimi Signori ConteOdoardo Pepoli. Oratio Falconieri. Ofte delli tre Rè. Eccellentissima Signora Prencipessa di Rossano. Eccellentissimo Sig. Prencipe Borghefe . I RR. PP. Gefuiti. Muttrissimo Sign. Paolo dell'Hasti. Vicario Generale di Faenza. L'Inclito Popolo Romano. Pietro Quillanti. Signori Prosperi. Pompeo Cafanoua. Poggio Cinolfi. Palombara. Illustrissimo Sig. Pietro Nerli De-

positario della Camera. Subiaco la Communità.

Illustrissimo Sig. Scipione Renzi Simone Neri. Spina Terra. Illustrissimo Sig. Marchese Tiberio Tomaso Bianchi. Tomaso Fatij. Terra di S. Seuerino . . Card. Vincentio Costaguti. Illustrissimo Sig. Marchese Valerio, Santa Croce. Viterbo la Communità. Illustrissimo Sig. Caualier Filicaia. Vittoria Fani. Vninersità di Genzano. Vniuerfità de' Pizzicaroli, de' Pecoraris, e de' Fruttaroli. Vliffe Bolognetti.

Vicario di Roccaeuandro-



# DONATIVI

#### FATTI DALLE COMPAGNIE FORASTIERE

Venute per conseguire il Santissimo Giubileo nel prefente Anno Santo M D CI.

### A queste di Roma, che le banno, o incontrate, o alloggiate.

Alla Compagnia di S. Antonio di Padoua in Santi Apoftoli. C. Germano dono fei pelle d'oglio.

Alla Compagnia di S. Caterina della Natione Sanefe

C Domenico di Siena dono fc. S. Rocco di Siena donò canne 3. di broccato d'oro, e palmi 25. di fregio argento, e nero.

San Gio, forto il Domo di Siena donò piastre n. 30.

Santa Lucia di Siena donò vn calico d'ottone, con sua patena, & il Sig. Caualier Raffaelle Vanni Priore di essa vn quadro di sua mano dello Sponsalitio di S. Caterina di Siena. San Stefano di Siena dono vn calice

d'argento con fua patena di pefo oncie 21. e piaftre num. 10.

Gerpus Domini di San Quirico dello stato di Siena dono sc.

La Madonna della Neue di Valli dello stato di Siena donò sc. S. Galardo di Siena donò fc.

S. Caterina di Siena della Contrada. dell'Ocha doue nacque S. Caterina fudetta dono vna lampada d'argente di valore di scudi 100. in circa. La Madonna della Grotta dello fta-

to di Siena dono fc. San Girolamo di Siena dono Santi Giacomo , e Filippo Apostoli di S. Quirico dello ftato fc.

La Morte di Montealcino detta de Bianchifc.

Rofario di Trefca dello stato fc. 31. 50 Sacramento di Lucigniano fc. 12. 60

Sacramento di Siena Affunta di Caftel del Piano dello fta -24. S. Croce di Monte Alcino 30. S. Pietro di Monte Alcino 50. Santo Anfano a'Dofana dello Rato fcudi

Alla Compagnia del Confalone.

30, 95

A Di 30. Genn. 1650. la Compagnia della Mifericord.di Muro de Valle Diocese di Fermo ringratio dell'inuito all'Anno Santo, e madò à quefla fudetta Archiconfraternità boccali d'olio num. 40,

Oriolo donò rubbia otto, e mezzo di grano , e scudi 50. moneta,

Bologna dono il suo bellistimo stendardo infieme con vna poliza di lire: 2045. foldi 12. denari 8. depofitati nel Monte della Pietà di Bologna per riscatto de' Schiaui.

Marino barili di vino num. 50, grano rubbia 5. legna some 30. Agnelli nu. 25. Vitelle campareccie n. 5. & vn. paliotto di drappo fiorato d'oro con trina, e frangia d'oro.

Nepi rubbia di grano num 10.cuppelloni di vino n. 32. di boccali 24. l'vno. Campagnano fc. 70.

Leoneffa fc. Martha 10 presciutti di peso lib. 83.forme di cascio 18. di peso 96. lib. lucci 64 di peso lib. 195. Tinche tra grosse, e pic

ciole n. 49.pefolib.75. Beuagna olio boccali num. 210.e rotola ditelan. 12

Chiozza il suo stendardo à bandiera, e 135. libre di cera bianca.

S.An-

| S.Angelo di Rocca Monfin       | a lo flendan | no 7. vino bants, forme      | di cafcioss   |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| do a bandiera di domma         | co verde.    | di pefo lib. 87. prefciuti   |               |
| Caftel Sant' Elia 4. rubbia d  |              | lib.76.0lio pelli 2.0 vn p   | ezzo d'onto   |
| feudi                          | 40.          | di pefo lib. 12.             |               |
| Tofcanella fc.                 | 50.          | Arignano vino barili 10.     | Caftrati 12.  |
| Ciuita Lauinia rubbia di gra   |              | Vitelle campareccie a.le     | egna carri 3. |
| e mezzo , barili di vino ni    |              | grano facchi 12.             | .3            |
|                                |              | Bagnaia fc.                  | 70-           |
| fcudi                          | 17.          |                              | 50.           |
| Valentano fc.                  | 36.          | Gradoli fc.                  | ,0.           |
| Baffano fc.                    | 60.          | Radecofani plattre 36.       | (4)           |
| Monte Lanici barili di vinc    |              | Vallecorfa ello pelli 10.    | A             |
| cascio forme 18. presclutti    |              | Sutri grano facchi 20.e pia  | mre soo       |
| libre 19. ouz 110. Agnelli     |              | Monticelli scudi 150. in     | VII OF A IN-  |
| fo lib.80. & otto facchi di    | grano, che   | al hanco di S. Spirito.      |               |
| montarono tte rubbia di        | buona mi-    | Presede grano facchi 20,01   |               |
| fura.                          |              | Caftelnouo grano rubbia i    | 3.            |
| Monte Ritondo vino bar, ni     |              | I rascati grano sacchi 20. p | lattre 39.    |
| chi di grano nu. 9. che i      |              | Corneto grano facchi 50.     |               |
| 4. rubbia , e some di legni    | 1 n. 4.      | Palombara fc.                | 100.          |
| Roccasecca olio boc.n.60.      |              | Anguillara fc.               | 50.           |
| Zagarola vn Turribolo con      | fna naui-    | Carbognano sc.               | 60-           |
| cella, e cucchiara d'arge      | ento di pe-  | Baffanello fc.               | 60.           |
| fo lib.7.oncie 7.ch'in tutt    | o vale fcu-  | Scrofano fc.                 | 50.           |
| di                             | 110.         | Neauno grano facchi 6. vi    | no barili 30. |
| Rocca priora grano rubbia      | otto, vina   | falame lib 50.vna Vitell     | a, & vna 10.  |
| bar.n.20, facchi di carbot     | ie n.12.doi  | ma di Perce.                 |               |
| carri di legna. Agnelli n      | .10. di pe-  | Catui boc.d'ollo 125.gallin  | ese pollastri |
| fo lib.290.                    |              | 35.faluiette noue 14.e fci   | ugatori nuo   |
| Afpra oglio pelli num.6.vii    | o bar, nu.   | ui 14.                       |               |
| 9. & oua n.700.                |              | Gioue fc:                    | 60.           |
| Vicouara fc.                   | 10.          | Corciano fc.                 | 60.           |
| Torri olio boc.n. 128,         |              | Baffiano fc.                 | 100.          |
| Subiaco fc.                    | 150.         | Bieda piaftre 50             |               |
| Ciuita Castellana rubbia d     |              | Celleno piaftre so.          |               |
| Cafape fc.                     | 30.          | Vafto in tante pezze da ott  | o fc. 18. 05  |
| Montefiascone fiaschi di vi    |              | Sezza fc.                    | 100.          |
| e ſcudi                        | 60.          | Ortona de Marfi presciutt    |               |
| Foffati fc.                    | 42.          | fo lib.85.oua n. 116.farro   | lib.se. pic-  |
| Cisterna vino barili 32. acc   |              | cioni n. 10. forme di cafci  | 0 11. di pe-  |
| facchi di grano 20, forme      |              | fo lib. 95. galline fra gre  | fere piccole  |
| 32. dì pefo lib. 181. prefci   | arri 12. di  | 12.mandole lib.7.e fcudi     | 47. 25        |
| pe fo lib. 98. falami 48. di p | fo lib 40    | Ganignano grano facchi 20    |               |
| Tolfa Vitelle campareccie      | vino har.    | Poggio morteto in vn'ordi    | ne al Sacro   |
| 2. scemi, e scudi              | 85           | Monte della Pietà fc.        | 60.           |
| Fratta di Perugia, cioè n      |              | Chaferta vn calice con fi    |               |
| li, e tre forelle di detto lu  |              |                              | da Pateria    |
|                                |              | d'argento.                   | o at bance    |
| rono prefciutti 8. di pelo     |              | Gallese in vn'ordine dirett  |               |
| La Compagnia del Confalo       |              | de' Nerli fc.                | 80.           |
| ri vino barili 22. aceto ba    |              | Vetralla granofacchi 18.     | 1.            |
| di grano 16. presciutti 9. fe  |              | Rocca antica doppie d'Ita    |               |
| fcio 14.0ua a 50.cogniatel     |              | Sambuci fc.                  | 39. 50        |
| Sacramento di Cori rubi        | ue er Erg-   | Bracciano vino barili 10.    |               |
|                                |              |                              | gra-          |

| grano facchi num. 38.          |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anticoli corado fc.            | 90.         |
| Poggionatiuo piastre 60.       |             |
| S.Michele di Roccamonfina      | fc.20.      |
| Pietraforte fc.                | 85.         |
| Valmontone vino barili 40.     |             |
| chi 24. e fcudi                |             |
| Grotte di S. Lorenzo fc.       | 70.         |
| S. Lorenzo delle Grotte fc.    | 40.         |
|                                | 42.         |
| Acquapendente fc.              |             |
| Poggio S. Lorenzo fc.          | 50.         |
| Castelluccio cascio forme 7    |             |
| ciolese grandi di peso lib.    |             |
| zi d'onto 6. di pelo lib.317   |             |
| Celano cera arficcialib. 6.    | mezzo 4.    |
| mezze torcie à vento di        |             |
| 28. e feudi                    | 24. 10      |
| Vallerano fc.                  | 150.        |
| Horti fc.                      | 110.        |
| Gualdo di Nocera piastre so    |             |
| Caftel Madama fc.              | 16.         |
| Viterbo pizftre 200.           |             |
| Canepina 14. cuppelle di vi    | no roffor   |
| e fcudi                        | 100.        |
| Poggio Catino fc.              | 49. 60      |
| Segnifc.                       | 100.        |
| S. Oreste sc.                  | 150-        |
| Velletri vino bir. 69. aceto   |             |
| Maenzia grano facchi 20. 0     | lio bocca-  |
| li 120.                        | no bocca-   |
| Carfoli cera arficcia lib.27 e | 60 00       |
| Montefortino grapo facchi      | to vino ba  |
| rili 30                        | 30. 1110 01 |
| Santo Vitofc.                  | 100.        |
| Riofreddo grano facchi sa      | farro rub.  |
| 2,e polli 30, tra galline, e   | Capponi     |
| Arfoli fc.                     | 10.         |
| Badia di Fiorentino 35. me     |             |
| di peso lib.61.                |             |
| Le 4. Comp d'Anagni gran       | orubb. 19.  |
| Frufinone ic.                  | 100.        |
| Supino grano facchi 22. vi     |             |
| e feudi                        | 10          |
| Rocca di Papa carbone          | accni 3. e  |
| .fcudi                         | 25.         |
|                                |             |
| 1 411 0                        |             |

Alla Compagnia de' Santi Crispino, e Crispiniano dell' Vniuersità de' Calzolari.

A vgubio fc.

Alla Compagnia del Santiss. Crocissso in S. Marcello.

Selfa vaa lampada d'argento di pefo lib. 8. scarse, che monto scudi 96. Itri olio boccali 143 Isola di Sora tra carne salata, e cascio si valuro sc. 13. e boc. d'olio 32. e mez.

Padoua cera arficcia lib. 16.
Ciuitacastellana sc. 80
Celleno sc. 78. 75

Torre olio boc. 130. oua num. 500.e cera arficcia lib.70.

Vicenzacera bianca lib.75.
Formello grano rub.4.e mezzosvino ba
rili 8.elib.64.di cera.

Oleuano cera libre 104. vino barili 13.
olio boc. so. e scudi

Marino vino bar. 20. legna passa tregrano rubbia 3.e scudi 30. Montefiascone polli sei olio boc. 16. vino siaschi 45.e scudi 27. 15 Viterbo sc. 150.

Montaito fc. 51. Farnefe cera bian ca lib. 230 Montopoli cera lib. 15. e fcudi 70.

Terni scudi 105. e due guantiere d'argento. Sarni sc. Velletri grano rubbia 7. vitelle ca-

pareccie 2.vino bar.32.e mezzo32ceto barili 2. & vn carro di legna . Leprignano grano rubbia 9. vitelle.

z. e cera lib.12. Gallicano grano rubbia 8.

Morlupo grano rubbia s.e m. Vitelle 4. Canapina fc. 80.

Oruieto quattro vafi , & vna profumiera d'argento di pefe lib.14.onche a scarse à ragione di scudi 11. la lib, fanno scudi 170.

Alla Compagnia di S. Gio. Decollato della Natione Fiorentina.

Santifimo Crocififo detta della Madonna di Loreto di Fiorenza vna la lapada d'argento di valore di fc. 40. in circa.

San Benedetto di Fiorenza dono piafire 100,e lo ftendardo alla Chiefa di

San

S.Gio. della Natione. La Maddalena pur di Fiorenza lo stendardo alla sudetta Chiesa di S. Gio.

20

50

della Natione .

Poggiomorteto sc. 80.

Nerula sc. 81.

Toscanella sc. 52.

Suriano sc. 60.

Suriano (c. 60.
Arignano (c. 48.
Mazzano (c. 31. 30

Fara grano rubbia due, & vna quarta; barili 6. di mosto, oglio boc. 50. in circa; cascio formette 23. di peso lib, 70. carne salata ra, pezzi fra presciutti; e spalle di peso in tutti lib.60

e bigonzi 4.di pere. .

Velletri totcie nuoue di cera biancaia.di lib.4.l'vna;e dicidotto mozziconi di torcie arficcie di pefo iatutte lib.40. & vna borfa di velluto nero piano ricamata d'oro, orlaca di paffamano d'oro con la tefta di San-Gio. d'ambe le parti con dentro vn' ordine di fcudi r. o. diretto al Sacro Monte della Pierà.

Auezzano cefte 4. di carne falata... nelle qualifurono 37. pezzi fra lardo, e ventrefehe di pefo lib. 387. e quattro feuriattoli fott'olio fei faccoccie di cafelo pecorino in 725. formette ; ch'in tutto pefarono lib. 380. & vna... faccoccia di Mandorle di pefo lib.77, Pienza piaftre Fiorentine 37.

Collescipeli torcie bianche di cera-32, di lib. 4. l'vna, e mozziconi di torcie arficcie 50, di peso lib.70.

Campagnano piastre 50.
Ronciglione piastre 60.
Calleri Gudt ad in 4 doblori d'or

Celleri fcudi 14.in 4.dobloni d'oro.

Alla Compagnia di S.Giacomo Sco feiacaualli in Borgo. Montelibrettovino bar. 8. presciutti

ontenprettovino dar.s.prettutti
6.cafcio forme 6.grano rub.a.me
no tre fcorzi, e coppelle d'oglio 2.
Ifola fcudi

Scandriglia vino barili ro: grano fome n.5 prefe iuttise spallette in tutto x1; formette di cascio x8; olio pelle 4, di circa boccali x1, l'vna.

Radecofani piaftre 47.

Molina mozziconi di cera arficcia

Alla Compagnia della Madonna del Carmine in Traffeuere

N Ettuno vino barili 24. grano rubbia 4. e (cudi 53. Viterbo tutta la cera, che l'auanzò di pefo lib. 25. & in tanti dobloni di oro sc.

Alla Madona della Confolatione.

L'Vniuerf, de' Vignaroli lo stendardo, oltre quello, che diedero per vno, come è notato, quando secero la Processione.

Alla Madonna di Loreto dell'Uniuersità de Fornari

L Amentano torcie di cera bianca

Alla Compagnia della Madonna.

Viterboil picciolo stendardo, che portauano le Donne, vna Croce di legno inargentata, e lib. 50, di cera arsiccia.

Alla Compagnia del Rosario nella Minerua.

M Ontorio cera libas.

Alla Compagnia della Morte, &

Ruieto sc. 148. 50 Cerqueto lo Rendardo à bandiera d'ermessino nero divaluta di scudi 10 Prato sc. 35.

Castiglion Fiorentino piastre 70.
Bauco oglio boccali 240 in circa.
Monteritondo vino bar.22.grano rubbia 4. legna some 3. in tutti valutata

feudi 64. A melia fc. Selce vino bar. 23.e mez.oglio boc.48. oua 670, in tutto valutati feudi 51.

Proceno sc. Le 4.d'Arpino, ch'entrarono si 10.Giu-

840

| eno oglio boc. 60.e lib.40                     | o.tra entise    |
|------------------------------------------------|-----------------|
| ventresche                                     |                 |
| Mongioning fc.                                 | 20.             |
| Morteraftello olio Doc.60.                     |                 |
| A fpra olio boc. 160. vna fo                   | ma d'oua.       |
| vino bar. j. valutati in tutt                  | o fc. 62.       |
| Vino Dale). Valutate til tatt                  | 50.             |
| Valentano sc.<br>Viterbo cera lib 40. e più sc | andi sa nak     |
| Viterbo cera illi 40, e più il                 | udi iz. per     |
| comprare altra cerase pial                     | fe 110.         |
| Ciuitella Diocese d'Oruieto                    |                 |
| Capranica fc.                                  | 130             |
| Capua vno stendardo a bar                      | idiera d'er     |
| mefino nero valutato feuc                      | 1: 15.          |
| Santa Maria Maggiore del                       | Territorio      |
| di Capua sc                                    | 15.             |
| Caftel Riofo della Badia                       | di Fioren       |
| tillo oglio boc.100.                           |                 |
| L'Annuntiata di Rocciglion                     | c (c. 77, 50    |
| Fonds fc.                                      | 23, 10          |
| Alatri fc.                                     | 25.             |
| Lanciano vn fendardo d                         |                 |
| feudi 30. vna croce! di leg                    | nose lib.s      |
| di cera                                        | ,,              |
| Bai narea fc.                                  | 67.             |
| Gradoli fc.                                    | 40.             |
| Ciuita Vecchia in 25. dol                      |                 |
|                                                |                 |
| lia fc.                                        | 25.             |
| Aluito fc.                                     | 50.             |
| Sacramento di Ronciglione                      | e ic. 105       |
| A ontea ola oglio boc. 100.                    |                 |
| Marcianefe fc.                                 | 20. 30          |
| Serza fc.                                      | 50.             |
| Ceccano fc.                                    | 45-             |
| Tolta fendi                                    | 45.             |
| Montecompoto tra denari                        | , e vino        |
| fendi                                          | 40.             |
| Ciuita di Chieti fcudi                         | 100.            |
|                                                |                 |
| Alla Compagnia del Sant                        | ils. nome       |
| di Dio nella Chiefa della                      |                 |
| at 15to netta Chiefa detta                     | V1876 6 7 28.40 |

IN a dellaTolfase l'altra di Barbara no lasciarono alcune poche lib di cerasche per montar picciol numero non è stata notata la quantità di esse da' Signori Officiali di questa di Roma.

Alla Compagnia di S. Rocco.

Tri oglio boc.200. Acquarendente fc.

Fiano grano rubbia ro: Scarpagrano rubbia ?.

Alla Compognia del Santissimo Sacramento delle cinque Piarbe in S. Lorenzo in Damafo.

Lbano piaffre as. Bagnoa la Porretta voa pianeta di lama d'oro trinita d'oro Nemi fc. Colonna fc. 12. Frascati vn paliotto di dommasco bia co con trina, e frangia d'oro. Otricoli fc. Sezza fc. 40.

Alla Compagnia del Santissimo Sa cramento nella Minerua.

C Ollescipoli torcie 20. Rocca Maffimi torcie 10. Ceccano libre di cera 10. Celano lib.di cera 12 Vallegurgula lib.di cera 8. Tagliacozzo torcie 8. Anezzano torcie 8.

Alla Compagnia del Santi fimo Sa cramento di S. Pietro.

S. Martino in vna borfa ricamata d'o-Montel one in Sabina presciutti se.oua 400. due pelli d'oglio , capretti 12. e fcudi Guercino fc. 1 40. L'Vniuerfità de' Vignaroli detta Santa Maria Maddalena in S. Lazaro & piedi la croce di Montemario donò vn calice, e doi torcie. Bolfena lo ftendardo, e fcudi Sermoneta fc. 10. Campagnano fc. 40. S. Quirico dello stato di Siena Monterofi plastre Fiorentine 50. Turrice fc. 40. Castel Vocchio fc.

Alla

#### Alla Comp. di S. Spirito in Saffia. Nguillara coppelle di vino 3. altre Arobbe comeftibili per lo valore di otto feudi in circa, e feudi 40. Alla Compagnia delle Stimmate. Hiozza ogni Fratello di effa in nu. di 40.e done 4. donò il groffo cerio di vna libra, e mezzo l vno, che ha-.. ueua portato nell'entrata , & altre. dieci torcie d otto libre l'vna. Campagnano alcune torcie, che gli auanzarono, e fc. Bagnoala porretta vn calice di belliffimo lauoro con fua patena di valore di feudi so. in circa . Fiorenza lo stendardo, e suoi lanternoni. Campli vna poliza di scudi 70. diretta al Sacro Monte della Pietà, con promessa d'auantaggio di mandar doi fonce d'oglio .

Rasparea fc. Velletri vn ricco bacile d'argento di 7. hb.in circa co la figura di S. Fraceico d'Affifi nel mezzo, & intorno ad ella le leguenti parole societas Santtoran Stigmarum Cinitatis Velitrara Anne lub.les N DCL. Toffa vna lampada d'argento di doi

libre , & oncie 9. & vn boccale da. lauar le mani medefimamente d'argento di lib.vna,& onc. 9.

Greccio fc. Vignanello vn paliotto di cataluffo bianco con trina , e frangia di feta. cruda.

#### Alla Compagnia del Suffraggio.

A Onterafeiano fe.

| Va Tarano olio boc. 124  | .vino bar. 16.e |
|--------------------------|-----------------|
| feudi                    | 25.             |
| Moute S. Giouanni olio l | 00c.120.grano   |
| rubbia 5.formaggio lib.  | 200.e ipallet-  |
| 'te 15.                  | •               |
| Lanciano fc.             | 49. 55          |
| Viterbo fc.              | 100.            |
| Oruieto lo ftendardo à   | bandiera , e    |
| ícud.                    | 204,            |
|                          |                 |

## Alla Compagnia della Santiffima

| Trinità de' Pelle                                  |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
|                                                    |                   |
| A Antrodoco fazzoletti                             |                   |
| Saluiette                                          | 110               |
| Zinali                                             | 8                 |
| Caneuacci                                          | 23                |
| Sciugatori                                         | 40                |
| Tela canne                                         | 32                |
| Filo mataffe                                       | 3                 |
| Acquapendente la prima                             | 10.lib. di ce-    |
| ra, e scudi                                        | 52. 50            |
| Acquapendente la fecond                            |                   |
| Alatri fc.                                         | 100. 50           |
| Bieda rubbia 4.di grano e i                        |                   |
| Bonmarzo lib.35. di cera                           |                   |
| cie arficcie, e fc.                                | 100.              |
| Bagnaia fc.                                        | 60.               |
| Baschicapoteuerina fc.                             | 27.               |
| Bolfena fc.<br>Cori rubbia 6. di grano,            | 10.               |
| oglio boc.60. carne fala                           |                   |
| fcio lib.73.                                       | (4 11b. 34. ca-   |
| Carpineto grano rubbia 1                           | e cascio li-      |
| bre 120.                                           | ,, <b>ca</b> leto |
| Caftrocero olio boc.88.                            |                   |
| Cottonella oglio boc. 126                          | carne falata      |
| lib.96. oua 784. cafcio li                         |                   |
| ftri 84 . fcudi 5                                  | •                 |
| Corciano oglio boc. 92.                            |                   |
| Castiglion Foscoli olio be                         |                   |
| Castellone di Caeta oglio                          | boc.164           |
| Calin boc.d ogl.o 152. fcit                        |                   |
| Cafaluiera carne falata lib                        | o.105. di lar-    |
| do lib.407 .oua 816.<br>Cantalupo lib.150. di cari | - Colone          |
| 5%o.meloni 200.in doi fo                           |                   |
| Capo di Monte lib. 153. tra                        |                   |
| e luccio, e fc.                                    | 35. 20            |
| Ciuitella 25 paffa di legna                        |                   |
| Chiozza lib. 150.di cera in                        | tante cande.      |
| le dorate, e 173.in 47.te                          | orcie biache.     |
| Caprarola lib.15. di cera,                         |                   |
| Castiglion Fiorentino fc.                          | 84 30             |
| Cepranole tre compagni                             | ie fc. 29 45      |
| Cititella d'Oruieto fc.                            | 25                |
| Castiglion della Teuerina                          |                   |
| Ciuitacaffeliana fc.                               | 84                |
| Ciurta Ducale fc.                                  | 80                |
| Cortona fc.<br>Fiorentino di Campagna              | 79 80             |
| Erorchitmo ai Cambagni                             | IC To Compa-      |

gnie

| gnie donarono 14. rubbia       | di oran   | ۰.  |
|--------------------------------|-----------|-----|
| e 32. barili di vino.          | w. 51 em  | υ,  |
| e 31. Dariil di vino.          | cio lib : |     |
| Fumone rubbia 2. grano-cafe    | 4:        | 0.  |
| Frascati 10.rub.grano, .6.bar  |           | iv. |
| Fondi fc.                      | 90.       |     |
| Fabriano fc.                   | 105.      |     |
| Fabrica fc.                    | 53.       | 50  |
| S. Germano oglio boc. 140.     |           |     |
| Itri oglio boc.100.            |           |     |
| Legula oglio ooc.150.          |           |     |
| Larera fc.                     | 100       |     |
| Morolo 6.rub. di granoscafci   | o lib. 1  | ;o. |
| Montebono oglio boc. 180.      |           |     |
| Marta cafcio lib.145.peice ill | ). 334.   |     |
| Maeliano in Sabina fc.         | 50.       |     |
| Mantafia(cone (C.              | 40.       |     |
| Montefiascone la seconda ic:   | 30. & it  | ما  |
| un'alrea partita (C.39. 10.    |           |     |
| Marelies perze tre di Panne    | o roffo   | di  |
| 20 in Circa Valutate 1         | C. 135.   |     |
| Nazzano 15, paffa di legna ic. | 14.e D.4  | 15. |
| Rein un'altra partità ic 13.   | D. 90.    |     |
| Merona in tante canne di tela  | fc.23.    |     |
| Mala wa cerio di lib. 34.      |           |     |
| Dinerno le 2. · ompagnie 17.   | rubbia    | di  |
| grano. & vitelle camparece     | ic.       |     |
| Danescorno ocho D.42. Carno    | e talata  | -   |
| lib. 275. fichi feechi lib.    | 184. far  | ro  |
| lib. 452.                      |           |     |
| Pitigliano fc.                 | 180.      |     |
| Disconifect fc                 | 12.       |     |
| D (occe oplin bo. 62, Calc     | io lib.15 | 0.  |
| Porchetta of lo boc. 134. Cal  | rne fala  | t2  |
| 1:b + 22 C2(C10 11D, 102.      |           |     |
| Doce agnolielma oglio boc.II   | 3.        |     |
| Roccaeuandro boc.d'oglio 2     | 9.farro   | li- |
| L                              |           |     |
| Possafecca la feconda! Opa:    | gnia og   | lio |
| boc. 3. e 100. lib.di carne f  | alata.    |     |
| Rauecanina fc.                 | 14.       | 45  |
| MAUCCAIIII A 100               |           |     |

| Roccamonfina fe.              | 18         |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Rieti di doue vennero le 1    | f. Compa   | g.  |
| infieme li 23. Nouembre:      |            |     |
| ma cittá fc.                  | 300.       |     |
| Sermoneta rub. 16. di gr. e i | cudi so.   |     |
| Santogemini oglio boc.73      |            | . 1 |
| Saluiera oglio boc .37.cafci  | o lib.100  |     |
| Sora lib.247.di carne falata  | 205.Agn    | el- |
| li 7. Vitelle campareccie     | 20. caftra | ti. |
| Schiaue lib. 90. di carne fal | ata , 105. | di  |
| lardo, cafcio lib.197.        |            |     |
| Sora la a. Compagnia fc.      | 50.        |     |
| Soriano la 3. compag. fc.     | 105.       |     |
| Sanfeuerino fc.               |            | 50  |
| Sulmona fc.                   | 50.        |     |
| Sanfeuerino la s. compag.     |            | 50  |
| Sonnino fc.                   | 120.       |     |
| Santopadre sc.                | 45.        | 80  |
| Triuignano s, rubbia di gra   | no.        |     |
| Terracina oglio boc.140. F    | rouature   |     |
| marzol ine lib. 287. legumi f | corzi 40.  |     |
| Torrebruna fc.                | 14.        | 40  |
| Teramo fc.                    | 58.        | 27  |
| Tocco fc.                     | 50.        |     |
| Tiano feudi 11. baioc 60. in  | vna parti  | 129 |
| e in vn'altra fcudi 36. in t  | utto 47.   | 6●  |
| Vetralla rub.8. di grano, fc  | iugatori   | 4.  |
| Venafro oglio boc. 155.       |            |     |
| Vallecorfa oglio boc.150      |            |     |
| Valleritonda cafcio lib.215   | •          | _   |
| Valleritonda la 2. Comp.caf   |            | 98. |
| Vafto fc.                     | 50.        |     |
| Vasto la seconda sc.          |            | 75  |
| Viterbo Bon Giest fc.         | 105        |     |
| Viterbo S. Orfola fc.         | 120.       |     |
| Viterbo S. Rocco fc.          | 100        |     |
| Viterbo Concettione fc.       | •          | 15  |
| Valentano fc.                 | 40.        |     |
| Veroli fc.                    | 40.        |     |
|                               |            |     |

# INDICE

#### DE' NOMI DELLE PATRIE

Delle Compagnie Forastiere, e cose più notabili, che si contengono nell'Opera.

| OMA AA Nna d'Afte car.              | 12        |
|-------------------------------------|-----------|
| Eccellentiffimo Prei                |           |
| Andrea Giustinian                   |           |
| 30. 24.99. 1:4.                     | - 50      |
| Accidente occorso p                 | rima      |
| ch' arrivaffeil Cardinal Lanti I    | eca-      |
| no ad aprir la Porta Santa di S.    | Pao-      |
| lo, car.                            | 26        |
| Accidente occorfo tra doi Pelle,    | grini     |
| Oltramontani, e Sua Santità, ca     | r 8.      |
| ad Alcuni Prelatidella corte        | 60        |
| Abbate Orfi Parmegiano morto        | 30        |
| Illustristimi Sig. Auditori di Rota | 32        |
| Monfig. Aleffandro Roefi.           | 34        |
| Monfig. Afcanio de Gaff eris.:4.4   | 2, 46     |
| D. Alonfo de la Torre veltito Caua  |           |
| di Calatrana . 31                   | 9.254     |
| Card. Alfonfo della Queua. 41. 71   | .174.     |
| 197.                                |           |
| Monfig. Aleffandro Roffo 4          | L 54      |
| Co.e Andrea Calderino Bolognes      |           |
| Abbate Capecelatro Napolitano       | 45        |
| P. Aitonfo Puccinelli da Lucca      | 58        |
| P. Andrea Lala Carmelit.Scalzo      | 59        |
| P. Arcangelo Amadei da Bologna      | 59        |
| P. Antonino Marescalco Gesuita      | 59        |
| P. Antonio Fracaffa Domenicano      | 61        |
| D. Autonio d'Aragona Spagnolo cr    |           |
| Cardinale                           | 64        |
| Sig. Artemisia Ricci morta          | 66        |
| Angelo Saldone                      | 20        |
| Abbate di S. Nicolò                 | 72        |
|                                     | 86        |
|                                     |           |
| P. Angelo Nuzza da Grottola Doi     | 313       |
| picano                              | 85        |
| Accidente occorfo ad vno faluato o  |           |
| va cane mentre s'annegaua à Ripa    |           |
| An eane menere a sunchany a Wibs    | <u>•/</u> |

| Cap. Antonio Tarino Barigello    | morto   |
|----------------------------------|---------|
| car.                             | 88      |
| Antonio Richieri Ferrarefe       | 94      |
| Achille Mattei                   | 96      |
| Annuccia detta la Narolitana M   |         |
| ce , e fua mirabile conversion   |         |
| Angelo Freulani 105-1            | 41.143  |
| Naichele Andrea Corfini          | 109     |
| Eccellentifs. Sig. Duca Aluigi   | trozzi  |
| car.                             | 109     |
| Albano la compagnia del Sacra    | mento   |
| e fua entrata                    | 111     |
| Antonic Testa                    | 116     |
| Aquino la compagnia del Rofa     | rio , e |
| fua entrata                      | 118     |
| Attino la compagnia di S. Marco  |         |
| entrata                          | 12.2    |
| Anguillara la compagnia della    | Mife-   |
| ricordia fua entrata             | 131     |
| La compag.del Crocififo          | 231     |
| Agostino Contalonieri            | 131     |
| Angela Nauarra                   | 232     |
| Antrodecho la compagnia del S    |         |
| mento 155. del Suffraggio        | 280     |
| S. Angelo di Cefi la compagnia d |         |
| tiffimo corpo di Chrifto         | 138     |
| Artisti del Pellegrino sanno mes |         |
| del giorno in cui mori il ca     |         |
| Aleffandro Montalto              | 179     |
| Antonio Maria comparini          | 143     |
| A melia la copagnia di S. Second | 3 144   |
| Antonio Carcilefi 144. 1         |         |
| Afpra in Sabina la compidel Cofi | 1.146.  |
| lugubio la compagnia dell'Vniu   |         |
| tà de' calzolari                 | 146     |
| Arpino la comp. di S. Antonio di |         |
| doua, la comp. della Madonna     |         |
| Gratie, la comp. del Crocifi     | 10,12   |
| ndres della mortese loro entra   | 147     |

| Angelo Paluzzi 167                       | del Crocififo, della Madonna di Lo-                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Reuerendiffinio P. D. A'effandro Con-    | reto, del Sacramento 304                                              |
| fedenti 184                              | D. Alfonio Perangeli 309                                              |
| A spra in Sabina la compagnia della      | Can. Antonio Grifolino 323                                            |
| Morte 204                                | Auellino la comp. di S. Antonio di P1-                                |
| Ardea la comp.dei Sacramento 109         | doua 366, della Madonna di Confti-                                    |
| Arignanola comp. del Confalone att       | tinopoli 16 . della Trinità 301. dell'                                |
| della Mifericordia 212                   | Annuntiat a ibid.                                                     |
| P.F. Angelo da Bergamo Minore Offer      | Acquarendenie la comp.di S. Antonio                                   |
| uante Riformato 212.                     | 133. della Trinità 138. Del Corpo di                                  |
| D. Alfonso Puccinelli Abbate di S.Pie-   | Christo 112.de'Santi Maria Maddale-                                   |
| tro in vincola 213                       | na, e Lionardo 276                                                    |
| Sir. Antonio del Pozzo. 214              | 111, V 210111140                                                      |
| Sig. Arrigo Arrigoni                     | В                                                                     |
| Sig. Anna Maria Carponi 214              | -                                                                     |
| Ambale de Molara 221,322                 | Card. O Ernardino Spada car. 1.c. 101.                                |
| Antelolacobilli 221                      | Card. B Ernardino Spada car. 1. c. 101. Bolla dell'Anno Santo car. 2. |
| Aibore di castello abbiugiato 125        | fi rilegge di nuono l'vltima Dome-                                    |
| Cap. Antonio Sauelli 227                 | nica dell Auuento car.21.                                             |
| Angelo : eccarelli 227                   | Bandi del Card. Vicario per la vigilia se                             |
| Monfig. Aleffandro Vittrice Gouerna-     | notte di Natale, 21. del Cardinale                                    |
| tor di Roma morto 217                    | Procamerario fopra la grafcia 73                                      |
| Monfig. Alestandro Porri 218             | Battefimo d'yn Turco , & vn'Hebreo                                    |
| Aspello la comp. della Trinità 241       | car.                                                                  |
| Anueria comp della Trinità 345           | Illustrissimo Sig. Biagio Cennino 45                                  |
| Sig. Augelo Fabiano 258                  | P. Basilio Pica Napolitano 18                                         |
| Conte Alacrio afrara 246                 | P. Baldelli feruita 59                                                |
| P.D. Agoitino de conti della Lengue-     | Banchetto fatto dal Magiffrato Roma-                                  |
| Flia Sommaco 246                         | noin amridoglio all Eccellentifi-                                     |
| S g Atofino Fauoriti 246                 | ma Signora D. Olimpia Pamfilij 61                                     |
| Sig. Alberto Fabri 246                   | Canon, Bernardino Cafale 68                                           |
| Amano in Pugha la compagnia della.       | Canalier Baldaffar, Cafa: elli Conferu -                              |
| Trinità 263                              | tore 20. 148.                                                         |
| Sig. Abbate Antonio Saluatico            | Card. Benedetto Odescalchi 73                                         |
| Alatri la comp. della A. cite 269. di S. | Belardino Gagliardi da città di castei-                               |
| Sifto Papa 285,                          | 10 80                                                                 |
| Auezzano la Comp. di S.Gio. Decolla-     | Bartolomeo Stufara car. 80                                            |
| 10                                       | P. Bonifatio Caulcchi Agoftiniano 34                                  |
| Anticolicorado la comp. del Confalo-     | P. Bonauentura da S. Guglielmo Ago-                                   |
| ne <u>27.3</u>                           | fliniano Scalzo 85                                                    |
| Auezzano la comp.di S.Rocco, la Co-      | Baron Neri Fiorentino 86                                              |
| pagnia del Sacramento 255                | Bertoldo Carducci 211.322                                             |
| P. Alberto Barra Napolitano Carme-       | Bartolomeo capranica 95                                               |
| litino 388                               | Braederto Maffei morto 97                                             |
| P. Antonio Ganobio da Montepulcia-       | Bologna la comp. della Madonna della                                  |
| 110 239                                  | Neuese fua entrata 103                                                |
| P. Antonio Nottola Bologuefe 229         | Boomarzo la compagnia di S. Anselmo                                   |
| 1 - Antonino Lucci Domenicano 239        | 117.                                                                  |
| Aluito la compagnia della Morte 196      | Bieda la compagniadi S. Pietro, e fui                                 |
| Andrea Baldini 302                       | entrata 113.de! Coalalone 247                                         |
| Arfoli la comp.del Saluatore 302.        | Beuagna la compagnia del Confalone,                                   |
| Anagni le quattro comp. di S. Antonio    | e fua entrata - 116                                                   |
|                                          | Mon-                                                                  |

| Monfig. Bartolomeo Vannini 2116. 215.<br>Bauco la comp. della Morte, e fua en- | Crimonia vsata dal Papa nell'aprir de<br>la Porta Santa di S.Pietro 23.nel ser-  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| trata 122                                                                      | rarla 32.3                                                                       |
| Baffano la comp. del Confalone 124<br>Cau. Benedetto Riccobaldi da Volter-     | Gamillo del Bufalo 23.62. muore 205.<br>Corteggio de' doi cardinali legati a là- |
| ra 141                                                                         | tere ad aprir le Porte Sate di S.Gio.La                                          |
| Benedetto Brancaualerij morto 163                                              | terano, e di Santa Maria Maggiore 15                                             |
| Bagnaia la compagnia della Santiffima                                          | Carlo Vincenzo carcarafio 26.                                                    |
| Trinità 197 delle Discipline 211.di S.                                         | Illustrissimi Signori Chierici di came-                                          |
| Bonauentura 263.                                                               | Card Christofana Widman 41 an 5                                                  |
| P. Bartolomeo de Bonis                                                         | Card. Christofaro Vidman 41.77. 87                                               |
| Baschi capoteuerina la comp. del Sa<br>cramento 231                            | Claudia Beger morta  Concessione dell'Indulgenza del pre-                        |
| Basancilo la comp. del Consalone 234                                           | fent'anno del Giubileo per le Moni-                                              |
| Barbarano le compagnie del nome di                                             | che, Anacoreti, Infermi, carcerat ;                                              |
| Dio, e della Disciplina 236                                                    | & Fremiti                                                                        |
| Baffiano la compagnia del confalone                                            | Chiefa di S. Maria in Campitelli, e ile                                          |
| car. 244                                                                       | apparato per l'Orationi delle 40, ho                                             |
| Bonifatio Zaccarotti 266                                                       | re · 45                                                                          |
| Bracciano la compagnia del Sacramen                                            | D. Corinthio Benincampi da Nocera                                                |
| to del confalone 268                                                           | morto.                                                                           |
| Bagnarea la comp.della Morte 274                                               | Conte Marazzano Piacentino 53                                                    |
| Battefimo di tre Hebrei nella Chiefa.                                          | Chiefa di . Lorenzo in pamafo, e fuo                                             |
| de'Santi Apostoli 279                                                          | apparato per l'Orationi delle 40.ho-                                             |
| P. Brobba coppa Romano 288                                                     | re <u>54</u>                                                                     |
| Fra Bartolomeo da Cagli cappuccino.                                            | Capitan Cataneo . 14                                                             |
| car. 289                                                                       | Congregatione dell'Affunta, e suo ap-                                            |
| Monfig, Benedetto Gerace 291                                                   | parato nel Ciesti per l'Orationi delle                                           |
| Badia di Fiorentino, la compagnia del                                          | 40 hore.                                                                         |
| Confaione 303                                                                  | Caualier Carlo Rainaldi 56.94.214                                                |
| Bagno à la porretta la comp del Sacra                                          | P. Clemente da Bifignano de' Minori<br>Offeruanti Riformati                      |
| mento 1 8.12 comp. delle Strimina-<br>te 141                                   | Congregatione di S. Giacomo della Na                                             |
| Bolsena la comp. del Sacramento 202.                                           | tione Spagnola rifolue di celebrar                                               |
| Li S.Gio. Decollato 321                                                        | con gran pompa la felta di Pafqua di                                             |
| Di                                      | Resurrettione 60.descrittione della                                              |
|                                                                                | fudetta festa in Piazza Nauona! 88                                               |
| C                                                                              | Cadaueri buttati dal mare in su le                                               |
|                                                                                | ípiaggie d'Ancona 66                                                             |
| Oftanza Nerli                                                                  | Sig. D Carlo Brancaccio 23                                                       |
| Costanza del Drago Gottifredi 11                                               | Comp. dell'habito de' 7. Dolori in San                                           |
| Contessa Marescotti                                                            | Marcello 24                                                                      |
| Contessa Ripa                                                                  | Comp. de Santi Celso, e Giuliano in-                                             |
| Caffandra Sacchetti 13. 243                                                    | Banchi 24. 320                                                                   |
| Clementia Alberini 14                                                          | Comp.de' Santi Martino, e Giuliano de                                            |
| Cecilia Cenci 14 Christofaro Faccialieta 21                                    | gli Albergatori Comp. dell'Oratione della Morte,                                 |
|                                                                                |                                                                                  |
| Congregatione dell'Abbódanza frá pro<br>uifioni per l'Anno Santo               | fua processione il Lunedi Santo 75 comp. d: S.Giuseppe de' Falegnami 26          |
| Compagnie de' Laici fanno effe ancora                                          | comp. della Madonna del Pianto, e fua                                            |
| prouifioni per il fudetto effetto ibid.                                        | Processione il Martedi Santo 76                                                  |
| Cefare de' Molari degli Annibali 22                                            | comp. de' Santi Bartolomeo, & Aleffan                                            |
|                                                                                | 1                                                                                |

| dro de' Bergamafchi, e fua proceffio-                          | Cifte  |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| ne il Mercordi Santo 77                                        | Cl     |
| Comp. della Madonna della Quercia                              | Caff   |
| dell'Univerfità de' Macellarise fua                            | to     |
| processione il Mercordi Santo 22                               | Mon    |
| Comp di Campo Santo della Natione                              | tif    |
| Tedefea 37                                                     | fu     |
| Castiglion Fiorentino la comp. della                           | C1     |
| Santis. Trinità, e fua entrata 98. 234                         | fili   |
| della Morte                                                    | Cau    |
| Conversione d'yna Meietrice 103                                | to     |
| Cerqueto la comp.della Morte, e fua                            | Cont   |
| entra ta 107.                                                  | Cafe   |
| Capitan Cefare Acciari 107                                     | e í    |
| Cerrano la con.p. del Sacraméto del-                           | Marc   |
| l'Annuntiata, di san Rocco, e loro                             | Capi   |
| entrata                                                        | Cau    |
| Ciu-tella d'Oruieto la comp.del sacra-                         | ş E    |
| mento ng. delia Motte 234                                      | Pi     |
| Caftiocero la comp. del Sacramento; e                          | Cen    |
| fua entrata 118                                                | Can    |
| Ciuitella la comp. del Sacramento, e                           | ro     |
| fua entrata 118                                                | Con    |
| Caftels. Elia la comp del confalonese                          | di     |
| fua entrata 131                                                | Caf    |
| Ciui a Lauinia la comp. del Sacramen                           | Carl   |
| to 134. del confaione ib d.                                    | Cefa   |
| Sig. Carlo Oruani 139                                          | Cur    |
| C. fl'glion della Teuerina d'Oruieto la                        | N'or   |
| Comp. della None 140                                           | Cau    |
| Cottanello la comp.del sacramento 140                          | Cold   |
| Colonna la con i dei Sacramento 141                            | Con    |
| Sig. Clemente Boncompagni 142                                  | Mon    |
| Corciano d'Amelia la comp. dis.Chri                            | Carb   |
| ftina 141                                                      | D. ca  |
| Eccellentifs.Sig.Coteftabil Colona 144                         | Cafti  |
| P. Christofaro Iauelli 153                                     | Calu   |
| P. Celfo Mellini                                               | de     |
| Carlo Capranica 167                                            | Illuft |
| Curtio Muti                                                    | Corc   |
| Conte Carlo Tani Bolognese morto 175                           | Capt   |
| P.F. Celestino Bruni Agostiniano 185                           | Conti  |
| Card Cefare Montimorto  Cafapela comp. del confalone  185  198 | Cont   |
| Ciuitacastellana la comp di s. Belardi                         | Sig.   |
| po 198, del Crocififo 115, di s. Seba-                         | cafte  |
| ftiano 225                                                     | cafei  |
| Carluccio Napolitano 198.                                      | cecc   |
| Caro di Motela Comp. di S. Carlo 200.                          | cafte  |
| Cori la compagnia del Carmine 202.la                           | 10     |
| compag. della Madonna del Pianto                               | Huff   |
| ibid, del Sacramento 208, del Confa-                           | Ciui   |
| Ione ibid                                                      |        |

| Cifterna la comp. del Santifs. corp         | ib oc |
|---------------------------------------------|-------|
| Christo                                     | 202   |
| Caffelcandolfo la comp.del Sacran           | ren-  |
| to                                          | 206   |
| Monfig. Camillo Astalli, hoggi Em           | iné-  |
| tiffimo Gard. Pamifilio, dà da ce           | na 4  |
| fue spese à Pellegrini alla Trinita         | 169.  |
| creato Card.col nome di Card.               | Pam   |
| filio 210.213.239.253.279.                  |       |
| Caualier Cofino Napolitano Arel             | itet  |
| to                                          | 76    |
| Conte Albergati                             |       |
| Cafeluiera la compagnia della Tris          | 77    |
| e fua entrata                               | 131   |
|                                             |       |
| Capiarola la comp della Trinità             | 132   |
| Caualcata dell'Ambasciador (atte            | 1.0   |
| à presentar la Chinea la Vigilia            | J: C  |
|                                             |       |
| Pictro                                      | 164   |
| Cente Tornielli morto                       | 172   |
| Cantaluro in Sabina la comp. di             |       |
| rolamo                                      | 184   |
| Consecratione, della chiesa di S.           |       |
| dica della Valle                            | 157   |
| Caffelnovo la comp.del Confalon             |       |
| Carlo Maria Lancia                          | 221   |
| Cefare Gaetano                              | 221   |
| Curtio Boccapaduli-                         | 221   |
| Nonfig. camillo de' Massimi 126             | .231  |
| Caualier Vecchiarelli                       | 227   |
| Colonnello Vaini                            | 227   |
| Corneto la comp. del confalone              | 228   |
| Monfig. carlo Antonio Agudio                | 223   |
| Carbognano la comp. del cofalone            | 237   |
| D. camilla Sauelli                          | 233   |
| Caftiglió Foscoli la cop.del Sacram         | .233  |
| Calui la cop. di S. Antonio Abbate          | 237   |
| della Trinità                               | 318   |
| Illustrifs. Sig. D. carlo Pio.              |       |
| Corciano la comp.del Rofario                | 342   |
| Capua la comp. della Morte                  | 245   |
| Conte carlo Bentiuogli                      | 246   |
| Conte camillo carandino                     | 246   |
| campoli la comp. delle Stimmate             | 252   |
| Sig. cinth:o Tefti                          | 254   |
| castel Riosola comp. della Morte            | 255   |
| caserta la comp.di S.Gio.Battista           | 259   |
| ceccano la comp. del Sacramento             | 260   |
| casteluecchio la comp. del Sacram           | en-   |
| 10                                          | 262   |
| Illustrifs, Sig. Caterina Ginnafii          |       |
|                                             | 271   |
| Ciuita di penna la cop, del Rolani          |       |
| Ciuita di penna la cop, del Rosario<br>Carp | 273   |

| del sacramento, della Croce                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| del sacramento, della Croce                                           | 73        |
| Giuitaducale la comp. della Madon                                     |           |
| de' Raccomandati                                                      | 76        |
| Castelluccio in Regno la copagnia                                     | iel       |
| Confalone                                                             | 78        |
| Celano in Regno la comp. del Saci                                     | -2-       |
|                                                                       |           |
|                                                                       | 78        |
| Cortona la compag.della Trinità                                       | 79        |
| Castel Madama la comp. del Confa                                      | 0-        |
|                                                                       | 83        |
| Canepina la comp. del confalone                                       |           |
|                                                                       |           |
| del crocififfo                                                        | 19        |
|                                                                       | 39        |
| P. Clemente Butij Napolitano                                          | 89        |
| Castel del piano la compagnia dell' A                                 | 1-        |
|                                                                       | 90        |
|                                                                       |           |
| Monfig.Carlo Impelliccieri 290 3                                      |           |
|                                                                       | 93        |
| Caui le compagnie del Rofario, e d                                    | el        |
| Crocififo                                                             | 97        |
|                                                                       | 97        |
| Castelforte la compag.de' santi cosi                                  |           |
|                                                                       |           |
| e Damiano, e fua entrata, e proce                                     | -         |
|                                                                       | 2Z        |
| Castellone di Gaeta la comp. del co                                   | r-        |
|                                                                       | 9.        |
| Commenda di s.Gio.in Selua la com                                     |           |
|                                                                       |           |
| del Rofario                                                           | 14        |
| Ceruetri la comp. del Sacramento 30                                   | <u>5.</u> |
| P. Carlo di . Antonio di Padoua del                                   | le        |
| scuole Pie 308. 3                                                     | 9         |
| Celleri la comp.dis.Gio.Decollato                                     | 10        |
|                                                                       | 14        |
| Capitolo di S. Pietro visita le 4. chie                               | 7         |
| Capitolo di 3. Fietto vinta le 5. cine                                | ıç        |
| 300. di S. Maria Maggiore 305. di                                     | ۶.        |
| 300. di s. Maria Maggiore 305. di<br>Gio. Larerano 316. di s. Lorenzo | n         |
|                                                                       | 19        |
| Capo di Rifo la comp. di s. Marco                                     | 18        |
| chiozzala comp. delle Stimmate                                        | -         |
|                                                                       |           |
|                                                                       |           |
| Ciuita di chieti la comp. del Rosar                                   |           |
| 205. della Morte di S. Giustino 2.                                    | 18        |
| Celleno la comp. di S. Rocco 121. di                                  | el        |
| Confalone di s. Michele Archan. 25                                    | 1         |
| Collescipoli la comp. del sacramen                                    |           |
| di Cio Decollato                                                      |           |
| 112. di S Gio. Decollato                                              |           |
| Campagnano la comp.del confalone                                      |           |
| 113.delle timmate 116.del sacrame                                     |           |
| to 126, della Mifericordia 2                                          | 97        |
| Capranica la comp.del Rofario 209.de                                  |           |
| la Morte set di S. ntonio di Pad.                                     |           |
| ia morte set ut 5. monto ut Pau,                                      | ,9        |
|                                                                       |           |

ninera le compagnie del Roferia.

| Tonora Falconieri                  | 13   |
|------------------------------------|------|
| Dionora Pamfilij                   | 13   |
| Eccellentifs. Sig. Duca dell'Infan | tado |
| Ambasciator Cattolico và alla p    | rima |
| Audienzada fua santità , e fuo     | cor- |
| teggio 36.41.42.86.147. 144. 149.  | 121  |
| 174.197.199.131.238.               | .,   |
|                                    | 1 46 |
| Duello trà doi Fiammenghi fuori c  |      |
| Porta di Castellio                 |      |
| Domenico Rainaldi                  | 41   |
|                                    | 56   |
| Conte Dauid Vidman 39.77.          |      |
| Eccellentits, ig. Duca di Poli     | 77   |
| Duca della Mirandola a Roma Z      | 7.93 |
| Duca di sora à Roma                | _23  |
| Duca Gaetano                       | 0.6  |
| Duca ab Altemps 95.96              | .111 |
| Ducheffa Lanti                     | 193  |
| - Duchesta Cefarini                | 101  |
| Duca di Ceri                       | 227  |
| Duca sannesi                       | 3.17 |
| Duca Mattei 111.227                |      |
| Duchessa di Bracciano 131.         | ±    |
| Monfig. comenico Blanditio Na.     | oli- |
| tall 0 174.                        |      |
| Domenico Belli Maestro di cerime   | onie |
| di fua Santità morto tot.          |      |
| Domenico Fonthia                   | 176  |
| Columello Domenico Gentile         | 217  |
| Domenico Guidarelli                | 238  |
| Comenico Maccinetti.               | 181  |
| Capit. Domenico Manzini            | 246  |
| P. Diunifio Pentorecchio Romano    |      |
| P. Donato Carnefecca d'A rezzo     | 239  |
| Dofana la compagnia di . Anfano    |      |
| Domina la compagnia di . Amano     | 520  |
|                                    |      |

-

E Lena Baccelli

Editto del Card. Federico Sforza

Procamerlengo circa il prezzo delle
Robbe ; & alloggi per i Pellegrini ; c
Foraficiri 15

Editto del Card. Ginnetti Vicario contro le Meretrici ; Donne dishonefte,
e loro fautori ; e ricettatori 18, contro gli Hofti; Tauernieri ; Bettolieri,
Albergatori ; camere locande ; &
altri i per la Vigilla di Natale à gli
Artifti di Roma ; 20. di Monfig. Ginolamo

|                                                              | 1                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| lamo Lomellino Teforiere circa il mo                         | Pauftina de' Muti , de' Papazzurri de                        |
| do di pagar i Môti Farnesiani & del-                         | Griffi morta 69                                              |
| l'Abbadia del Piano                                          | P. w. Ferdinan do Grimaldi 59                                |
| r.Ennio Romano Zoccalante 41                                 | Francesco Gallo 70                                           |
| milio del Caualiere 70                                       | Francesco di Gasparo Martori                                 |
| D.Emilio Melli Fioretino.123.134                             | Francesco de Fabbij 70                                       |
| Monfig. Bgidio Colonna 97.193.                               | Capitan Francesco canobio 70                                 |
| Elempio memorabile occorso in per-                           | resta alla Chiesa di S. Maria Egittiaca                      |
| fona di Saluator Brinchi in perdona-<br>re all'inimico       | della Natione Armena 72                                      |
| re all'inimico 196                                           | D. Filippo Colonna 27                                        |
| F                                                            | P. Francesco Maria da Taggia Cappuc-                         |
| •                                                            | P. Ferdinando di Castel S. Gio.                              |
| C Auftina Atauanti Radenna 11                                | Filippo de Roili 96                                          |
| Austina Atauanti Radenna 11 rulu ia de' Massimi 13           | Monfig. Francesco de Godij                                   |
| Felice Rondanini                                             | Monfig. France co Ferrari 104                                |
| Fuluia Cardelli                                              | Francesco Gradi 105.141                                      |
| Francesca Rocui                                              | Fiorenza la compagnia del fantillimo                         |
| Card. Federico Sforza Procamerlengo,                         | Crocififio, e fua entrata 191. fuo co-                       |
| e fuo editto circa il prezzo delle rob                       | corfo grandedi Roma al iuo Croci-                            |
| be, & alloggi per li Pellegrini, e Fo-                       | fiffo , che porto 106, fi ferra , ne' pia                    |
| rastieri 15.66                                               | fi espone il Crocifisto per ordine di                        |
| Francesco Gottifredo 22. 167. 61                             | fua Santità, ibid, la compagnia di S.                        |
| Card. Francesco Maildachino spedito                          | Benedettoje fila entrata 103.fa com:                         |
| Legato à Latere da Sua Santità ad                            | pagnia delle Stimmate 126. la com-                           |
| aprir la Porta Santa di S. Maria Mag-                        | pag.della Maddalena 203                                      |
| giore 23. Apre la fudetta Porta 26.41                        | Card. Francesco Barberino 34. 45. 54.                        |
| 76.77.86.87.185.323.<br>Card. Francesco Angelo Rapaccioli 30 | 75. 76.78. 86.87.135.108. 141.166.180                        |
| fermoneggia nell'Oratorio di S. Mar-                         | Eccellentif, Sig. Fracesca Calderini Ric                     |
| ceilo. 61.73                                                 | cardi Ambafciatrice di Tofcana, 106                          |
| D. Francesco Zappata da Taranto 32                           | Reuerendissimo P. Francesco del san.                         |
| P. Fabritio Campana Generale de' Ce-                         | tissimo Sacramento da Como Gene-                             |
| leftini 34                                                   | rale de' Carmelitani Scalzi                                  |
| Montig. Francesco Nerli 34.42.141                            | Monfig. Francesco Perotti 112                                |
| Monfig Francesco de Torres 37                                | Piorentino di campagna le compagnie                          |
| Card. Frácesco Maria Brancaccio 38.64                        | del Carmine, dello Spirito fanto, di                         |
| Card. Francèsco Cherubino 41                                 | S. Antonio, e del Sacramento,                                |
| D. Francesco Intricoschij 42                                 | loro entrata 115.116                                         |
| Reuerendifs. P. Francesco Piccolomini                        | Festa di san Filippo Nerì                                    |
| Generale de' Gefuiti 156                                     | Farnese la comp del santiss. Crocifisto                      |
| P. Francesco Maria Campana P. Francesco Maria da Castelli 59 | e fua entrata                                                |
| Fuoco appreso casualmente alle botte-                        | Padre Fortunato da Cadoro eletto Ge-                         |
| ghe dilegno de' Coronari su le feale                         | merale de cappuccini 139.144  Monfig. Francesco Visconti 148 |
| di S. Pietro 59. all Hofferia de' tre Rè                     | Monfig, Francesco Visconti Reuerendis, P. Filippo Visconti   |
| fuor della Porta del Popolo 167. 168.                        | P:M. Francesco Betoto di Bologna Mi-                         |
| Francesco Cecchini Prior de' Caporio-                        | nore conventuale 149                                         |
| ni 61                                                        | Francesco Belgio Noraro in Banchi 150                        |
| Marchefe Francesco Calcagnino Am-                            | P. Lettore Fiorauante 150                                    |
| bafciador di Ferrara 61                                      | Fabio elfi 167                                               |
| Monfig. Fergante Apizella 46                                 | Francofio Pani                                               |

Francesco Torfi Pesta de' Caualleri di S. Stefano in san Gio. de' Fiorentini 176,de Padri Ge. fuiti alla lor nuoua Chiefa di s. Ignatio 177. 178. de' Padri Carmelitani per fanto Alberto 178.di molte Chiefe. & Oratori) per l'Affitione della B. Verg. 181. 183. della Natione Bergamasca per san Bartolomeo 186. della Natione Francese per S. Luigi Rè di Francia 191. per santo Egidio in Bor. go 194.della comp.del Suffraggio per la Natiuita della Madonna 200. di santo Andrea nella Valle Illustris, Sig. Francesco Maria Santinel-198, 246. Francesco Maria Melli Pallonaro 198 Fosfati la comp. di san Giuseppe 200 Francesco Antonio Conti Fratta di Perugia,& alcuni Fratelli del comp. del Confalone di quella Terra alloggiati da quella di fimil nome Formello la comp. del Confalone 215. del Crocififfo 1:9 Monfig. Filippo Cefarini 215 Festa della : omp. della Morte per san Michele Areangelo 218. di san Girolamo de' Schiau oni 210 Fasciano la comp. del Sacramento 220. del Rofario 253 Francesco Capozucchi 221. Francesco Velli 221. Fabiode' Maffimi 221. Frascati la comp. del santiffimo sacramento 221. la comp. della Madre di Dio della scuole Pie 507. Francesco Cafellani 227. Monfig. Francesco Gifulio 228 Fondi la comp. della Madonna della. Pietà 229, della Morte 266. Francesco Bolognetti 2 :8. Francesco Antonio de Rossi 239. Fi ano la compagnia del sacrameto 240 Francesco Saluadori 246 Francesco A elosi 246. Fara la compagnia di san Gio. Deco!-110 250. Fumone la compag.del sacran eto 252. Pabriano la comp della Charità . 57. Eminentifs. Sig. Card. Francesco Adriano Ceya 164.

Francesca Traffichetti 166. Filippo Falconio 266. Fabrica la comp.del Rofario 278. P. Francesco Blundet Domenicano 189 Conte Francesco Maria Falcucci 390. Frufinone in Campagna; la comp. del Confalone 309.

Io. Giacomo Pelliccia Curfore 6. J Gineuera Caualletti II. Girolama Mazzarini Mancini 11. Girolama Carducci 13. Gio. Antonio Bertarelli 21. Giuseppe Marchesati 11. Guardie poste alle 4. Basiliche nell'aprir delle Porte fante 23. Eccellentifs.Sig.Gio.Giuftiniani Ambasciator di Venetia 27.8 3.186. Girolamo Muti Papazzurri Conferuatore di Roma 23.62.96. Card. Cirolamo Colonna fredito legato à Latere da fua Santità ad aprir la Porta santa di san Gio. Laterano 23. apre la suderta Porta 16, tiene à battefimo vn'Hebreo 35.75.76,144. 174.

52 4.Sz. Gio. Battifta Altouiti go.

Card. Girolamo Verofpi 30.75.76.87.169 Card. Gio. Battiffa Pallotta 30. 38.73.75. 86.87.163.313.197.

Card.Giulio Gabrielli 30-77.87. Gio. Benedetto Sinibaldi Protomedico car. 31. Illustrissimo Gio. Battista Raggi 32.

Gio. Holler Todesco 33. Card. Gio. Battista Altieri consacra. Monica vna figlia del Conte Marefcotti 37.fermoneggia nell'Oratorio di S. Marcello 63-67-75.102.254. Gard. Giulio Sacchetti 38. 109.183.312. Gio. Battifta Repucci 232.

Giuliano Laureti 3 73. Marchele Gio. Villa 45. Gio. Maria Mariani 16. P. Gjo, Battiffa Arata Teatino 18. 81.

155.191.213. P. Gio. Paolo Oliua Gefuita 58.156.193.

P. Gio. Rho Gefuita 58,114. P. Giacinto d'Afcoli Cappuccino 59. D. Gio. Battista Lutij Romano 59. Gie.

Marchele Gasparo de Torres 62.23.96. Giacinto Capranica Conferuatore 62. Cio. Francesco Alberici Conservatore car. 62. Abbate Gio. Francesco Vicentini 65. Gio. Battifta de Luca 65. Card. Gio. de Lugo fermoneggia nell' Oratorio di S. Marcello 68.87.174.197 Girolama Mari Genouesa morta 69. Conte Giuseppe Carpegna 70. Girolamo Cuccino 70. Monfig. Girolamo Lomellino Teforiere Monfig. Gregorio Caraffa 71. Card. Gasparo Mattei merto 74. Baron Giuseppe Mattel 74. Gio. Paolo detto il Todesco 77.81.94. Gio. Battifta Lucatelli 77. Guardiani del Santissimo Saluatore in S. Gio. Laterano 79. Guardiani della Madonna della Confolatione 79 P. Girolamo di S. Terefa Carmelitano Scalzo 85.215. P. Giacinto di S. Vincenzo Carmelitano Scalzo 59.85° P. Giureppe Palermo 85. Monfig. Girolamo Boncompagno 18, Gio. Battifta Pafferi 94. Ciacinto del Bufalo 95. Gio. Buzzone 101. Marchefe Gio. Villa 102. Gio. Battifta Lucatelli morto 102 monfig. Gisberto Borromeo 104,107º Girolamo Vbertini 05.141.143. R.D. Gioachino Chellini 105.141. Eccellentifs. Sig. Gabriel Riccardi Ambasciator di Toscana 109. Arcivefc. Gio. Battifta Rinuccini 110. marchefa Giulia Orfini 132. monfig. Girolamo Farnele 133.193. 232. Gualdo di Nocera la comp.della Trinità 113. del Confalone 281. Gio. Filippo Viualdo 134. Gregorio Berimbene merto 131. Genfano la comp-del Sacraméto 135. Guercino la compag. del Sacramento 137.dello Spirito Santo 252. Caualter Giulio Ornani 139. Reuerendifs. P. Gio. Battifta Marinl Generale de'Domenicani 140-146,224

Card. Gio. Giacomo Panziro a 143332 Giuseppe Milui morto 14%. R.D.Gio. Battifta Baldi 145. Gio. Prancesco Capponi 144. P.M. Giuseppe Prouenzale d'Otrante Minore Conventuale 149. 114 monfig. Girolamo Bonuifij 150. monfig. Giuliano Amadei isi. P. Gio. Paolo Stoppa Agostiniano 59. 151 289. P. Gio. Francesco moscheni Carmelitano 153. P. M. Giuseppe Ferretti minore Conuentuale if4.186. P. Gabriel Foschi Agostiniano 156. Girolamo Mattei 167. Giuseppe Maria Paleotto 167. Gio. Battifta Palagi i67. Gio. Battifta Garzonio 167. Gio. Battifta Scotti morto 172. D. Girolamo Cecchini morto 17 3. monfig Gioseppe Sanselice Napolitano 174. 185. P. D. Gio. martova Teatino 183. Illufrifs. Sig. Gio. Ambrofio Tuliani car. 183. P. Fra Gio. Chrisoftomo lauelli Domenicano 184.210. P. F. Gio. Francesco moschini Carmelitano 184. P. D. Girolamo Martino Saffi 185. Gio. Raimondo Giuliani Bauaro, e fua esemplar penitenza 194. Abbate Gafparo Lafchari 198. Giulianello la comp.del Santiffimo Sacramento199. Grotta territorio di Siena la comp.della Madonna 203. Eccellentissimo Sig. D. Giulio Sauelli car. 206. Can. D. Gio. Venturi Saucie 307. Galerona la compag. del Santifs. Sacramento 207. Gio. Acciari 208. R.D. Sio. Rofa. 210. Gradoli la comp. di S. Gio. Battifta aii della morte 179. P. m. Gabriel Foschi Agostiniano 213. Gio Francesco Pauonio 214. P. M. Gio. Francesco Vgolini Domenicano 214. Giuffiniano Seuarola 231. "

Gio.

cio. Battiffa Forria,'117. Giaciato Chetti 231. Monfig. Girolamo Lanuuio Comendator di S. Spirite in Saffia 2 32. Illuftrifs. Sig. Gic. Batt. Coftaguti 332. D. Cafparo Caimo 234.238. Giufeppe Mancinelli morto 139. Gio. Battifta Negroni corfo 241. Gio. Cruciani 242. vioue la comp. del Confalone 242. Gallicano la comp. del Rofario 243. Illustrifs. Sig. Gio. Rinaldo Monaldefchi 246. Illustrifs. Sig. Girolamo Panesio 146. Sig. 610. Pio 246. Si! . Gio. Lotti 246. Sig. Glo. Battifta Filippo Ghirardelli 246 Illustrif. Sig. Giacinto del Bufalo 248. Gauignano la comp.confaione 257. Gallefe la compadel confalone 259.

Gaeta la comp. dello Spirito Santo 270 Grotte di S. Lorenzo la comp.del confalone 275. Sig. Gio. Francesco Romanelli Pittore car. 287.

Greccio la comp. delle Stimmate 287. P. Girolamo Rouere Palermirano 288. P. Gio. Andrea Ferrari Romano 289 Ciugliano la comp. di S. Gio. Decollato 294.

Genazzano la comp. della Morte 510.

del Rofario 145. Girolamo Silentio 314. Gio. Bicilli 314. Giannettino Doria 321. Guardic pofte a'fleccati nel ferrar delle Porte Sante 311. P.Giuseppe della Visitat. delle scuole

Pic 30%. Galliano la comp. del Sacramento 181.

Eccellentis. H Errico de Estampes de Valence Ambafciator di Fracia 23.40.45.86.183 312 Card. Horario Gluftiniani Penitentieso maggiore morto 23. Horatio Pucci Fiorentino morto 31. P. Happolito da Brescia cappuccino so Monfig. Hippolito Durazzo 73. Horiolo la compag. del Sacram. 116.

Monfig. Honofrio Aponte Napolita-DO 174.185.

P. Horatio Graffi Gefuita 178. P. Hippolito Romano Minore Offeruan te Vicario d'Araceli 187.209. Frà Hippolito da Tofcanella cappucci-Illustris.Sig. Horatio Nari 221: Sig. Honofrio Margani 221. 322 Horti la comp. di S Croce 281. Abbate Hortensio de Rolli morto 301.

INNOCENTIO X. indice il Santilfimo Ciubileo 1.ordina, che fi perfet tionino le fabriche di S. Pietro, e di S. Gie. Laterano 9. apre in Borgo vn' hospitio per i Vescoui I oueri ; e Sacerdoti Oltramontaniat. fi trasferike dal Quirinale al Vaticano per far la cerimonia dell'aprir la Porta San-12 22. apre la Porta Santa de S. Pietro ibid. canta il Vespro in S. Pietro 15. benedicelo frocco. & il cappello 27. canta la Messa in capella il di di Natale , e benedice il Popolo ibid. vifita le 4. Bafiliche 29.33.39.46. 60. 7 3. 249.253.254.255.262.290.297.302. Accidente occorfogli con doi Pellegrini Oltramontani 28. ritorna à ftaziare al Quirinale ibid, canta la Mesfa il giorno dell'Epifania , e benedice il Popolo 31. Vifita il Santiffime Sacramento al Giesti 57. fi fcuopre la fua ftatua di Bronzo in Campido. glio. 62. vifita la chiefa d: S. Francefca Romana nel giorno della fua fefta 63. crea Cardinale D. Antonio d' Aragona Spagnolo 64. vifita la Bafilica di s. Pietro 65, fua Humanità verfo vn pouero Contadino ibid, fua ca ualcata il giorno dell' Annuntiata 67 Accoglie con molt'affetto 1 Sereniffimi Prencipi Matthias, e Leopoldo di Tofcana 71. propone il Vescousto di Nouara per il Cardinal Odefcalchi 72.fi trasferifce all'Hofpedales della Santiffima Trinita, oue conuerte vn'Heretico Oltramontano 75. fua memoria posta nel Resettorio della Trinita 76. fue funtioni , e benedittioni il giouedi Santo 7%, nella mattina di Pafqua di Refurrettione 97.

benedice il Popolo il giorno dell'Asconsione 122, il giorno della Pentecolie 141. confacra Vescouo di Moreale in sicilia it Cardinal Montalto 144. si trasserisce dal Quirinale al Va ticano 152. Proceffione del corpus Domini 152, tiene vefpro in Pietro nella vigilia della festa di detto anto 2 opericeue le Chinea 164 tien. capella in s. Pietro il giorno della festa di detto Santo, e benedice il Po polo 157 tien capella in Santa Maria Maggiore 181.1 Quirinale 209, crea Cardinale Monfign. amillo Affalli Nobile Romano 210. gli dà il cappel lo 213. fa la cerimonia di terrargli la bocca 225. Visita la Basilica di S.Gio. Laterano 228, vp ta la Chiefa di san Paolo, e di S. sebastiano fuor delle Mura 225. Vifita la Chiefa di . Pietro 241, benedice il Popolo il giorno di tutti i santi 256. dichiara Legato di Auignone I Emmentissimo Card. Pamilio 179.fi trasferifce dal Quirinale al Vaticano 231. ferra la Porta fanta di S. Pietro 311. : pedifce i tre Cardinali Legati à l'altre tre Porte Sante 323. Benedice il numerofo Po-Polo concorfo à veder la cerimonia alla chiefa di S. Pietro, e dà fine al-Anno vanto 324.

Mabella Palombara 14:

S. Luca fi feopre ogni mercordi nella Chiefa di S. Maria Inuialata 29. Ifidoro Marchefano da Città di Caltel-

lo 24. S.Idelfonfose sua festa celebrata in San-

ta Maria Maggiore 36.
Iacomo Filippo Camola 54.
Ifola de Sara la compagnia del Cros

Isola di Sora la compagnia del Crocifisso 106

Itri la comp. di S. Gregorio 120. del Sacramento 122 di S. Gio. Battista 113. della Charità 245.

Eccellentis. Sig. Duca Iacomo Saluiati car. 111.

Infanta Maria di Sauoia 2 e fua venuta in Roma 115.134.154.161.

fola la comp. del corpo di Christo 116 Marchest Isabella Coramboni 132. Sig. Jacomo Saluatori Romano 196. Jacomo Aluigi de' Massimi morto 201. Jacomo Berti 238. P. Jacomo Caproni Romano 289.

Ignanello la comp, delle Stimmate 291
Illustriis, Sig. la como Bettise sua esemplar Pietà 310

Indulgeuza plenaria in forma Iubilei concessa à tutti quelli, che si ritrouarono presenti in vna delle 4 Basiliche alla cerimonia di serrar le Porte Sante 330.

r.

Cau. Lorenzo Bernino 9. Laura Altieri 14. Laura Paluzzi 14. 214. Lucrecia Inghirami 14. Luifa schenardi Vrfini 14. Lefie Alli 22,732.

Card, Luigi Capponi Primo Prete porge il martello d'argento à fua :antità nell'aprir la Porta in mancanzadel Card, sommo Penitentiero 23, batte anch'effo tre volte la Porta san

ta 24.73.

Card.Lorenzo Raggi 50.41.68.69.71.73
26.77.87.150.163.
P. Ludouico Giultiniani Reggente di

Santi Apostoli 37.151.

Monsig. Lorenzo Lomellini 38.72.

P. Luigi Albritio 58.
P. Lorenzo Maria Brancacci Carmelitano 59.85.

Ludouico Centofiorini 65. 66. Luca Sauelli 20.

Serenissimo Prencipe Leopoldo di Tofcana a Roma 21.75.97.93. 104.

Monfig. Lazzaro Pallauicino Prefetto dell'Annona 72.

P. Luigi spinola Gefuita 35.150.

Leonessa la comp. di S. Maria delle Gratie 113. & vn'altra di S. Groceibid.

Lenula la comp. di S. Gio. 122. Lamentano la comp.del sacram. 134. Leonardo de Santi 151. Card. Luigi Cataffa 183. 185. Monfig. Luca Cocchiglia 192.

Illu-

Muftelfs. Sig. Ludonico Santinelli 108. Latera la comp. della Santifs. Trinità Monfig. Lattantio Lattantii staffro di Camera di Sua Santità 18,107. Leprignano la comp.di ScAntonio Abbate 216. Lanciano la comp. del fuffraggio 318. Lorenzo Nerli 221. Lycretia Dogni 226. Lelle Orfini 227. Lorenzo de' Martini 227. Lorenzo Mancini morto 2 38. Ludouico Leporeo 246. Luca Antonio Cafini 246. Marchefe Luigi Matthei 174. Lanciano la comp. della Morte 261. Longiano la comp. del corpo di Chrifto 164. Lucigniano di Valdarbia la comp. del Sacramento 277. P. Ludouico Pifacani Romano 289. Legati spediti da ua Santita ad aprir

## le Porte Sante 23. à ferrarle 323.

M Arfilio Honorati Prete della Co-gregatione dell'Oratorio 2. Card. Martio Ginnetti Vicario, e fuo' ordine à Curati, & ad altri, a' quali appartiene la cura delle Chiese di Roma 9.58.75.151. Maria Isabella Vbaldini 11. Maddalena Varefe 11. Marchefa Strozzi 11. MarchefaSerlupi 11. Marchefa del Bufalo 12. Marchefa Corfi 11. Marchefa de Torres Marchela Melchiorri 12. Marchefa Coftaguti I ;. Marchela Aftalli 14. Marchefa Lena Santa Croce is. Marchela Nari 14. Naria Rofarii 14. Marcello Gherardi Caporione di Colon Card. Marcello Lanti Decano fredito Legato à latere dal Papa ad aprir la Porta Santa di S. Paolo 22. l'apre 26.

spedito Legato dall'iftello à chiuder la medefima 32 2 Marco Antonio Vittorii esposto nella Chiefa del Giesù 29. Monfig. Paluzzi 30. Monfig, Bolognetti Vescouo di Ricti 22.7 Marchese de Tassis 33.319. Card.Marco Antonio Bragadino 334 96.258. Monfig. Codebò Vefc. di Montalto 36. Cardin. Marco Antonio Frangiotti 41 . 168.305. Monfig. Baldeschi Vescouo di Perugia 45. Card. Mont'alto prouisto dell'Arciue. scouado di Monreale in Sicilia 4s. modo che tener doueuano le Monache per confeguir l'Indu genza di questo Anno Santo 47. monfig. Maffei 54. monfig. Cianti 54.98. monfig. Celfi 18. monfig. Tornielli 61. monfig. Rafponi 66. mon fig. Coiro 66.142.104. monfig. Spinola 68. monfig. Vecchiarelli fà la spesa della. cena à pellegrini alla Trinità 69, 282, monfig. Franzoni 69. monfignor Imperiale ibid. Mario Accoramboni prior de' Caporioni 70. Conte Marco Antonio de Marciani 71. Serenifs, Prencipe Matthias di Tofcana à Roma 71.75. 97.98.104. monfig. Dondino 71. monfig. Gozzadino Vescouo d'Horti car. 71. marchefe Palliotti Bolognefe 72. monfig. Arguelles Spagnolo morto 73. monfig. V escouo di Pozzuolo 73.107. moufig. de Rofis 73. monfig. Ariberti 73. monfig. Siluestri 88. monfig. Filonardi 99. monfig. Centofiorini i04. monfig. Apicella 104. monfig. Matteo Tumoti io4. monfig. Michel'Augelo Vicentini 194 Maria Acciaioli 106. ma-

Marino la compagnia del Confalone e suo donativo a questa di fimil nome di Roma 110. fua entrata 111. del Crocififio 197. S. Martino la comp. del Sacram. 111. Montecasciano la comp. del Suffraggio 112. Montelibretto la comp. del sacram-113 monfig. Serfale 115. Montebono la comp.del Nome di Dio, Monteffauio la comp.del vacram. 116. Montelione la comp. del sacram. 1 18. Marzano la comp. della Santiffima Trinit 2 121. Magliano in Sabina la comp. della. madonna 121. marchefa Taffoni 134. Eccellentifs, D. Maria Pafilij Giuffin. 135. monte s. Giouanni la comp. del Suffrag gio135. Montorio la compagnia del Santiffimo Sacramento . 135. del Rofario . 269. Monte lanici la comp. del Confalone. Monteritondo la comp. della Morte, e del Confalone. 127. Padre Marengo Genouese Vicario de' Padri Reformati di S. Agostino 140. Abbate D. Martio Marini . 150. Cardinal Mario Theodoli morto. 167. Musica fatta sopra la cuppola della Ro tonda. 166. Marcello Crescentij. 167. Mario de' Massimi. 167. Melchiorre Brianzi . 167. Monfignor Perotti . 169. Monfignor Cenci - 171. Monfignor Marcello Santa Croce. 171. Monfignor Cerino. 174. Mario Rugolo . 175. Marche aMalaspina Siluestri morta 183 Mongiouino la compagnia de la morte 184. Monfignor Vaio Comendator di S.Spirito morto 195. Atonfignor Scotti . 197. Monte castello la Compagnia della mifericordia . 200. Illustrissimo Sig. Marchese Albergati Ambasciator di Bologna. 203.

Monfignor de Maffimi. 208 Reuerendissimo Padre Fra Michel Angelo Catalano Generale de Conuentuali in SS. Apostoli 215. Monticellila Compagnia del Confalone. 216. IllustrissimaSignora Marchesa de' Masfimi . 218. Marco Antonio Marefcotti. 211. Monfiguor Albergati. 225. Marco Antonio d'Orfi, 217. Matieo Marefca . 327. monfignor Cafale . 1:9 monfignor Mario Albritio . 239. 270. monte Rofi la Compagnia del Sacramento . 341. mazzano la Compagnia di S. Gio. Decollato. 244. montealcino la Compagnia della morte . 145. Della Croce 1288. Di s. Pietro . 283. marco Antonio Londedei . 246. Illustrissimo Signor Mario de' massimi Eccellentiffimo Sig. Abbate Maffeo Bar berino. 249. 264. Montopoli la Compagnia del Crocififo 250. Montalto la Compagnia di 🛼 Gio. Decollato. 250, Santa Maria ... aggiore Terra vicino a... Capua la Compagnia del Suffraggio Marcianefe la Compagnia dì S. Gio. Battista . 260. della morte. 310. Maria Angelina partorlice vna figlia. neli' Hospitio del Consalone . 166. Matelica la Compagnia della Trinità. Molino la Compagnia del Sacramento Morlupo la Compagnia del Crocififfo. Monfignor Michel Angelo Brancaua. lerij . 286. Montecompoto la Compagnia del Sacramento . 287. Padre Matteo Pezzarno Cenoueles Maentia la Compagn. del Sacramento. 297. miMisteri prapresentati nella sua entrata dalla Compagnia de SS. Cosma, e Damiano di Castel forte. 297. montesortino la Compagnia del Con-

falone , 199. Morolo , la Compagnia del Sacramen-

narchefe Mario Gaudemaria - 305. monteafotala Compagnia della madon

na dell' Affunta . 310.
moltitudine grandiffima di Gente alla
benedittione Pontificia à moute.

Gaualfo . 321. A S. Pietro nel giorno del ferrar delle Porte Sante, e di
Natale, 235.

martha la Compagnia della misericordia 116. del Sacramento 131.

montefia@one la Compagnia di S. Lorenzo. 200. del Crocififo 204. Di S. Giovan Decollato 212. del Carmine 145.

N Icolò Zucchi della Comp.di Gie-SI 10. 1 71. Eccellentiff Nicolo Ludouifij 23.42.87 177-140,312. Card. Nicolo Ludouifij 63.73. 86.87. 175. 257. 270. 273.274-323. Nicolo Vberti 65. monfig. Nicolò Oregio 71. Nicolo Tig hetti Canonico di S. Pietro Nola la comp. di S. Maria della Gratia Nepi la comp.del Confalone 116. P. Nicolo Ridolfi pomenicano morto 122.131.137.138. Nazzano la comp. di S. Antonio 136. Nemi la comp. del Sacramento 138. Nerula la comp. della Misericordia 141 Abbate D. Nicolò Muffo 185.214. Nettuno la comp. della madonna del Carmine 226.del Sacramento 237. Narni la compag. di S. Vincenzo 272. Nerona Diocese d'Oruieto entrò dalla porta del Popolo a di 16. Settembre. Eccellen C Limpia Pamélij conuotifs. D. C a le Dame di Roma per cercar l'Elemofina per l'Hofpedale della fantifima Trinità in quefl'anno fanto 10.113.172.173.120 287.

Ordini del Cardin. Vicario al Clero di Roma & alle Chiefe circa il fiona I Campane auanti l'aprir delle Porte Sante 20. à Curati, & ad altri a'qua. li appartiene la cura delle Chiefe di Roma o.

Ottauiano Sauli 34.

Marchefe Odoardo Pepoli giunge à

Roma 39.86.111.131.

Oratorio di S. Francesco Xauerio della Gommunione Generale, e fuo apparato per le 40, hore 46.

P. Ottauio Stella 59. Oftia la comp. del Santifs. Sacram. 109. Oleuano la Comp. del Santifs. Crocififo 194.

Eccellentifs.D.Olimpia Aldobrandina Prencipesta di Rosano 237. Ortona de Marsi la Compag. del Con-

falone 253. Otricoli la compagnia del Sacramento 277.

S Oreste la Compagnia del Consalone

Oriolo la comp. del Rofario 300. Ottauio Bouarelli 308.

Oruieto la compag. di S. Giacomo de' Scalzi 105. la compag.di S. Agostino 277. di S. Francesco 1117

D

Pietro Iennel Abreulatore della Curia legge la Bolla del Giubileo 1. Pietro palo Defiderij 6. Portia Gabrielli 12. Portia del Bufalo 13. Portia mazzaria 14. Penitentieri lauano coll'acqua bene-

detta la foglia, è i pilaftri della porta fanta di s. Pietro 24.

Prencine Zamo(chi polacco parte di

Prencipe Zamoschi polacco parte di Roma 36.

Prencipe Triuultio Ambafciator firaor dinario della Regina di spagna a... fua

fila Santita fall'entrata in Roma. C. fuo corteggio 37, fua prima Audien-22 38.41.42.63. p. Pietro Giacomo Falconio Gefuita 47 Pietro da Cortona Pittore 54.97. p. F. Placido Caraffa Teatino 52.60, 183 p. Pietro Sillano Romano 19. P. Pietro da Cremona cappuccino 19. p. Pietro Marcellino Oraffi Oliuetano \$9. monfig. Paolo Rota 66. Eccellentifs. Sig. Prencipeffa Ludouifij partorifce il fuo fecondo geni to 67. monlig. Pomponio Spreti 68. Pietro Vannino 70. Card. Pietro Donato Cefij 76.174. 185. 197.144. Eccellentifs:Sig.prencipe Borghefe 78. \$27.133. P. Pietro Antonio Bonfiglio Sommafco 85° Becellentifs. Sig. prencipe di Carbognane 36. Becellentifs. Sig. prencipe di Caferta. Eccellentifisig. Précipe di Gallicano 87 D. Prudenza Pamfilii Sorelladi N.Sig. INNOCENTIO X. morta 101. Padoua la comp. del crocififo 107. Porcigliano la comp. del Santiss. Sacramento 109. monfig. prospero Cafarelli 70. 109,149. Prato in Toscana la comp. detta de Pel legrini 110. S. Pietro in Galatina la comp. della... mifericordia de' Battuti 111 monfig pietro Rattaita. Abbate pietro parma Bolognese 131. marchese Pietro Paolo Melchiorre morto 137. Proceno la comp. della Morte :47. Pietro paolo Salamonio 150.151. Piombino recuperato da' spagnoli 156, Papirio Capozucchi 167 Pietro paolo Mignanelli 167. Paolo Aloigi 175. Prospero paula morto 180. Portolongone recuperato da Spagnoli. 183.

Eccellentifs. Sign. D. Paolo! Giordane Duca di Bracciano 193 Penitenza esemplare di Gio. Raimondo Giuliani Bauaro 193.194. Paolo Oliua Veronese 198. Fofi la comp. del Santiflimo Rofario Presede la comp. dell'Annuntiata 217. Palombara la compag. del confalone e fuo vago ordine 119. pitigliano la compag. del Sacramento Pietro paolo Bocci Calzolaio 140. Emineatifs. Sig. Card. Pietro Aluigi Caraffa 240. Pietro Tauani 246. Piperno la comp. del Crocififo, del Sacramento, di S. Vincenzo 255. Poggio morteto la comp. del Confalone 157. di S.Gio. Decollato 114. Porto la comp. di S. Andrea 263. Potignano la compag. della Morte 166 Plecenisca la comp. del Rosario 267.e ridicolo fo accidente occorfo à que-Ra alla Benedittione Pontificia net cortil di Montecaualle 265. Poggionativo lacomp. del Sacramen. to \$74. Pienza la comp. di S. Gio Battiffa 176 Pietraforte la comp. di S. Stefano app. menfig. Pomponio Dedoli denari 177. Poggio San Lorenzo la comp.del Confalone 278. Poggiocatino la comp. del Confalene 288 P. Paolo d'Arieti Francescano 288 F. Prospero Scafarella di Potenza 1896 P. Paolo Battiftada Genoua 389. P.D. Pietro Antonio Fabrini Abbate di Valleombrofa 289. Piscina la comp.di S. Antonio di Pado U2 190. Paolo Calimaco 194. l'ontecorno la comp.del Sacram. 304. P. Pietro Garauita 319. processione della comp. del Santifimo Nome di Dio nella Minerua 30. 33. de' Padri Carmelitani il Venerdi Santo 57. della Natione Spagnola la notte del Sabbato Santo 95. di Sua. Santità il giorno del Corpus Domini 151. Della Minerua 154. Della Ma-YY donna

donna del Popolo ibid.della Madonna dell Anima 155. di Sant' Antonio di Padoua 155. Di S.Giacomo de Spa gnoli ibid. di S. Luigi de Francesi . ibid. di S. Quirico 156. di S. Gio. de' Fiorentini 157. della Traspontina ibid. di S. Lorenzo in Lucina 157. di S. Giacomo Scofciacaualli 158, Della Rotonda ibid. di S. Marco ibid.di S. Lorenzo in Damaso ibid. del Giesù ibid. di S. Biagio della Panetta ibid. di S. Andrea delle Fratte 159. della Madenna del Rofario 212. della cintura di Santa Monica 195. della Madonna di Loreto della Natione mar chegiana 311.

Virico dello Stato di Siena la comp.del Corpus Domini fe ben per eriore è stata notata la cop. del santifs, sacramento di siena 136. La comp, de santi Giocomo, e Filippo Apollo|1 225.

monf. D Affaelle di Palma 34. 42. Roberto Ermando Baron Todeico 37.

Card. Rainaldo d'Este giunge à Roma . 49.41.45.54.72. 6.153.197.231.234.

Padre Raimondo Capozucchi, 58, 169. Padre Romualdo da Napoli 59. 84. Rauccanina la comp. di sant' Angelo ; e fua entrata 116.

Rogatiqui 117.119.121.

Ricciala comp. del Sacramento, esi lua entrata 1:2.

Padre Raimondo Randoli Domenica-'i ne 85.1 4.

Raffaelle Cicciaporci Fiorentino 144. Roccapriora la comp. del confalone

Rocchetta in Sabina la comp. del sa- 1 cramento 150.

Radecofani la comp. del Sacramento 195. di fant Antonio di Padoua 2 5. Rocca di papa la comp. del Sacramen-10 111. del confalone 319.

Roccaguglielma la comp. del sacra. mento 139.

Roccaeuandro la compag: del Rofario 241.

Rocc'antica la comp. del cofalone 264 Riete, e nomi di tutte le 15. compag. entrate lotto li 20. Novembre 282. Reduttione del numero delle vifite

delle quattro Bafiliche 284

Rommà, che per errore di stampa fi è tral: fciato , e fi è ftampato Bergamo la compag. della fantilima Trinità . che detta terra Rommà ftà fotto alla Diocese di Bergamo 77.

Roccamaffima la comp, del sacramen-

to 291.

Ronciglione la comp. del Sacramento 296. della mifericordia 302. dell'An nuntiata 259. del Rofario 262.

Riofreddo la comp. di fan Nicolò 303.. Roccamonfina la comp. di fant'Angelo 216. vi S. Michele 274. Del Rofario 278.

Roccafecea la compag. della pietà 118. suo disparere colla comp del confalone 124. la comp. del contalone 140 3 del Carmine 248.

C Vipenfione di qualunque altra Indulgenza durante l Anno fanto 7:1 Stefano Alla priore de Caporioni : 3.62 1 Scolari del Colleggio di Capranica, e del Nardino 25.

Stefano del Grillo mercante morto 29. Scommunica contro quelli, che piglieranno tabacco nella Chiefa di fan-Pietro 38.

Padre Sebaltiano Torrelafi Fiorentino car.59.

Scipione Renzi 70.

Stefano Pignatelli 73. Sepolero nella Paolinase fua deferitione 78.

Sepolcro in fanta Maria in Via, e fuadescrittione 80.

Sepolero in fan Chirico , e fua deferittione 80.

Sepolero in sa Ciacomo de' Spagnoli, e fua deferittione 81.

Sepolero nella Roconda, e fuo appara-, to descritto 81.

San Germane la comp.di fant'Antonio

di Padoua 114. la comp. dell'Annun-

Sora la comp. della Santissima Trinità. 138. E el sacramento 244. Scandriglia la comp. del Santiss. Corpo

di Christo 136. 141.

Selce in Sabina la compi di S. Belar dino della Morte 144.

Subjaco la comp. del confalone 154. Suizzeri dalla guardia di N. :. in ordinanza per Roma, 169.

p.D. Serafino Pafti 184.

p. M. Saluatore Scaglione Carmelitano 185, 289.

Saluatore Brinchine fua memorabile attione in perdonare all'inimico 196 s. Stefano in Campolo la compagadel sacramento 198.

Santogemini la Compagn. della Trini-

Suriano di Viterboia comp.di fan Gio. Decollato 266.

Sorrano la comp. del Sacramento, e di s. Nicola delle Difcipline 209. Sutti la compag. del Confalone 215.

Scij ione Muti Papazurri 21.
Seba filano Ciucci Fifcale di Roma 23.
Scofano la comp. del saciamento 2.34

Sali aterra la comp. della Trinità 238. Sanio Padre la comp. del sacramento

Schiaue la comp. del Rofaño 245. Marchefe Scipione fanta Croce 22.246. Sanfeuerino la comp. della Trinirà 247 Sulmona la comp. del Sacramento 240 Sezza la comp. del Confalone 252, del Sacramento 218. della Morte 316.

Suppressione della Religione dis, Bafilio degli Armeni 262.

Scarpa la comp, di s. Rocco, e di fanta Agata 264.

Sanscuerino nella Marca la compagnia del Sacramento 267.

Sambuci ta comp. del Confalone 268, monfig. Sigifmondo Spada 270.

San Lorenzo la comp. di fan Lorenzo del confalone 276. P.Serafino da Turino Francescano 289.

S'egni la comp. del confaione 290.

Santo Elia in Regno la comp. della

Madonna del Rofario 293.

Santo Vito la comp, difanto Vito 302. Sonnino la comp. del Sacramento 304. Supino la comp. del Gonfalone 316: S. Gifmano di Todi la comp. del Sacramento 207.

siena la Compagnia di S. Domenico , e di Santa Caterina 98,104,di fan Rocco 106, Di fan Gio. Battifla 110. di fanta Lucia 115. di fanto Stefano 149 di fan Galardo 195. di fanta Caterina 201.di fan Girolamo fotto l'Hofredale 207.la comp.del Sacramento 278.

Seffa la comp. del Rofario 98, del Crocififfo 103, della Concettione 26. Sermoneta la 'omp. del Sacramento 210, de Battenti 216, della Charità 240, del Nome di Dio 253.

T

T Omafo Betti morto 40. Card. Tiberio Cenci 46,87, 162. Reuerendifs- Padre Tomafo Acquauiua 38.

P. Tiberio Almerici 59.

P. Tomato Buftigelli da Fosfombrone

Marchefe Tiberio Affalli Confeuztore

Theodosio de Rossi Auocato morto.

Turino la comp. della Trinità 110. Tarano in Sabina la comp. del Sacramento 142.

Torri in Sabina la comp. della Croce.
147, la comp. del confalone 151.
P. Tomafo Tomafoni Domenicano 154
P. Abbate Tomafo Mentio 184.
5. Teodoro in Candia recuperato da'
Veneti 186.

Tomafo Bonacci 198. monfig. Tomafo Lolli 210. Torrebruna la comp. del Rofario 213. Tarquinio Santacroce 221.

Teodoro Cicolini 226.

Triuignano la comp. del S acramento
234.

Tiberio Ceuoli 245. Teramo la comp. di S. Berardo 247.di fanta Monica 249.

Tu.

Turrice la Compagnia del Sacramento

Tiuoli la Compagnia del Rofario, 261º Terni la Compagnia dell' Affunta. 263, Triparda la Compagnia del Sacramento . 266.

Tocco la Compagnia del Sacramento.

Trefca la Compagnia del Rofario. 275. Tripaldi in Regno la Compagnia della

Concettione . 280. Totfia la Cópagnia delle stimmate 283. Terracina la Compagnia del Sacramen.

todi S. Cefareo . 182. Tagliacozzo la Compagnia del Sacra-

mento . 285. Padre Tomaso Capponi. 289.

Padre Frà Tomafo del Lago. 289. Tiano la Compagnia della Trinità, fuo Drama recitato nella Chiefa della Santiffima Trinità di Ponte Sifto.

Toscanella la Compagnia del Consalone 131. Della Mifericordia 203. Tolfa la Compagnia della madonna.

della Sughera . 204. Del nome di Giesà , e di S. Gio. Battiffa 214.

Fetturia Bonaventura Caualerini car. II.

Vittoria Fani . 17. Vincenzo Arrighi morto. 39.

Reuerendifs. P. Vincenzo Caraffa Generale de Gesulti morto . 45.

Reuerendif.P. Vincenzo Candido mae stro del Sacro Palazzo Apostolico. car. 58.

Frà Vincenzo Marij Agostiniano. 18. Padre Vincenzo Maradino Cappuccino . 59.

Padre Virgilio da Mandoui Zoccolan. te . 59.

Cardinal Virginio Orlino . 61. 75.76. 79

86. 87. 197. 201. D. Viucenzo Serzale. 65.

Marchefe Valerio Santacrece fa la frefa della cena à Pellegrini nella Trinità 69. 86. 103. 142.

Vincenzo Baccelli . 70. Valeriane Morope .70.

Cardinal Vincenzo Maculano fermoneggia nell' Oratorio di S. Marcello car. 70.

Vrbano Mellino . 96.117. Cardinal Viderico Carpegna. 96.

Eccellentiffima sig. Veronica Cibò Sal uiati 106.132.

Reuerendissimo Padre Vincenzo Caraccioli Generale de' Theatini 108. Venafro la compagnia dell' Annuntia-

ta. ibid. Becellentifs.sig. Vittoria Sannefi . 131. Marchesa Vittoria Pepeli. 132.

Valleritonda la compagnia di S. Benedetto 146. del Sacramento 277.

Vicouaro la compagnia della Croce.

Vittoria Alberici 168.

Vignaroli entrano proceffionalmente in Roma, e vanno alla visita delle. Chiefe . 169. 171.

Vincenzo Panzieri, 173. 227.

Vicenza la Compagnia del Crocifif-10 . 177.

Valli la compagnia della Madonna del la Neue . 192.

S. Venantio territorio d' Oruieto la. compagnia del fantis. Sacramento.

Vico la congregatione della Madonna. 204.

Virgilio Cenci. 221.

Venaria la compagnia del Sacramen-

Vitorchiano la compagnia della Mado na del suffraggio . 236.

Vallegurgula la compagnia del Sacramento . 300.

Can. Vgo Vbaldini .323.

Vasto la compagnia di Santo Antonio. 116. dell'Annuntiata135. Del Confalone . 151.

Vallecoría la compagnia della morte. 146. del Sacramento 194. Del confalone . 215.

Vetralla la compagnia della misericor dia 136. del confalone. 260.

Viterbo la comp.del Suffraggio 195. del la morte 219.del Giesù 233. di Santa Orfola 235. del Crocifiso 259.di fan Rocco 243º di fan Leonardo 244. di fanta Maria Maddalena 245. della...

concettione . 254. della madonna. della Rofa . 255. dello Spirito fanto . 267. di S. Clemente Papa 275. di S. Gio: Battifta . 186. del Rofario 292° Veglla principiata nel palazzo dis. Mar

co . 146.

Valerio Inghirami . 246.

Vincenzo Nolfi. 246.

Vereli la compagnia del Sacramento 261 della Paffione 281. del Nome del Buon Giesù 317.

Valentano la compagnia della Morte 208. Idel Confalone 135. del Sacramento 293.

Velletri la compagnia della Misericordia 269. del Suffraggio 271 delle Stimmate 373. della Concettione 140.Di S.Antonio di Padoua 207.del Confalone 294.

Valmontone la compagnia del Confalone 276.

Valerano la compagnia del Confalone

Z Agarola la compagnia del Confa-lone 142.

### ILFIN



Erro?

#### Errori

# Correttioni

| Car. 162 Ve | rfi 30 le gli<br>5 questa questa<br>31 índetra fuderta                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183         | 17 nuoua noua                                                                                                 |
| 193         | 16 refiden 4a refidenza                                                                                       |
| 214         | 40 venuto tenuto                                                                                              |
| 204         | 34 giorro giorno                                                                                              |
| 145         | 20 con con                                                                                                    |
| 196         | particoare particolare                                                                                        |
| 296         | 41 fale le                                                                                                    |
| 196         | 42 ico Laico                                                                                                  |
| 252         | r moffa maffa                                                                                                 |
| 26          | 31 dopdo doppo                                                                                                |
| 277         | as quá qui                                                                                                    |
| 300         | 7 c'hebbero - che s'hebbero                                                                                   |
| 77          | 16 di Bergamo di Romma della Dioc, di Bergame                                                                 |
| 295         | 35 Giuanni la Giouanni                                                                                        |
| 186         | 30 copag. del santissimo la comp. del Corpus Domini di<br>Sacramento di Siena S. Quirico dello stato di Siena |
| 310         | 3 aecompagnata accompagnata 22 percha perche                                                                  |



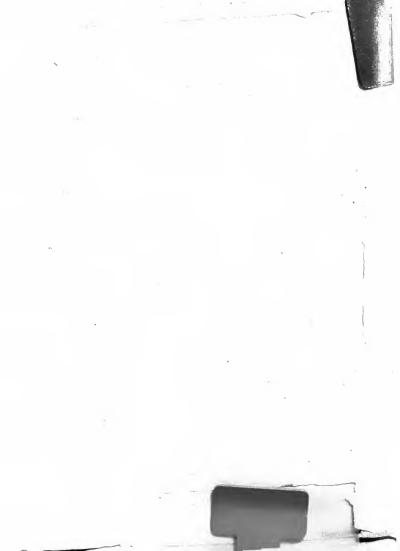

